

UNIVERSITY OF
ILLINOIS LIBRARY
AT URBANA-CHAMPAIGN
BOOKSTACKS

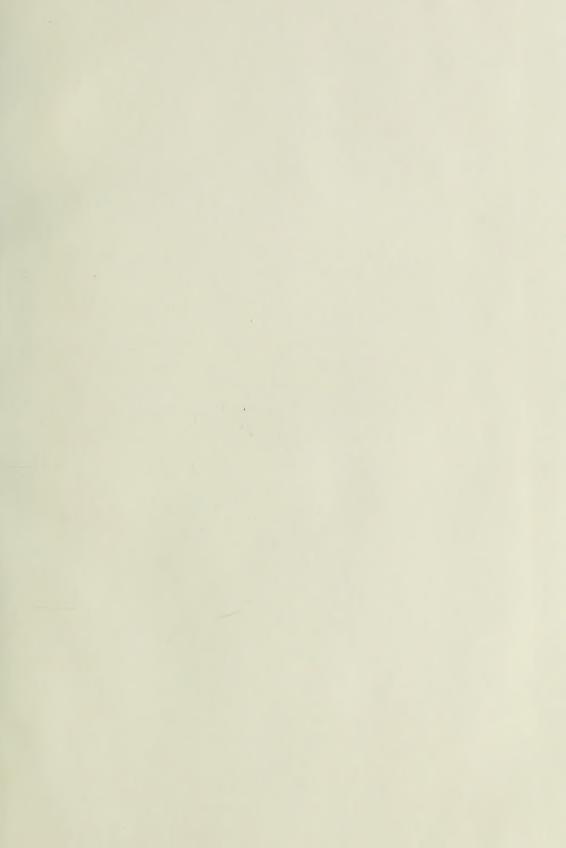



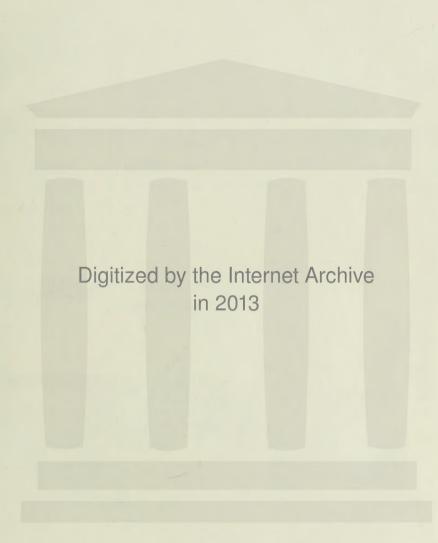





42-22 (BOOKPLATE: CAVAGNA) 42-24 2\*FT.2\* 906\*SOCL\*

U.2:2\*

STX1

CHARGING INFORMATION SPECIAL WORK AND R

1.1 0/0

| CHARGING INFOR   | MATION SPECIAL WORK A | ND PREP.           |                                                               |
|------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------|
| STUBBING         | FRONT COVER           | HAND ADHESIVE      | MAP POCKET PAPER                                              |
| HAND SEW         | NO TRIM               | LENGTHWISE         | MAP POCKET CLOTH                                              |
| THRU SEW         | PAGES LAMINATED       | FOREIGN TITLE      | SPECIAL WORK                                                  |
| THRU SEW ON TAPE | EXTRA THICKNESS       | LINES OF LETTERING | REMOVE TATTLE TAPE                                            |
| - HEIGHT         | DICA WIDAR            | 2.52002.5 02       | SAME AND LESS BEREICH AND |

HEIGHT PICA WRAI



REC.--079 FGNT-3/238 FAGE- 79 42-06 SOCIETA \* LIGURE \* DI STORIA \* FATRIA \* GEN Vosko STX1 11 0/0 10 3/4 14 1/2 FOIL- WHITE 42-22 (BOONFLATE; CAUAGNA) 42-28 2\*FT.2\* 906\*SOCL\* DISK-C910815 0A \* 43-12 ATTI \* 5-0849.0000 VOSX6 V.2:2\* 6200

# ATTI DELLA SOCIETÀ LIGURE

DI

STORIA PATRIA.



## ATTI

DELLA

## SOCIETÀ LIGURE

10

### STORIA PATRIA

VOLUME II. - PARTE II.

GENOVA
PER TOMMASO FERRANDO

MDCCCLXH.



106 SOCL V.2, pt.2

THE LIBRARY
OF THE
UNIVERSITY OF ILLINOIS

Lonfumo unparone lochary de fender nafalloy. mmmm otharus. dunna faucte clessua rems romanon ipator. puis feliciter. iditus tumphater lemp auf unillo fp. Impiat benuolette pe moica in comoda subsector unuestigare. et eon dusque cura mederi calamuta nb; simulq; publicu boriu statu ac dignuate unpu oriub; puans como dis sponere. Quo ca omusidelu moy tas futuroy qua psentu nount umunas quer du aporucalias somannquoy ipatoy consetudine p ustucia acpace regni coponeda. cosedemus. oia quotonore qui spec tare under if solhente undagantes puccosissima pesté . Tur p. a mediorne deimentu inferente relecare, poliumus. P multas et em uerpellawes ad nos factas didicimus mlites beneficia sua passim distrahere, acuta oi b; granstis suoy semoy serma subfuge p quod cures ipu marime ate muatas cognoumus du poenes men meltos suos os oils; beneficus erutos ad felice un nois expedición minume insiducer valeany. hortaturaq; et coscilio anchicos epos. ducu marchionu. comun palannos. ce toya; nobilă. fimul enă indică. hac edictali lege în ocenii do ppicio ualitura decernim nemini licere beneficia q asius semorib; habet abs q: woy prouse destrate utalige comode ad usus tenore nie costum oms moguare. phoipu ut dñou mmuatur unluas. Sigs û cë salu brune nix legis pecepta adhuimoi illiciti comerciu accesserit utaliqo infraude legis machinari téprativ. pao ac beneficio se carituru agno scar. Notariu u gsuptali contetu libellu utaliud istrumiu coposie ur. Pamissione officu infamic piculu sustinere sanctim. data sexto die mis noueb undie qua decima. Anno diuce incarnae . Millo cento · xxx · vi.

## IL REGISTRO

DELLA

### CURIA ARCIVESCOVILE

DI GENOVA

PUBBLICATO ED ILLUSTRATO

DAL SOCIO

LUIGI TOMMASO BELGRANO.

# REGISTRUM CURIAE ARCHIEPISCOPALIS

JANUAE.



#### OGLERIO UENTO. GUILIELMO LUSIO. VGONE IUDICE.

#### INCIPIT PROLOGUS

Cum Bonos prouectus benigna uota sequuntur, omnes igitur negocia liberalesque causas alicuius magne parueque rei exercentes decet ca diligenter inquirere, ac honeste collocare, quatinus ne testium defectione, aut publicorum instrumentorum amissione que gesta fuerint tradantur obliuioni. Quo circa Ego alexander iussu dompni Syri ianuensis Archiepiscopi, et consulum auctoritate hyconomus publica istrumenta, nec non contractus, tam quos gessimus quam quos in archiepiscopatus cartulario antiquitus actos inuenimus presenti uolumine seriatim significari decreuimus, ne malignitate quorumdam fraudulenter subreptis, res Archiepiscopatus in aliquo detrimentum

paterentur. Preterca condiciones, fidelitates, locaciones, usus, debita, ciuitatis, castrorum, ecclesiarum intus et foris, nec non et uillarum, cunetaque ianuensis curie congrua inibi descripsimus, quatinus in illa dubietas, potestatibus de cetero preminentibus occurrat, neque quelibet illarum, morte, uel alicuius scripti amissione, que curie ferri debeant negligenter amittere ualeat. Explicit prologus.

#### INCIPIT PROEMIUM.

#### INCIPIUNT CAPITULA DE ECCLESIIS.

- I. DE ECCLESIA SANCTI LAURENTII.
- II. DE ECCLESIA SANCTE MARIE DE CASTELLO.
- III. DE ECCLESIA SANCTI DONATI.
- IV. DE ECCLESIA SANCTI GEORGII.
- V. DE ECCLESIA SANCTI MICHAELIS.
- VI. DE ECCLESIA SANCTI SYRI.
- VII. DE ECCLESIA SANCTI STEPHANI.

VIII. DE ECCLESIA SANCTI THOME.

VIIII. DE ECCLESIA SANCTI SEPULCHRI.

X. DE ECCLESIA SANCTI MARTINI DE UIA.

XI. DE ECCLESIA SANCTI STEPHANI DE CAMPO FLORENTIANO.

XII. DE CONDITIONE MEDIOLANENSIS ARCHIEPISCOPI.

XIII. DE CONDITIONE PLEBIS LAUANIE.

XIIII. DE SIGESTRI.

XV. DE PLEBE UARIE. INCIPIT DE ECCLESIARUM REDDITIBUS. QUE IN CIUITATE SUNT UEL EXTRA.

Ingredientes Itaque nos scribere et ordinate disponere que in prologo prescripto notauimus, primum de conditionibus ecclesiarum siue pensionibus et redditibus que infra ciuitatem et extra recolli . . . . . Archiepiscopus . . . . . . scribere ordinauimus

#### DE SANCTO LAURENTIO, CAPUT I.

| Domnus Archiepiscopus In ecclesia sancti laurentii debet habere            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| mediam oblationem natalis domini et medietatem candelarum tam in           |
| nocte quam in die. et in circumcisione domini similiter. et in             |
| epyphania itidem. et in resurrectione domini. et in ascensione do-         |
| mini. et in pentecostes. et in dedicatione ecclesie et in festiuitate      |
| omnium sanctorum. et in quatuor festiuitatibus beate marie. et in          |
| sancto nicholao, et in sancto blasio, et in festiuitatibus sancti iohannis |
| baptiste. et in festiuitate Sancti Syri. et in aliis principalibus diebus  |
| debet in cena domini et de ma                                              |
| Omnium istorum debet habere medietatem ut dictum est                       |
| dominus                                                                    |
|                                                                            |
| debent et de omnibus missis quas cantauerit dominus Archie-                |
| piscopus pro uiuis et pro mortuis. medietatem similiter debet ha-          |

bere, et in omnibus sabbatis atque dominicis diebus medietatem

candelarum, et in cena domini debet Archiepiscopus commedere in canonica, cum tota curia sua.

#### QU'ANDO DOMINUS ARCHIEPISCOPUS MISSAM CELEBRAT CVM CANONICIS IN ALIQUA ECCLESIA.

Insuper si ianuensis Archiepiscopus iuerit ad missam celebran dam in aliqua ecclesia ipsius ciuitatis, siue in festiuitatibus ipsarum ecclesiarum, siue in dominicis diebus, si fuerint secum canonici colligant camerarius ipsius Archiepiscopi et canonicorum ipsam oblationem simul, et prius extrahant ex ipsa oblatione denarios, viii, et postea de reliquo habeant ipsi canonici cum Archiepiscopo tres porciones, et quarta ipsa ecclesia in qua fuerint. Nouem uero denarii qui prius abstracti sunt ex integra oblatione ponantur cum tribus partibus et diuidantur inter ipsos per medium, uidelicet inter Archiepiscopum, et canonicos.

In omnibus consecrationibus ecclesiarum siue altarium, similiter quecumque uenerint ad manus Archiepiscopi, siue super ipsum altare donce fuerit missa cantata, dividant per medium ipsi canonici et Archiepiscopus, et si Archiepiscopus cantat missam in aliqua ecclesia in festiuitate qualibet aut in dominicis diebus sine canonicis, dividitur oblatio per medium, medietas est domini Archiepiscopi et medietas ecclesie et de candelis.

## QUID ECCLESIA SANCTE MARIE DE CASTRO DOMINO ARCHIEPISCOPO PERSOLUERE DEBEAT CAPUT II.

De ecclesia beate marie de castello. dominus Archiepiscopus habet medietatem omnium candelarum que ibi fuerint tam in nocte quam in die uidelicet in quatuor festiuitatibus beate marie. et in natale domini. et in resurrectione domini et in festiuitate omnium sanctorum . . . . sabbatis cum dominicis diebus medietatem . . . . . Et

quandocumque missam ibi . . . . sine canonicis. habet medietatem totius oblationis.

#### DE SANCTO DONATO. CAPUT III.

#### DE SANCTO GEORGIO. CAPUT IIII.

De ecclesia sancti georgij habet medietatem oblationum que fuerint in ipsa ecclesia. scilicet in natale domini et in pascha. et omnium sanctorum. et in sancto georgio. et de candelis similiter.

#### DE SANCTO MICHAELE. CAPUT V.

De ecclesia sancti michaelis habet medietatem oblationum que fuerint ibi in natale domini et pascha, et in festiuitate omnium sanctorum, et in sancto michaele, et de candelis similiter.

#### DE SANCTO SYRO, CAPUT VI.

De monasterio sancti Syli. habet crateram unam potionis in natale domini. et candelas. vuu. et alteram in pascha. et candelas nouem.

#### DE SANCTO STEPHANO, CAPUT VII.

De monasterio sancti Stephani, habet crateram unam potionis in natale domini, et candelas, viii, et alteram in pascha, et candelas, viii.

#### DE SANCTO THOMA, CAPUT VIII.

De monasterio sancti Thome, habet crateram unam potionis in pascha, et candelas, in.

#### DE SANCTO SEPULCHRO. CAPUT VIIII.

De ecclesia sancti Sepulchri habet crateram unam potionis in pascha et candelas. m.

#### DE ECCLESIA SANCTI MARTINI. CAPUT X.

De ecclesia sancti martini de uia. in festiuitate ipsius ecclesie denarios. xu. et candelas. xu.

#### DE CAMPO FLORENTIANO, CAPUT XI.

De ecclesia sancti Stephani de campo florentiano, singulis annis in festiuitate sancti mathei habet libras, vi.

#### DE SANCTO AMBROSIO. CAPUT XII.

DE LAUANIA. CAPUT IIIX (sic).

De plebe lauanie debet habere solidos, xv. pro decima una quam tenet pro Archiepiscopo, et barilem unam olei pro terra de ueneri.

#### DE SIGESTRI. CAPUT HIIX (sic).

De plebe sigestri pro conditione singulis annis pro conditione solidos, xuu, et octomias, ex.

#### DE UARIA. CAPUT XV.

De plebe uarie dominus Archiepiscopus debet habere octomias. Lx. et tres solidos, denariorium brunorum crossorum.

DE NAUIBUS ULTRAMARINIS.

DE NAUIBUS SICILIE.

DE CORSICA, ET DE SARDINIA,

DE CALABRIA. ET PROUINCIA ET SICILIA.

DE SARDINIA. ET DE PROUINCIA ET DE CORSICA.

EXPLICIT DE ECCLESIS, INCIPIT DE NAUIBUS.

XVI. DE NAUIBUS ULTRAMARINIS.

XVII. DE NAUIBUS SICILIE.

XVIII. DE CORSICA ET DE SARDINIA.

XVIIII. DE CALABRIA. ET SICILIA ET PROUINCIA.

XX. DE SARDINIA. ET PROUINCIA ET DE CORSICA.

#### CAPUT XVI. DE NAUIBUS DE PELAGO.

Omnes naues que uenerunt de ultra mare, et de alexandria, et de romania, et de illis partibus, et de barbaria, et de affrica, et de tunese, siue de bugea, et de almaria, et omnes que de pelago uenerint, unaqueque debet dare pro decimis solidos, xxii, et dimidium. Si uero ex maiori parte fuerint honerate grano, unusquisque debet dare minam unam.

#### CAPUT XVII. DE SIGILIA.

Naues que ueniunt de sicilia debent dare pro decimis, solidos. M. et denarios. M. Set si maior pars honeris fuerit ex grano, unusquisque homo minam unam.

#### CAPUT XVIII. DE CORSICA.

Naues que ueniunt de corsica solidos, vn. Set si granum . . . duxerint plusquam aliud, unusquisque homo minam unam.

#### CAPUT XVIIII. DE SARDINIA.

Naues que ueniunt de sardinia solidos, vnn. Similiter si maior pars fuerit ex grano, unusquisque homo minam unam.

#### CAPUT XX. DE CALABRIA ET PROUINCIA.

Naues que de calabria ueniunt et de prouincia honerate grano de . . . ipsa ciuitate cum toto Archiepiscopatu et que uadunt ultra portum pisanum. uel ultra portum monachum unusquisque homo de ipsis nauibus debet dare quartinum unum grani. preter duos nauclerios. et preter illos homines qui uadunt ad forum sancti Raphaelis. et ad nundinas fori iulii. si sunt usque ad octo homines in unoquoque ligno debent dare minam unam grani. et si fuerint usque ad vini. aut xi (sie) usque in. xii. debent minas. ii. a duodecim supra. quisque dat quartinum. I.

#### CAPUT XX. ITEM DE SARDINIA.

Naues que de sardinia afferunt salem . d . . . decimas minas. III. pro unoquoque homine. salis.

Naues que de prouincia quartinos . . . salis.

Naues que de sardinia ueniunt per corsicam, et ibi salem in granum concambiunt, unusquisque illorum qui faciunt concambium, tres minas grani debent. Si autem cuenerit quod totam salem non cambiauerint, debent complere predictas tres minas de grano, et de sale secundum quantitatem cambii.

Si lignum iuerit in corsica de isto episcopatu et portauerit salem ad cambiandum in grano, unusquisque homo debet persoluere eminam unam de grano, uel de quacumque blaua adduxerit. Si de sardinia uel de corsica granum duxerit unusquisque det minam unam.

XXI. DE PLEBEIO SERRA. DE DECIMIS.

XXII. DE SANCTO CYPRIANO.

XXIII. DE SANCTO URSICINO.

XXIIII. DE CELANISI.

XXV. DE LANGASCO.

XXVI. DE BORZILI.

XXVII. DE RHIAROLIO.

XXVIII. DE MOLACIANA.

XXVIIII. DE BARGALI.

XXX. DE NERUI.

XXXI. DE RAPALLO.

XXXII. DE LAUANIA.

DE REDDITIBUS DECIMARUM QUAE EXTRA CIUITATEM SUNT.

Ad decimarum cognitionem que extra urbem Archiepiscopus recolligit, in presenti hoc capitulum premisimus.

#### DE SERRA. CAPUT XXI.

In plebeio de serra, habet medietatem, de uilla massonice, et de tramonti, et de uilla de campis, et de uilla de iugo, et de magnerro, et de perneco, et in insula illud qued pertinet ad Archiepiscopum.

#### DL SANCTO CYPRIANO, CAPLT AAIL

Ja plebeio sancti cypriani, de uilla de medolico habet medictatem.

#### DE SANCTO URSICINO, CAPUT XXIII.

In plebeio sancti ursicini, habet decimam quam tenebat Ansaldus gabbus in uilla que dicitur maneçono, et in uilla que dicitur quartinus, et illam quam tenebat iordanus de porta, et hoc quod tenebat ofricus filius alinerii de porta.

DE CELANISI. XXIIII.

In plebeio celanisi, habet decimam quam tenebat Wuilielmus lusius . . . .

DE LANGASCO, XXIII (sic).

In plebeio de lengasco, habet decimam quam tenebat uxor arnaldi baltigadi.

DE BORZILL XXV.

In plebejo borzili, in uilla traste, habet medictatem decime minus quartam partem super totum, et hoc quod iterius pedegula tenebat in ipso pedagio plebeio.

DE RIUARIOLO. XXVI.

In plebejo de riuarolio, in uilla que dicitur begali, habet medietatem decimarum de uino, et de porris, et ceteris.

DE MOLACIANA, CAPUT XXVII.

In plebeio de molazana habet decimam omnium parochianorum ecclesie sancte marie de campo domnico, et de domo filiorum alberti

de prado, et tertiam partem decime totius montis, qui dicitur creta de grano et frumento, et decimam de codula, et decimam filiorum alberti de podio, de ipso manso, et decimam filiorum offize de raneto, de sua hereditate, et decimam iohannis de clausura de sua hereditate, et partem illius decime quam tenebat paganus de campo domnico cum suis fratribus in fontaniglio et strupa.

#### DE BAUALI, CAPUT XXVIII.

In plebejo bauali, habet decimam quam tenebat capharus.

#### JN BARGALIO. CAPUT XXVIIII.

In plebeio de bargalio, habet decimam quam tenebat Wuilielmus filius caphari, et illam partem quam tenebat anfossus guercius quam recuperauit dominus. Syrus. Archiepiscopus.

#### DE NERUI. CAPUT. XXX.

In plebeio nerui, habet medictatem trium partium decime, et iliud quod detinuit alcherius guaracus in ipso plebeio, et in sancto martino de yrco, et in plebeio ordolasci et in ciuitate.

#### DE RAPALLO, CAPUT XXXI.

In plebeio rapallino habet decimam quam recuperauit dominus sigefredus episcopus de cauaruncis, et de opizone struxolo, et de suis consortibus, et illam partem quam habebat ib... guilielmus luxius cum suis fratribus, et cum consanguinibus suis iohanne na... et fratre suo oberto, et ansaldo, et ea que fuit lanfranci auocati et Guilielmi piperis.

#### DE LACANIA, CAPUT XXX, IL.

In plebeio lauanie, habet Archiepiscopus decimam de liui et de roboreto, et quartam unam in capella de rumallio et aliam quartam in capella de bebelia, quam tenet ansaldus de liui, et anselmus de eolla.

#### DE PLICANIO, CAPUT XXX, III.

In plebeio de plicanio habet Archiepiscopus decimam de monte tuscano, quam tenet guilielmus de nusilia, et petrus de solio.

#### DE ORDINACIONE DECIME OLIUARUM PLEBEIJ DE SAURI.

Ego Syrus Januensis Archiepiscopus. Intuitu diuine pietatis admonitus proposui ordinare decimas oliuarum de plebe sauri, ad utilitatem ipsius plebis, et reliquarum ecclesiarum que sunt capelle ipsius. Jta quidem ut in primo loco ipsa baptismalis ecclesia habet quartam partem, sicut hactenus consueuit habere, de reliquis autem tribus partibus talem facimus constitutionem et ordinem, ut ipsa plebs et relique capelle requirant a suis parochianis tantum, non ab aliis. quod ipsis annuatim dominus eis dare uoluerit, neque fiat inter eos ulla confusio. Sed plebs suis parrochianis sit contenta, et ecclesia sancte margarite similiter non requirat super parrochianos alterius capelle. nisi a suis solummodo quod ei dominus dare uoluerit. Eodem modo capellam sancte marie de canaua non querat aliquis de istis decimis nisi a parochianis suis. Eundem uero modum et ordinem serbauit ecclesia sancti petri de caurana, et a suis parrochianis tantum decimas petat. Similiter ecclesia sancti bartholomei de besouenico candem consuctudinem seruet. At quum tres iste partes ad nostram dispensationem pertinent ordinande, concedimus supra memoratis ecclesiis s . . . in usus suos et ad luminaria concinnanda habere integraliter pro opera pictatis. ut non liceat nobis uel successoribus nostris mutare aut uiolare quod fecimus. Tantum quidem sit ratum et stabile inter nos ut persoluant nobis annuatim et successoribus nostris pro pensione redditus. solidos duodecim. in natiuitate domini. Alioquin apud nos et successores nostros fieret. Quia si uobis maiora concedimus. iustum est secundum constitutiones sanctorum patrum ad pauperes suscipiendos. et hospites. et ex aliqua parte uobiscum decimarum participes simus.

#### INCIPIT PROLOGUS DE DECIMIS HUIUS ARCHIEPISCOPATUS.

Cum dominus Syrus Venerabilis Januensium Archipiscopus in recuperandis bonis amissis ecclesie ianuensis magno studio laboraret, circa decimas recuperandas strenue uigilauit. quarum multe in suo Archiepiscopatu sic inique et confuse a laicis possidebantur, et a multis eorum qui possidebant filiabus suis nubentibus pro patrimonio traderentur, et a quibusdam uelut seculares possessiones uenderentur et distraherentur. Sed concilio a sancte memorie domini pape Innocentii. in quo fuit data sententia de laicis decimas ecclesiarum tenentibus. dominus Syrus supradictus uenerabilis Archiepiscopus, archipresbiteros et presbiteros sue diocesis ad se uocauit, et ab eis ueritatem de ecclesiarum suarum decimis studiose requisiuit. et nomina corum a quibus tenebantur per alexandrum hyconomum. et auocatum suum seriatim scribere iussit. Causa autem ab his accepta. iussit etiam annecti omnes decimas que feudali uel libellaria ratione a quibuscumque personis in suo archiepiscopatu tenentur, sicut in sub scripta serie repperiri potest.

#### PLEBIS DE HERCULE.

Decime plebis sancti martini de hercule, dividuntur in quatuor partes. Quarum una pars, est ipsius plebis. Medictatem aliarum

trium partem habet lambertus guercius guaracus pro feudo. Aliam medietatem habent filii boni uasalli guaraci, et filii alberti guaraci, et filii alcherii, quia tamen ipse alcherius refutauit.

#### DE NERUL

Decime plebis de nerui codem modo diuiduntur in quatuor partes. Vna pars est ipsius plebis, medietas uero aliarum trium partium est Archiepiscopatus. Alie medietatis habet lambertus guercius supradictus, medietatem, et aliam medietatem que restat, habent consanguinei eius.

#### DE SORL

Decime plebis de sori diuiduntur in quatuor partes. Vna pars est ipsius plebis. Tres alie partes que restant diuiduntur per medium. Medietas una est de dominis sumaripe, et de uice comitis de palazolo. Alia medietas est supradictorum guaracorum.

#### DE RAPALLO.

Decime plebei de Rapallo. In primis diuiduntur in quatuor partes pro terrenis. A roboreto usque ad flumen memi, et a mare usque ad montes, est unus quarterius, et iste quarterius diuiditur in duodecim partibus. Comites de lauania habent quatuor partes. Johannes fico bibere et cognatus eius aldo, habent tres partes pro feudo. Rubaldus cauarunco et gilselbertus, et ingo frater eius habent aliam partem pro feudo. Archiepiscopus habet partes, ii. Plebs de rapallo cum comitibus de lauania, una parte. Alius quarterius est a flumine memi usque ad alium flumen quod dicitur bolago, et a mare usque ad montes. Et iste quarterius diuiditur in, xiii, partibus. Merulus de castro habet unam partem pro feudo, in biduano, filij gandulfi de matrona, uidelicet gandulfus terretus, filii ottonis de mari, fili

uasalli. et bonifacius uicecomes. isti omnes predicti habent unam partem pro feudo in fuza. Arnaldus spacianus cum fratribus suis. unam partem in gropario. Filij scurlamaze. uidelicet guilielmus panzanus et frater eius. et lambertus gezo pro uxore sua. isti omnes habent dimidiam partem pro libellaria. Plebs habet quatuor partes. et dimidiam. Sanctus stephanus quinque et dimidiam. que fuerunt libellaria hominum de rapallo et dabant pensionem. Decime de nozalogo per medium. Medietas est de boterico et de suis fratribus et de ottobono uicecomite. Alia medietas de filiis oglerii de insula. et filiorum bellamuti et br... aneti. et rubaldi rubeci. Decime de piscina. unam partem habet rubaldus cauarunco. Aliam partem que fuit de suis nepotibus tenet curia. Aliam partem tenent filii auocati. excepto hoc quod refutauerunt. Aliam partem tenent iohannes ficus bibere et iohannes porcus de palazolo.

#### DE LAUANIA.

Decime plebei de lauania. Hii sunt qui tenent cas. siue per ecclesias siue per marchiones, siue per dominum Archiepiscopum. Omnes comites de lauania uidelicet. Omnes domini de cugurno. Omnes domini de turri. Atque p... es graueliasca, atque clauarina. Omnes enim qui in predicto plebeio decimas colligunt, per aliquem istorum supradictorum ipsas reclamant, preter Girardum de solario, qui tenet decimas de sanguineto, et preter garganum de garibaldo con (sic) suis consortibus qui tenet decimas de riuariolo, et de confinio illo.

#### DE SIGESTRI.

Decime plebei de sigestri diuiduntur in quatuor partes, filii canonis (sic) de uezano, tenent medietatem de tribus partibus decimarum. Alie medietatis due partes tenent filii Rubaldi de lauania.

#### DE CARIA.

Decime plebei de uaria diuiduntur in quatuor partes. Omnes comites de lauania tenent quartam partem de tota decima in plebeiatu uarie, inter fluuium nomine scabianam, et alium fluuium nomine quilinam, sicut intrant in uariam, usque ad faum cascaui, et ecclesia de uari, tenet aliam quartam inter iam dictum fluuium quilinam, alium nomine coloanam, sicut intrant in uariam, usque in montem. Filii cononis de uezano, et filii oglerii de lagneto, et homines de salino, tenent aliam quartam inter predictum flumen coloanam, et alium nomine staduram, sicut intrant in uariam, usque ad centum cruces. Idem homines de uezano predicti filii cononis cum sociis suis tenent aliam quartam, citra uariam, et inter uariam et scabianam. Hec sunt nomina hominum de salino, qui tenent supradictam decimam. Anfossus, Rubaldus, Malus filiaster, Vetulus, ... cum fratribus suis. Filii guidonis de nasei.

#### DE MONELIO.

In plebeio de monelio sunt quatuor partes. Vnum quarterium habet ecclesia. Alium quarterium tenet Guido de nasci. et rubaldus nepos eius. Alium uero quarterium tenet caput uidei et Guastauinus frater eius. alium quarterium habent filii Rubaldi. et filii girardi. et filii pagani comitum. In quarterio ecclesie habet strambus et

consanguinei eius de passiano, et Albertus de lagneto, et filii gandulfi de lagnedo.

DE PLICANIO.

Isti sunt qui tenent decimas in plebeio de plicanio. Guilielmus de plicanio et frater eius Anselmus, isti tenent decimam in uerzili, et in fontana bona et in moconisi. Rubaldus dene in predictis locis. Petrus de uerzili et frater eius similiter in predictis locis. Filii bosonis in predictis locis. Alinerius et frater eius hoc quod emerunt de decima, similiter in predictis locis. Serui marchionis habent huius decime quarterium quem emerunt ab herede rainardi de modonisi, quia habebat pro libellaria. Et sanctus fructuosus tenent (sic) alium quarterium qui fuit de predicta libellaria rainaldi de modonesi, et hoc quod tenent filii tedisii de uerzili, currardus (sic), et... medeus et opizo strusidus.

DE BARGALIO.

Decime plebei de bargalio diuiduntur partes in quatuor (sic). Vnum quarterium tenet plebs. Alium tenet domus cauarunki. uidelicet rubaldus et ingo parruco, et frater eius, et marinus de porta. Alios duos quarterios tenet curia, quam recuperauit a Gulielmo pezullo et a suis consortibus, excepto hoc quod tenet merulus de castro in capella de panisi uidelicet medietatem. Tota alia decima illius plebis ab aqua besanii ultra tenet domus meruli de castro, excepto hoc quod tenent filii carboni de campo et malus mantellus, et hoc est duas partes unius quinte, ex quibus malus mantellus habet nouenam, et filii carboni tenent octo. Albertus de palazolo et frater eius et Ricius de monte cuco et frater eius, et Montanarius, isti tenent decimas de uilla de traso suprano et decimas de cerreto, et decimas de feleto, et de seuasco, excepta quarta de plebe.

#### DI. MOLACIANA.

De decimis plebis Sancti syri de molaciana. Isti sunt qui tenent eas de toto predicto plebeio. Merlus de castro habet tres partes. Plebs et Archiepiscopus habent quartam. Campi domnici, tota decima est Archiepiscopi, et molaciane capelle similiter. Capelle sancti martini de strupa tres partes sunt merlonis, et quarta plebis. Capelle sancti damiani, tres partes merlonis, et quartam tenet Albertus uicecomes et domini de suma ripa. Capella de luco, tres partes tenent modo isti de uolta, uidelicet ingo et buronus et consortes et quartam partem refutauerunt filii oglerii de rudulfo domino Archiepiscopo. Capelle de corsi, tres partes merlonis, et quartam que remanet, tenent predicti de uolta.

#### DE BAUALL

Decime plebei de bauali. diuiduntur in quatuor partes. Vnum quarterium habet plebs. Alii tres quarterii diuiduntur per medium. Vnum quarterium et dimidium tenet Guilielmus niger et frater eius baldicion. Alium quarterium tenuit domus rustici de caskifenon. quia refutauerunt Guiseardus et frater eius capharus eas uidelicet quas tenebant.

#### DE SANCTO VRSICINO.

In plebeio sancti Vrsieini habent isti uidelicet filius maraboti, filij baldi tigne. Jordanus de porta qui refutauit suam partem, et marabotus similiter, et filii alinerii de porta, uidelicet Guilielmus, et olricus frater eius similiter, alius uero filius eius nondum refutauit. Decime de cappella de olei diuiduntur in sex partes, sextam partem habet curia et lanfrancus gabernia et consanguinei eius. Alie quinque partes diuiduntur per medium. Medietas una est amici de murta.

Aliam ucro medietatem habent Gulielmus Guercius, et Jdo porcellus et filii idonis de carmadino, et curia tenet ibi decimam que fuit ansaldi gabbi, et de aliis rusticis de manentiano, et plebs habet quartam partem de plebeio.

#### DE SANCTO PETRO DE ARENA.

Decime plebei sancti petri de arena. diuiduntur in quatuor partes. Plebs habet unum quarterium. Tota alia tenent Canonici sancti laurentii pro maziscola et pro oberto elerico. et Oliuerius de platea longa. et filii gandulfi rufi. et rainaldus de pinasca. et Oglerius uentus. et Bonus matus aluernacius. et decimam quam filii idonis de carmadino tenent in corneliano. et Guilielmus Guercius. et hoc quod guiscardus tenebat in sancto petro de arena quod curia tenet.

#### DE BORZILI.

Decime plebei de borzili diuiduntur in quatuor partes. Plebs habet unum quarterium. Alios tres quarterios tenent pedegole medietatem totam. Aliam uero medietatem tenent canonici sancti laurentii et filii Ingonis de rainfredo excepto hoc quod curia tenet in uilla que dicitur trasto et hoc quod refutauit obertus pedegola, et iterius frater eius.

#### DE RIUARIOLO.

Decime de sancta maria de riuariolo. ipsa plebs habet totam decimam sue parrochie, pro quarta totius plebeij, de capella de murta uicecomites scilicet gandulfus terreto et bonifacius frater eius et nepotes eius habent tres partes et ipsa capella habet quartam. Decimas uero de capella de geminiano et de brasile et de campo florentiano et in murta quatuor domus habent cancellarius, et Vgo bello oculo.

#### DE SANCTO CIPRIANO.

Decime plebei Sancti cypriani et capelle de cisino, quarta pars est ipsius plebis, et tres partes habent filii Oglerii de insula. De capella medolici medietatem habet curia, et meditatem habet ipsa capella. De capella sancti blasii habent decimam obertus cancellarius, et Vgo bello oculo.

#### DE SANCTO CYPRIANO.

Decime plebei Sancti cypriani et capelle de cisino, quarta pars est ipsius plebis et tres partes habent filii oglerii de insula, de capella medolici, medietatem habet curia, et medietatem habet ipsa capella. De capella sancti blasii habent decimam Obertus cancellarius, et ugo bello oculo, excepto hoc quod ecclesia sancti blasii ibi habet.

Decime plebei de castellione diuiduntur in quatuor quarteria. Vnum quarterium est de plebe. Jterum tria quarteria diuiduntur in quatuor. Vnum est curie Archiepiscopi quod tenebat caput uidei. et Guastauinum. Aliud iterum curie Archiepiscopi. quod tenebat Matilda filia conone (sic) de uezano. Tercium quarterium tenent filii oglerii de lagneto. idest Albertus. et Tedisius. Quartum. Rubaldus de salino et frater eius Anfossus. qui dedit illud filie sue in dotem filio Rubaldi de passiano qui uocatur Wilielmus.

#### DE CELANISI.

Decime plebei de celanisi, diuiduntur in quatuor partes. Ecclesia tenet unum quarterium. Domus maraboti, et iordanis, et alinerii et baldi tigne, tenent alium quarterium. Auocati et bellamutus, et bulzanetus, et filii rubaldi rebecci, et Rufinus canauarius cum consanguineo suo. Et Guilielmus lusius qui refutauit suam partem. Jsti

#### DE LANGASCI.

In plebeio langasci. sunt quatuor partes. Filii Oglerij de insula tenent quartam porcionem. Filii Gandulfi de matrona cum filiis merlonis uicecomitis tenent aliam quartam. Gulielmus porcus et filii gandulfi Rufi. et rainaldus de pinasca. et sors uxoris predicti arnaldi baltigadi quam refutauit domino Archiepiscopo. isti predicti tenent quartam aliam. Filius ottonis canelle et filii gargani coclearii et corradi coclearij tenent aliam quartam.

#### DE CABANZO.

Decime plebei de caranzo, diuiduntur in quatuor partes. Vnus quarterius est ipsius plebis. Alius quarterius est filiorum Wilielmi de nazano, et filiorum oberti elerici. Alii duo quarterii diuiduntur inter Archiepiscopum et filii adaldonis elerici.

#### INCIPIT DE UASSALLIS.

- I. DE UASSALLIS CIUITATIS.
- II. DE HIS QUI EXTRA CIUITATEM.
- III. DE HIS QUI HABENT NAUEM PRO LIBELLARIA.
- IIII. DE SENTENTIA DOMINI SIGEFREDI EPISCOPI.
- V. DE DECRETO PAPE INNOCENTII DE DECIMIS.
- VI. DE HIS QUI DECIMAS REFUTAUERUNT.
- VII. DE USU UASALLORUM.
- VIII. DE PENSIONIBUS CIUITATIS.

## DE NOBILIBUS HUIUS CIUTTATIS QUI FIDELITATEM DOMINO ARCHIEPISCOPO FACERE DEBENT (\*).

Quoniam res sacre sine munimine ac tuitione nobilium nirorum secularium minime tueri possunt, ideoque qui in Archiepiscopatu ianuensium beneficium nomine feudi consecuti sunt, breuiter perstringere nomina uniuscuiusque, et qui fidelitatem ianuensi Archiepiscopo facere debent notare uolumus. Merlus de castello, et filii gandulfi de ripa. Albertus de palazolo et merlus frater eius. Et domini de suma ripa, isti de palazolo et de summa Ripa colliguat pensionem de strupa per feudum, et cetera, et sunt uexilliferi. Et filii aldonis clerici, qui tenent pro feudo molendina de isacurte cum prato, et terram in saline, sicuti ipsi dicunt. Bonus uasallus superbia, et frater eius obertus, et guilielmus superbia, Ingo de uolta. et iordanus de uolta, et fratres eius uidelicet. Guilielmus buronus, et albertus. Guilielmus de curte et Rubaldus frater eius. Isti de uolta uidelicet et de curia colligunt pensionem de ualle bisamni, per feudum. et cetera. Et hec sunt nomina uillarum de quibus colligunt, uidelicet de bauali, de serrino, de monte assiniano, de lugo, de queci.

Vgo de bulgaro, et iohannes frater eius, et consanguineus corum. Albertus uentus. Lambertus gecius, et Cuniso frater eius. Guilielmus niger, et Baldicion frater eius, isti ambo colligunt pensionem in plebe bargalii pro feudo, et cetera. Arnaldus spacianus et fratres eius, Guidotus ucheronus, et Oglerius frater eius. Oglerius collum.

<sup>(\*)</sup> L'avv. Canale pubblicò già questo documento nella sua Storia dei Genovesi (vol. 1. pag. 62) traendolo dal Cicala, che ne riferisce la sostanza nelle Memorie della Città di Genova ecc. all'anno 1459, e lo trascrive poi con varie lacune ed interruzioni sotto il 1146 (vol. 1. parte 1.). Forse è una stessa cosa colla membrana dell'archivio Pallavicini contenente la lista dei nobili vassalli dell'Arcivescovo intorno al 1140, citata dal Serra negli Additamenti che fanno seguito alla sua Storia dell'antica Ligaria ecc. (vol. 1. pag. 476, ediz. di Capolago).

et nepotes eius. Lambertus guercius, et gratianus guaraccus. Filii boniuassalli guaraci, et filii guilielmi guaraci. Filii gandulfi rufi, Filii Oglerii de Rodulfo. Marchio iudex et frater eius. Terra (\*) filius ottonis de mari, et frater eius, Gandulfus terreta, Bonifacius de landa. Obertus tafur cum fratribus suis. Filii idonis de carmadino. Guilielmus guercius, et fratres eius. Filii lamberti de myrto. Filii oglerii de insula. Marabotus et iordanus de porta, et frater eius ionathas. Filii baldi tigne. Filii alinerii de porta. Capharus et uiscardus. et iohannes nepos eorum, isti tres colligunt pensionem de ualle pulcifera pro feudo, et cetera. Lambertus porcus, et Ansaldus frater eius, et omnes filii eorum masculi, debent iurare fidelitatem Archiepiscopo. Obertus cancellarius cum suis consanguineis. Filius berizonis de pinasca. Bonifacius moriens siti. habent terram sancti uincentii pro feudo. Filii oberti uso de mari, et ionathas illorum patruus. Jsti sunt qui habent molendinum de corsi pro feudo. Filii ingonis de ranfredo (\*\*), Filii ottonis canelle, Bellamutus, Bulzanetus, Rubaldus rebecus. Filii guidonis spinole, et Filii oberti lusii. Filii lanfranci aduocati. qui tenent pro feudo a uia que est post domum Guilielmi pieris superius usque in castelletum, et ab ipsa uia inferius usque ad sanctam mariam de uineis pro libellaria. Rufinus canauarius. et filius ottonis nolasci. Ottobonus. Butericus. Merlus frater eius. Filius Rubaldus uicecomitis (sic). Isti quatuor tenent pro feudo medietatem molendini. de glariolo et cetera. Filii lanfranci uetuli. et stranlandus patruus eorum. Jsti tenent mansum unum in sancto petro de arena.

<sup>(\*)</sup> Serra emenda assai giustamente il Cicala; ed il cavaliere Olivieri (Serie dei Consoli ecc. an. 1122) dimostra che da tale Serra discese la nobile famiglia così cognominata, la quale ha perciò coi De Mari comune e viscontile l'origine.

Il nome di Serra si incontra talvolta nelle antiche carte genovesi; e già dicemmo altrove di Serra abbadessa, che nel giugno del 969 fece donazione delle terre di sua proprietà al munistero di santo Stefano.

<sup>(\*\*)</sup> Con questo nome si interrompe definitivamente la copia del Cicala.

prope ecclesiam sancti martini, et prope pulcifera pro feudo et cetera. Guido de laude.

#### HEC EST FIDELITAS QUAM UASSALLI FACIUNT.

Ego ab hac die in antea, ero uerus et fidelis domino Ugoni electo in Archiepiscopum, in sede Januensis ecclesie, sicuti bonus uassallus debet esse suo bono domino, et uero. Et non ero ammodo in conscilio neque in facto ut ipse perdat uitam aut membrum, neque quod uenenum accipiat aliquod. uel ei detur, neque honorem suum perdat, quem nunc habet, uel de hinc in antea habebit, in hoc Archiepiscopatu, et si perdiderit quod deus auertat, adiutor ero ad recuperandum fideliter cum suis expensis. Neque quod capiatur uel in carcere mittatur ultra quam ipse uelit. Et si captus fuerit adiutor ero ut supra continetur. Credentias quas mihi dixerit, uel manifestauerit, per se aut per missum suum, uel per suas litteras sub credentia, et ea que mihi uisa fuerint, racionabiliter tacenda, etiam sine credentia imposita nulli manifestabo, nisi per suum mandatum mihi factum per se uel certitudinem sui nuntii aut suarum litterarum. feudum quod a curia Januensis Archiepiscopatus habeo uel teneo. et eos qui pro me tenent ubi sit et quantum sit bona fide si potero. manifestabo, per scriptum uel certa relatione prefato domino meo uel eius nuncio, ab ipso ad hoc destinato, usque ad, vm. dies uel quindecim ita quod mihi possit elongare terminum si uoluerit.

Hee omnia bona fide attendam, si me Deus adiuuet et hee sancta euangelia.

DE HIS QUI SUNT EXTRA CIUITATEM. CAPUT II.

Opizo malaspina marchio. Fitii Guilielmi de nazano. Comites de lauania. Girardus scorza, et Obertus blancus frater eius. Isti duo colligunt pensionem de ualle lauanie pro feudo, et cetera, et alii comites habent alia feuda. Tedaldus de turri, et Enricus frater eius. Simon de monte iardino fecit fidelitatem domino Archiepiscopo.

DE HIS QUI HABENT NAUEM PRO LIBELLARIA. CAPUT HIJ (sic).

Hic notare incipimus illorum nomina qui habent nauem pro libellaria. Merlus de castro habet unam in qua habeat partem. Lambertus medicus cum fratribus suis, tres naues in quas habeant partem. Arnaldus et henricus filii amigonis brusci, habent quartam partem, unius ligni, in quo habeat partem. Omnes isti debent habere semel in anno sicuti superius determinatum est.

SENTENTIA CURIE DOMINI SYGIFREDI JANUENSIS EPISCOPI DE CONTENTIONE QUAM HABUIT CUM BONIFACIO DE UOLTA ET CUM NEPOTIBUS EIUS. ET CUM CURRADO GUARACO. ET CUM GIULIA DE CASTRO. ET DE ALIIS IIIS SIMILIBUS CONTROUERSIIS. CAPUT. V (sic).

In palacio episcopi in presentia bonorum hominum quorum nomina inferius declarabuntur. fuit orta lis inter domnum sigefredum Januensem epyscopum et bonefacium cum nepotibus suis de uolta. et filio corradi guaraci, et giuliam de castello, talis fuit contentio, ipsi requirebant decimam nauium suarum ex quacumque parte redierint excepto per granum, et quot uices per mare iuerint, semel uel bis. uel ter. in anno. nomine feudi ex parte predicti episcopi. et suorum antecessorum, et dicebant inde habere possessionem triginta annorum, domnus uero episcopus dicebat illis non pertinere nisi semel in anno, et dicebat illam possessionem sibi non nocere, quia postquam carebant titulo possessionis, illorum possessio nulla erat. et alio modo, quia ipsi non possidebant per semetipsos, sed possidebant nomine episcopi, et qui alieno nomine possidet, nulla eius possessio. Hoc placitum positum fuit in laude guilielmi auocati. et alberti guaraci, et guilielmi guercij, et maraboti, et bellamuti. ut quidequid inde dixerint, ab utraque parte teneretur, uisa et cognita ratione utriusque partis, insimul se consciliauerunt, et laudauerunt et affirmauerunt de hoc placito, et de simul predictis litigatoribus non pertinere decimam illorum nauium, nisi tantummodo semel in anno (\*).

DE HIS QUI DECIMAS TENEBANT ET EAS REFUTAUERUNT IUSSU DOMINI, PAPE, INNOCENTIJ, CAPUT, VI.

Cognitum est ab omnibus fidelibus qualiter placuit domino. pape. Jnnocentio. celebrare concilium et tractare de multis negociis. ad utilitatem fidelium et totius sancte ecclesie dei. Jn quo concilio placuit ei dare sententiam de laicis qui tenebant ecclesiarum dei decimas. quod quicumque laicus decimas ecclesie tenuerit. nisi ecclesie reddiderit. sciat se sacrilegum crimen committere, et periculum eterne damnaptionis incurrere (\*\*). Quod preceptum cum dominus Archiepiscopus Syrus predicaret alii ex illis qui tenebant decimas timore dei compuncti, propter salutem animarum suarum decimas quas tenebant siue in mari siue in terra, deo et domino Syro uenerabili Archiepiscopo refutauerunt.

#### HEC SUNT NOMINA EORUM, CAPUT, VII.

Lanfrancus aduocatus. Guilielmus piper. Guilielmus lusius et fratres sui. Filii guidonis spinule. Capharus. Guilielmus filius eius.

<sup>(\*)</sup> Il Cicala assegna questa sentenza all'anno 1129.

<sup>(\*\*)</sup> Concilium Lateranense II generale sub Innocentio II summo pontifice habitum, an 1459. Tit. X. Ne laici decimas vel ecclesias retineant etc. Decimas ecclesiarum, quas in usu pictatis concessa esse canonica demonstrat auctoritas, a laicis possideri apostolica auctoritate prohibemus. Sive enim ab episcopis, vel regibus, vel quibuslibet personis eas acceperint, nisi ecclesiae reddiderint, sciant se sacrilegii crimen committere, et periculum aeternae damnationis incurrere (V. Mansi, Sacror. Concilior. Collectio, Tom. XXI. col. 528).

Henricus filius alinerij. Alcherius guarachus. Filius boni uasalli guarachi. Iterius pedagula. Filii oberti pedeguli. uidelicet ionathas et uasallus senior. Oglerius capra. Primus frater suus. Jngo pellisella. Lanfrancus de oglerio de rodulfo. Ansaldus gabbus. Bellamutus. Marabotus. Otto calabronus. Filii oglerii de rudulfo. Vxor arnaldi balticadi. Jngo de uolta. Guilielmus buronus. Iordanus de porta. Guiscardus. Lanfrancus manducans ferrum. Oliuerius de platea longa. Filii alinerii de porta. Jngo parruchus. Jdon de carmaino. Bonus iohannes malus filiaster decimam refutauit in manu domini Archiepiscopi.

Wilielmus porcus. Merlus uicecomes. Rufinus cancuarius. Merlotus refutauit. Grimaldus. et Rainaldus de pinasca refutauerunt in plena curia. Gracianus guaracus refutauit decimam. Jn presentia Presbiteri Alberti sancti laurentii. et Augustini fratris eius. et Oberti guaraci. et filie ipsius graciani. Bonifacius uicecomes refutauit domino Vgoni Archiepiscopo ianuensi decimam. Odo uicecomes paruus. et anzanus refutauerunt. Obertus de insula. et filius eius Wilielmus similiter.

#### CARTULA CAMPI FLORENTIANI.

In nomine sancte et indiuidue trinitatis. Ego Syrus dei gratia januensis ecclesie seruus et Archiepiscopus licet indignus ecclesiarum christi prouidens utilitati in quarum sollicitudinem sum diuina dispositione uocatus, ea que a predecessoribus bene preordinata sunt, cupio integra, et illibata custodire. Que autem melioris incremento studii uidentur egere, uolo ad perfecte consumationis formam, quantum mihi diuina misericordia inspirauerit corrigendo perducere. Jdeoque tibi karissime frater beniamin abbati monasterii sancti mauri, quod est constructum in taurinensi pago, tuisque successoribus capellam iuris ecclesie nostre in honore beati proto marthyris stephani edificatam in loco qui dictur campus florentiani super flumen pulcifere in perpetuum regendam committimus. Vt uidelicet per capellanos

aut monachos tuos ibi digne seruiatur. et ut ipsa ecclesia in meliorem statum crescat. et possessionibus, atque honoribus amplietur. Preterea statuimus ut januensis ecclesie canonicam seruent obedientiam quicumque ibi habitauerint capellani uel monachi. Simul quoque capellanus uel monachus qui ibi erit nobis et successoribus nostris manum dabit seruande obedientie, et per annualem censum in festiuitate sancti mathei apostoli sex libras cere persoluet. Condescendentes enim nos et fratres nostri precibus tuis pro affectu amoris quo te semper diligere uolumus uotum petitionis tue exaudiuimus. Et ut hoc scriptum nostre liberalitatis ratum firmumque maneat in perpetuum nostro sigillo precipimus insigniri. Factum est hoc anno ab incarnatione domini nostri ihesu christi x.c.xxx. nono. Indicione prima.

- † Ego Syrus Januensis Archiepiscopus subscripsi.
- † Ego Vgo Archidiaconus subscripsi.
- + Ego Guido prepositus subscripsi.

#### DE USU UASALLORUM QUI SUNT CIUES. CAPUT VIII.

Prouidentes nos utilitatem et honorem Januensis curie, dignum duximus memoria sempiterna recordare, que seruitia tam in pecunia quam in rebus aliis. Vasalli. Januensi Archiepiscopo facere debeant. Cum uadit ad se consecrandum, uel quando appellat eum romana curia ad synodum quisque debet ei persoluere secundum partem feudi quam pro ipso tenet.

Merulus de castello debet dare duos homines. aut solidos. xx. Filii aldi clerici hominem unum. aut solidos. x. Orriarii. (\*) hominem unum. aut solidos. x. Domus curradi de uolta. hominem unum aut solidos. x. Jngo pedegola. hominem unum aut solidos. x. Nepotes donumdei. hominem unum. aut solidos. x. Guaraci. hominem unum. aut solidos. x. Domus gandulfi rufi. hominem unum. aut solidos. x. Domus de casckifeloni. hominem unum. aut solidos. x. Domus

<sup>(\*)</sup> Forse quelli della famiglia D' Oria.

maraboti cum consanguineis suis hominem unum. aut solidos. x. Domus idonis de carmadino, hominem unum aut solidos, x. Filii benzi de murta. hominem unum, aut solidos, x. Oglerius de insola, hominem unum aut solidos, x. Domus gandulfi de matrona, hominem unum aut solidos, x. Domus ottonis belloculi, hominem unum, aut solidos, x. Bonifacius mortuus de siti, hominem unum aut solidos, x. Otto canella, hominem unum, aut solidos, x. Domus de guido spinola, hominem unum aut solidos. x. Filii oberti grassi et ingo. hominem unum aut solidos, x. Filii auocati. hominem unum aut solidos, x. Filii pagani de rainfredo. solidos. vi. Filii oglerii de rodulfo. solidos. m. Albertus de palazolo et frater eius solidos. v. Rubaldus cauarunco, solidos, v. Filii gandulfi de ripa, hominem unum, aut solidos. x. filii anselmi de ima solidos. v. Lambertus porcus. solidos, v. Arnaldus spacianus cum fratribus suis, solidos, v. Bellamutus hominem. 1. aut solidos. x. Marchio iudex hominem unum aut solidos, x.

# INCIPIT PROLOGUS DE PENSIONE QUE INFRA CIUITATEM ARCHIEPISCOPO PERSOLUUNTUR (sic)

Cum plures magis causae suae commodum considerantes multotiens cupiditatis causae detenti, que de iusticia singulis annis persoluere debeant negare soliti sint, quasi peccato aliquo non tenerentur, diligenter in hoc capitulo notare uolumus, qui sunt illi qui pensiones domuum tribuere debent, et quantum unusquisque ianuensi curie debeat persoluere. Propterea ne in maius dampnum uenire ulterius possint, et illi uel illorum heredes in tempore aliquo quod iustum fuerit nullatenus negare possint.

### CAPUT HII. (VIII)

Filii lanfranci auocati dant denarios. III. papienses ueteres de domo colta. Guilielmus piper denarios. VI. ianuensis monete. de castelleto. quantum concessit ci. Syrus ianuensis Archiepiscopus

pro libellaria. Guilielmus niger et baldicio frater cius, denarios, xm. et dimidium de hoc quod tenent in monte sancti michaelis, usque in uiam pubblicam de sancto thoma. Guilielmus filius caphari. denarios. jij. de monte lanerio. Odo gerandus, denarios, xym, ianuensis monete, de manso que (sic) in sancto petro de arena, juxta mansum pandulfi filji nichole medici. Pandulfus predictus, denarios, iiij de predicto manso, Lambertus porcus et ansaldus frater eius, denarios, xvm, de domibus in quibus habitant, et de sancto uincentio, et de bisanno, et de nerui, et de mazasco, et de rapallo, et de trepelixi, Guilielmus caitus, denarios, m. de domo quae est iuxta turrem porcellorum in qua habitat. Anselmus de gotizone baldo, medium dispendium dat ad ordinandum unum hominem qui uadat singulis annis ad sanctum romulum. de domo quae fuit castauentiae. Guilielmus custos, de domo in qua habitat et de hoc quod habet ex parte uxoris in domo culta, et in uico molazo. dat denarios. II. Johannes langascinus ferrarius. denarios. III. de hoc quod habet in domo colta ex parte uxoris et in uico molazo ..nneta dat denarios. m. de domo quae est iuxta domum guilielmi custodis. Bastardus, denarios, m. Guineguissius, denarios m. de domo in qua habitat. et de illa quae est ex altera parte uersus curiam archiepiscopi. denarios. III. Ansaldus paucalana, dat denarios. III. pro domo in qua habitat rapiolus. Guilielmus de curia et uxor quae fuit ardicionis castauentiae. debent dare denarios. III. de domo quae fuit ipsius ardicionis castauentiae. Oglerius de oliua de domo que est iuxta domum Lamberti porci. denarios, xi. Obertus turris et ido frater eius, denarios, ii. de domo quae est iuxta domum guilielmi custodis.

Millesimo, centesimo, sexagesimo nono mense Augusti. Obertus spinula soluit pensionem domorum usque ad. x. annos uenturos pro se ad rationem de denarios. II. et quartam (\*).

<sup>(\*)</sup> Il Cicala riferisce con discreta esattezza il contenuto di questo capo sotto l'anno 4169, indottovi forse dalla data della presente annotazione, la quale si vede scritta con diverso inchiostro e caratteri assai piccoli, ed è in sostanza una delle varie aggiunte cui altrove accennammo.

#### DE TOTA CURIA MOLACIANAE, CONDITIONES, CAPUT J.

Iste sunt conditiones quas ianuensis Archiepiscopus de curia molacianae debet habere, de bazali, et de cella de loco bauali, et de medolico, et de uilla sancti Syri emiliani, et de uico molacio, et de salino et sancto petro de arena.

Omnes homines qui in his predictis locis habitant et terram episcopatus tenent etiam si in ciuitate habitant, primum debent fidelitatem iurare domino Archiepiscopo, ubicumque manent, et debent iurare quod non debent uendere nec dare terras ipsius Archiepiscopatus, neque molendina nisi in famulis de curia ipsa, et per licentiam ipsius Archiepiscopi. Conditiones uero iste sunt.

#### DE LOCO BAZALI. CAPUT. IJ.

Mansus de bazali. de ficano et de clusura et de . . . . . . . . . de scandoleto. cum molendinis. uidelicet cum molendino subterrato. et cum britisca. et conditione molendini de lacu. De istis predictis mansis debet habere duos porcos. et medium precii solidorum. x. et pro muntonibus duobus et medio. solidos. v. et de duobus agnellis et medio. solidos. u. et medium. Bibens aqua de bazali dat denarios. xii. in natiuitate domini. de manentadico. Gandulfus maurus denarios. xii. similiter de manentadico. Gandulfus rufus. denarios xii. de manentadico. Jusuper inter homines omnes predictos et qui tenent res predictas. debent dare circulos. xxxii. aut denarios. xxx. ii. et debent facere opera. scilicet colligere fenum et ducere ad curiam et colligere castaneas et ducere ad cratem. et trahere de ricis. De loco de parte de bazali. Lambertus. denarios. viiii. de conditione. Gandulfus tarante et filia fredaldi, debent facere quinque dies in secando fenum.

De loco de cerreto denarios, vm. de fontanigi. De loco quem tenet oto bonus inter omnia, vi. solidos.

#### CONDITIONES.

DE MOLACIANA Clericus brunus, denarios, vi. de conditione, Locus de tanneto, denarios, xu. Locus quem tenet quarterius et buronus. solidos, nu, et denarios, nu. Locus bonus martinus de burgo, dat solidos, va. Locus de podio solidos, a. lerius (Alerius) denarios, xa. et de terra de camparia. denarios, vi. morellus, de clausa, denarios, in. Fifius guaita foliae. de sabbadatico. denarios. xu. et de campo castorio denarios, xu, et de terra de subtus curia, denarios, yi, Bonus iohannes de subtus curia. denarios, vi. de ipsa terra. De molendino de periculo omnes qui tenent ibi dant solidos. n. Molendinum domnicum denarios. vm. et pro azimis duabus. Molendinum de lacu draconario. denarios, xx. De loco campi domnici quem tenet anselmus de roza. denarios, vui, De brolio, denarios, xu, Ficus de castaneis, denarios, xi, Martinus binellus, denarios, xuu, et pullos, u, pro comeatu. De loco de clapa denarios, xvm. De loco de benzone pro quarta parte, n. capones. De loco de codula. n. solidos et dimidium. rucherius de ualle, denarios, xII, et duas gallinas de terra bellandini de prato. Andrea galina, solidos, n. et dimidum. Johannes de clausura, denarios, xxvII, et pro spalla denarios, xII, et pullos, II, et acimas, II, et pro comeatu. pullos. 11. Locus de montexello. solidos. viii. De manso bazario qui fuit de porcellis, solidos, IIII, et dimidium. De fontanile, denarios, xym, de conditione.

De terra quae fuit de martino binello. dant nepotes eius spallam unam pro manentatico, quia sine herede obiit, bertus (Obertus) scutarius dat solidos. n. pro terra quae fuit nepotis uxoris suae, et Vgonis de fredaldo, eo quod sine herede mortuus est.

#### DE CONDITIONE MANSORUM DE UICO MOLACIO. CAPUT. HI.

De manso de ripa solidos. XIII. iohannes de prado dat ex eis solidos. VII. et inter ferrum acutum et iohannem fratrem eius. solidos. VII. De manso de prado. denarios. XII.

De manso de fontana. denarios. III. minus tercia denarii. qui fuit filiorum mauri. et de loco de gaza. De manso de ripa. presbiter andreas et consortes eius. capones. II. De manso de maxeredo. calbertus pontius cum suis consortibus capones. II.

HIC INCIPIT DE CONDITIONE PORCORUM ET ARIETUM ET AGNORUM.

DE LOCO CELLA, CAPUT, IIII,

#### ITEM DE BAZALI.

De mansis de bazali, porcos, n. et dimidium, et muntones, n. et dimidium, sicuti superius dictum est.

#### ITEM DE MANSO DE CASTANEIS.

De manso de casteneis, pro porco solidos, iii. et pro muntone solidos, ii. et pro agno denarios, xii. et omnía predicta dant richus de castaneis cum suis consortibus, et faciunt operas, seilicet colligunt perticas in nemore, et deferunt eas ad domum cultam, et putant ipsam uineam, et faciunt ea que necessaria sunt ipsi uinee.

et in uindemiando, et in pistando, et ad butam deportando, et defferunt fenum de prato, et colligunt ipsum, et ponunt intus in domum, et colligunt castaneas, et trahunt de riciis, et ducunt ipsas usque in cratem, et mittunt sursum.

ITEM.

De manso de monte, habet solidos, un pro porco, et dat eum boso de monte eum suis consortibus.

ITEM.

De duobus mansis de ualle, pro porco uno solidos, iii, et pro muntone, solidos, ii, et pro agno denarios, xii, et dant ea ansaldus de ualle cum consortibus, et iohannes de pagano cum suis consortibus.

ITEM.

De manso . . . . . . . . de tracosta pro porco solidos. nn. pro muntone. solidos. n. pro agno. denarios. xn. et dant hoc dominicus cazator cum suis consortibus. et paganus de ca de uia cum suis consortibus.

ITEM.

De manso de glaredo, pro porco solidos. III. pro multone solidos. II. et pro agno, denarios, XII. et dant ista guilielmus de glaredo et eius consortes, et filius caualerii cum suis consortibus, et bonus iohannes de traicosta cum suis consortibus, et debent facere opera sicuti homines de oliua.

ITEM ET DE ALIIS OPERIBUS.

De manso de oliua pro porco solidos. IIII. et pro muntone soli-

dos. II. et pro agno denarios. XII. terciam partem dat anfossus eum suis consortibus. et iohannes de oliua cum suis consortibus aliam terciam partem. et iohannes molaciana et iohannes morellus aliam terciam partem cum suis consortibus. excepta illa tercia pars que remanet super garilium de his duabus partibus de isto manso quas tenent isti de prefata oliua. uidelicet anfusso cum suis consortibus. et iohannes de oliua cum suis consortibus. isti prefati. faciunt quinque secaturas. et facit palos pro uinea. et acuit ipsos ubicumque sint. et facit scindulas. et cooperit tectum. et stringit butes. et torcularia. et tinam. et alia pars tercia que remanet. facit guaitam cottidie. excepto quod pars tercia moritur in garilio.

ITEM.

De loco de clapa, filii guaita follie cum suis consortibus, et blancus de ualle cum suis consortibus, denarios, xu, pro porco.

ITEM.

De codula, baldus colexella cum suis consortibus, et obertus primus cum suis consortibus, denarios, xvi, pro porco.

ITEM.

De loco de podio, pro porco, dant ansaldus de podio cum consortibus, et obertus lapso cum suis consortibus, denarios, vii.

ITEM.

De alleo. unum agnum ad pascha pro conditione, in alia parte dant solidos, in, et denarios, im, et dimidium, et pro pane denarios, v. et gallinas ucteres, v. et feni fascios, v. et minas anone, v. et

iuncatas. vi. in sancto iohanne. п. et in sancto sylo. п. et in sancto laurentio. п. et casei libras. L. et cofosios. п. et secatores. xv.

DEM.

De tannedo superiori et inferiori, singulis annis in natiuitate domini scutellas xxx.

ITEM.

De molaciana foresterii duo membra porcorum, in natiuitate domini, et capita foci in natiuitate domini, u.

Gastaldiones dant oua. c. in pascha. et spallam. 1.

Turtexanus dat fascium. 1. spitorum.

De manso de ualle, solidos, n. de pensione.

De murtedo uidelicet de uilla que est iuxta uiam uillam corsi. solidos. IIII. et dimidium. de pensione.

De pastino de corsi. solidos. m. de conditione pro tercia parte.

Bonus martinus de corsi. spallam. 1. denariorum. xII.

De molaciana pro porcis. solidos. xl. et denarios. xl.

De montonibus solidos. xvII.

De agnis, solidos, viii, et denarios, vi.

De conditionibus libras. III. et solidos. x. et denarios. 1.

Millesimo centesimo. Lxv.

De loco bisanni quem tenebat alda dat lambertus calcator solidos. xxxx. inter omnia.

De loco subtano iuxta molendinum porcellorum dat bonandus. solidos xvui. inter omnia.

#### OPERARII DE MOLACIANA. CAPUT V.

Isti sunt operarii de molaciana, iohannes de bruxedo. Roza de tannedo, elericus brunus, filii manducantis pyrum, filii iohannis

de costa, macallufus, gandulfus barellus de tannedo, filii martini prendentis panem de ualle, filii garardi, filii nigri corui de ualle, filii iohannis moreni de ualle. filii gassiani de ualle. filii buti de ualle. filii nigri de casa de uia, bonus bellus de casa de uia, andreas presbiter et frater eius, filii martini de communisi, filii gyrardi fratris eius, filii anselmi de ortale, iohannes rex de communisi, filii pagani de nuce de ualle, filii boni infantis caualerii de glareto, filii rainaldi clapucii de sancto syro. filii iohannis clapucci fratris eius. filii belloti de sancto sylo, filii lormanni fratris eius, uillanus de sancto Sylo, ricus de castaneis, filii brachi de ualle, blancus de ualle, guascherius de ualle, nichola de malliolo, et martinus consors illius qui moratur iuxta ipsum, iohannes brucherius, omnes isti faciunt opera, putant uineam, et faciunt perticas de domo culta, et ducunt ad uineam, et cauant ipsam, et uindemiant, et ducunt in torculare, et pistant et ponunt mustum in butes, et propaginant ipsam, et colligunt fenum, et ponunt in domum, et colligunt castancas et ponunt in cratem.

#### FENI SECATORES DE CURIA MOLACIANE, CAPUT VI.

Isti sunt qui secant fenum in curia molaciana, omnes homines de allio debent dare, xv. secatores, gandulfus tarantus debet dare duas partes, quinque secatorum, filii fredaldi debent dare terciam partem que remanet illarum quinque secaturarum.

Omnes homines qui habitant in oliua faciunt quinque secaturas. quorum . . . . petronus. et anfossus frater eius. iohannes ragius. petrus balbus eius nepos. obertus frater illius. filii iohannonis. bonus iohannes de bruxedo magister facit duas secaturas et mediam. gandulfus quarterius et ansaldus frater eius et obertus tannedus similiter illorum frater faciunt quinque secaturas. paganus de ca de uia. et filius iohannis brunengi fratris eius. faciunt quinque secaturas. omnes filii guaita follie et marchisius filiaster eius faciunt quinque

secaturas, et filiaster ipsius facit terciam partem ipsarum quinque secaturarum.

Homines de nasci tenent de rebus domini Archiepiscopi, in cazania. IIII. homines per manentaticum. In casinello. II. mansos, et in cexena. II. mansos. In sancto Syro. I. locum. In casale de petrone. medium mansum. In salterana. I. mansum. In castaneto uetulo. I. mansum et medium. In asturaire castanetum pro tribus castaneatoribus. In castello. II. mansos. In cedona. I. mansum.

Filii cononis de uezano tenent de rebus domini Archiepiscopi. In humedo. 1. mansum. In arcene. 111. mansos. In cembrano. 111. mansos. In cadranza. XII. mansos. In configno. 1. In gomedo. 1. mansum. In castellione. 111. mansos. In costa de rubeis tenent libellariam sancti syri.

De monte sancti ambrosii, in uno anno, vii, libras, et vii, solidos. In alio, viii, libras, et vii, solidos, que tenent filii cononis de uezano de curte domini Archiepiscopi.

#### DE OPERATORIBUS TOTIUS CURIE MOLACIANE.

Isti sunt operarii de molaciana, et illius confinio, uidelicet de bazali, secundum partem que euenit unicuique rationabiliter, scilicet debent colligere fenum in prato et ducere in domum, et colligunt castaneas, et extraunt ipsas de ricis, et mittunt in cratem. Filii iohannis cullozoli de clausura, iohannes bruningus de bazali, iohannes de scandoleto filius Guilie, filii iohannis bollexini, tarantus de bazali, filii benzonis, filii fredaldi, filii rufini, gandulfus Rufus, cophus, filii buti de castaneto, obertus acutus, andreas gattus, guilielmus de parte de bazali.

INCIPIT DE GUAITATORIBUS CASTRI DE MOLACIANA, CAPUT VII.

Mansus de tradicosta. Mansus de communisi. Mansus de ualle.

Mansus de plazio.

Mansus de campo domnico.

Mansus de monte.

Mansus de monticello.

Mansus de prato.

Mansus de gubernatis.

Mansus a ualle Sancti Syri.

Omnes homines qui detinent istos predictos mansos, debent uigilare in noctibus ad seruandum et custodiendum castrum singuli secundum uices et partes suas per totum annum, scilicet omni tempore, ita ut in omni nocte duodecim homines simul faciant ipsam custodiam.

Mansus de traicosta, et mansus de communisi, et mansus de ualle, de istis tribus mansis, tres guaitas omni nocte per totum annum.

Manso de burgo, manso de carbone, isti duo dant omni nocte guaitam unam per totum annum, excepto quantum pertinet ad curiam.

Manso de campo domnico debet facere guaitam unam cottidie per totum annum. minus sexta parte que moritur pro curia.

Mansus de monte cottidie guaitam unam.

Mansus de plazio. guaitam debet facere per un menses.

Mansus de prato de sancto sylo. debet facere guaitam per duos menses.

Mansus de ualle de sancto sylo menses. m. in uno quoque anno. Mansus de gubernato similiter.

HEC SUNT NOMINA GUAITATORUM. ISTI SUNT DE TRAICOSTA.

Dominicus caciator cum fratribus suis, Gandulfus claranus et nepotes eius. Filii uiuiani cum suis consortibus. Bonus iohannes de centum solidis et filii guilie.

#### ISTI SUNT DE COMUNISI.

Johannes rex de communisi cum fratribus suis. Bonus bellus de cambaliuola cum fratribus suis. Filii uiuiani cum oberto bureno et cum bucono. Paganus de ca de uia cum suis nepotibus. Guilielmus corradus cum fratre suo. Bonus bellus de ca de uia cum fratre suo.

#### ISTI SUNT DE UALLE.

Baldus panis paratus de ualle. cum suis sororibus. Ansaldus de ualle et baldus frater eius. Johannes gambarellus. et baldus colicellus. et cesera. Johannes daturus cum fratribus suis. Gandulfus quarterius cum fratribus suis.

#### ISTI SUNT DE BURGO ET DE CARBONE.

Bonus martinus et bellinus. Molaciana cum fratribus suis. Johannes murellus cum fratibus suis. Obertus lanzo cum suis consanguineis. Filius bertrami et gandulfus quarterius. Clericus de prato. et Vgo pidisino.

#### ISTI SUNT DE PLAZIO.

Presbiter andreas cum suis nepotibus duos menses. Bonus martinus et obertus. Berta de tannedo, duos menses.

#### ISTI SUNT HOMINES DE MANSO DOMNICO.

Gandulfus alpanus, et zenoardus consanguineus eius. Filia gotizi de mazorano, Plena de mazorano, et ansaldus brauus. Filii belloni de sorbula. Obertus calcaneus et frater eius anselmus. Bonus iohannes et petrus. Anselmus uitalis, Petrus de subtus riua, et andreas carneleuarius. Ansaldus medius panis, et frater cius petrus. Andrianus de campo domnico.

#### ISTI SUNT DE MANSO DE MONTE.

Girardus de monte cum suis sororibus. Johannes boso cum sua amita oliua. Collaredo cum cognatis suis . . . . octeria. Ansaldus medius panis et zenoardus.

#### ISTI SUNT DE MANSO DE PRATO SANCTI SYRI.

Filii alberti de prado. Baldus colisellus, et soror eius offiza. Alferius de allio cum suo germano. Villanus cum suo cognato. Andreas de codula et lanfrancus . . . . berizo de alleo et frater eius, et martinus de poio.

#### ISTI SUNT DE MANSO DE UALLE.

Martinus binellus cum fratre suo . . . uascerius. Obertus buronus et frater eius et andreas. Johannes sterpon et frater eius. et martinus. et isabella soror iohannis morelli. et filii guaita follie.

#### ISTI SUNT DE MANSO DE GUBERNATO.

Giselbertus de zambazario, et andreas gallina frater eius.

#### DE USU ET CONSUETUDINE CASTELLANI DE MOLACIANA, CAPUT, VII.

Hec est consuetudo et usus castellani qui custodit castrum de molaciana quicumque sit, in unaquaque die debet uocare guaitatorem, et si non uenerit ad guaitam sabbato sequenti debet accipere ab eo, denarios, u. quod si nollet ei dare, habet potestatem pignus accipiendi.

### HEC EST CONSUETUDO ET RATIO SINGULORUM QUI DEBENT GUAITARE UEL EXPENDERE PRO GUAITTA.

Omnes homines illi qui habent partem in manso de traicosta, aut debent facere guaitam per totum annum, aut dare solidos, vm.

Illi omnes qui tenent mansum de comunisi similiter solidos. vm. aut facere guaitam per totum annum.

Illi omnes qui tenent mansum de ualle, aut facere guaitam cottidie, aut, solidos vui.

Illi qui tenent mansum de burgo, inter omnes aut facere guaitam per sex menses, aut dant solidos, im-

Illi qui tenent mansum de plazio, aut facere guaitam per tres menses, aut dant solidos, n. et denarios, vm.

Illi qui tenent mansum de campo domnico inter omnes aut facere guaitam per menses. x. aut dare solidos. vn. et denarios. vn.

Illi qui tenent mansum de monte aut guaitam cottidie, aut solidos viu.

Illi qui tenent mansum de prato Sancti syli. aut guaitam per duos menses, aut. denarios, xvi.

Illi qui tenent mansum de ualle aut guaitam per tres menses. aut solidos. n.

Illi qui tenent mansum de gubernato aut facere guaitam per tres menses, aut solidos. n.

#### DE CURIA MEDOLICI CONDITIONES. CAPUT. VIII.

Iste sunt conditiones quas archiepiscopatus habet in curia medolici. uel habere debet. In primis debet habere fidelitatem de omnibus ipsius curie, ubicumque manent siue in ciuitate siue in uillis, co modo sicuti faciunt homines de molaciana.

De manso de cauanna debet habere porcum. 1. precii solidorum.

m. et de muntone et agno. denarios. xvm. et tres partes unius spalle, et pro circulis denarios. m.

In alia parte pro predicto manso de cauanna, pipinus et bernardus debent dare, denarios, III. Roza de ficario cum filiis suis, pro porco denarios, XII. et de muntone et agno, denarios, VI. et pro circulis denarium 1, et quartam partem unius spalle.

De manso de casa subtana quem tenet baldo et obertinus. habet porcum. 1. solidorum. 1111. et pro muntone. solidos. 1. et pro agno denarios. XII. et debent stringere butes. et debent dare spallam. 1. pro aporto.

De manso anselmi presbiteri petri de ponte quem tenent filii bellicari cum suis consortibus cum gisla de pauone debent dare denarios. xIII. et dimidium de porco, et de muntone et agno denarios, vII.

Manso cunize de porcile, denarios vi. pro porco, et pro muntone et agno, denarios iii, et pro spalla denarium, i, et dimidium, et pro circulis denarium medium, hoc debet dare anselmus de costa et bonus iohannes de porcile cum fratribus suis.

De casa de runco, inter andream et algudam sororem suam debent dare pro porco, denarios, xvi. et pro multone et agno denarios, viii, et tertiam partem unius spalle, pro circulis denarium, i et terciam denarii, et debent stringere butes in tercia parte.

De manso de gazo quem tenet guido cuzola denarios, vi. pro porco, et isti predicti duo debent dare denarios, vi. pro multone et agno, et debent dare pro circulis denarium. 1.

De loco porcili, petrus alferius, solidos v. pro porco, et spallam, i. De castagneto de porcile, denarios, xii, pro porco, de sororibus oberti de morella.

De manso de cerro, pro porco solidos, un et pro multone et agno solidos, u. et spallam. 1. et pro circulis denarios, un.

De donato de cerro, denarios xvIII. pro porco, de omnibus libellariis quas comparauit pater eius, et ipse et frater eius petrus uidelicet, de manso de cerro, de alberico et carlo fratre eius, et

ansaldo et de moreno, et de casa de morella et de paule, et de panicali, de omnibus his rebus debet dari sicut dictum est.

De manso de ponte qui fuit ariberti quem tenuit . . . . et andreas de runco. debent solidos. x. pro porcis. et spallam. 1. et gallinas. 11.

Anselmus de costa et fratres sui, solidos, IIII, pro porco, et spallam. I, et pro agno denarios, XII.

De manso de gazo quem tenet guido cuzola, solidos, v. et spallam, i. cuzula et oglerius gatus, in manentadico, a le case, denarios, xxvii, et spallam, unam.

De podio. allo. solidos. m. et spallam. 1.

De loco de costa, denarios, xxvi, et spallam unam.

De maioleto de cerro, spallam, 1.

Donatus de cerro. spallam. 1. de magnoleto.

Obertus Rufus, spallam, 1. duodecim denariorum, et solidos, 111. de manso de suaro quod tenet pro manentatico.

De molendino de cantone spallam. 1. et capones. 11. de prato.

De manso de cauanna qui fuit caualerio spalla. 1. et denarios. xvIII.

De canneto medolici spallam. 1.

Filie alberici de cerro. spallam. 1. de conditione.

Ecclesia sancti andree spallam. 1.

De uasto, et de ualle alta, solidos, y, et dimidium, de conditione. Ansaldinus de cauanna, spallam, i, pro figario.

De manso de ualle calida, solidos, пп. et spallas, п. et pullos, п. Girardus Gastaldus de loco gaziolo, denarios, п.

Albertus curtus, denarios II. pro clausa.

Rainaldus de costa et anselmus frater eius, denarium, 1. de uineola de ponte.

De dote ecclesie sancti quirici denarios xvIII. de conditione.

De prado episcopi. spallam. 1.

Gastaldus de medolico colligit decimas de campis, et de magnerriet de iugo, et dat spallam, i.

De castagneto de plano de gazio. spallam. 1.

De manentatico sancti olaxi, habemus capones, duos, et medietatem de uino et de castaneis,

Gastaldus pro castaldatico. spallam. 1.

De castello qui fuit de Archipresbitero sancti cypriani, et eius amite, habemus spallam, i, et duos capones, et medictatem castanearum.

De loco qui fuit de trenkerio, habemus medietatem de uino et de castaneis et spallam. 1.

De hoc quod emimus a uassallo sibilatore, capones, ii. et medietatem castanearum.

De hoc quod emimus a socera nasse, medietatem castanearum, et gallinas duas.

De loco montis alti qui fuit lanfranci de saporito. medietatem uini et castanearum, et pullos. 11.

Inter ansaldinum et bernardinum. spallam. 1. pro aporto.

De domnicato de plano de gazio. spallam. 1. et capones. 11.

De loco de uico quem tenet martinus cerasiarius dare debet solidos, n. et dimidium, pro conditione, et medietatem de castaneis, et hoc debet facere usque ad annos uiginti nouem, his uero transactis debet iungere denarios, xn. pro condicione, et dare medietatem de uino, et de castaneis similiter.

De locis de sancto olaxo qui fuerunt filiorum ansaldi sardene. debet habere curia pro omnibus condicionibus solidos. xvIII. et medietatem de uino et de castaneis. et spallam. 1.

De terra que fuit iohannis de leda quam habebat morella, et de parte quam habebat in molendino de cerro, debet habere curia spallam unam pro condicione, usque ad annos, xx. nouem, completis his debent ista predicta ad curiam redire.

De manso de configno qui fuit de margallione, habet curia solidos, m. et spallam, r.

De magloleto de runcallo, et de castagneto de bulago capones. u.

#### ISTI SUNT OPERARII DE CURIA MEDOLICI.

Casa de alberico de cerro, et casa de cauanna, et casa de cuniza, de porcile, et casa andree de runco, et pipinus, et casa guidonis cuzele, debent colligere fenum et portare de prato episcopi, et facere uineam, et uindemiare, et pistare uuam, et omnia que necessaria sunt ipsi domnicato, et ponere uinum in butem, et colligere castaneas, et ducere in cratem, sicuti rationabiliter unicuique secundum suam partem tangit.

Baldus de ponte et consortes eius, uidelicet bonus bellus de casa de uia et domus sua, pro terra de ca subtana de ponte et molendini, et albertinus de guercia, et domus andree de runco, debent stringere butas domini Archiepiscopi, aut Janue, aut medolicum.

Omnes homines qui descenderunt de domo de morella. debent pro conditione ire in lombardia. in quacumque parte et quandocumque necesse est domino Archiepiscopo ianuensi. mittere eos nuncios. et debet eis dominus Archiepiscopus dare dispendium in cibo et in potu.

Girardus gastaldus de morella cum filiis et cum nepotibus. Baldus de morella cum sororibus suis. Obertus baldus de terricio cum fratribus suis. Johannes filius lede de galliano.

De medolico. in porcis solidos. xxx. IIII. et denarios. IIII. Similiter spallas. xxIII. et dimidiam.

Inter agnos et muntones. solidos. vIIII. et denarios. II.

De conditionibus solidos. xxv. et dimidium.

Pro circulis ad stringendum butes. denarios. x. et dimidium.

### ISTE SUNT CONDITIONES QUAS ARCHIEPISCOPATUS HABET IN CURIA SANCTI PETRI DE ARENA, UEL HABERE DEBET.

In primis debet habere fidelitatem de omnibus hominibus ipsius curie. et debent iurare quod non debent uendere nec dare terras ipsius archiepiscopatus. nisi in famulis ipsius curie. et per licentiam ipsius Archiepiscopi. et hoc debent facere ubicumque habitent famuli predicte curie et hec sunt conditiones.

De manso de ficario solidos. IIII. de manentatico.

Archipresbiter sancti martini. solidos. III. de manentatico.

Andreas balbus dat denarios. xviii et spallam. 1. de loco de domo de manentatico.

De granarolo denarios. xvIII. et spallam. I. de manentatico.

De morella, facius et fratres eius, et de pastino episcopi ottonis, solidos, v. et pullos, n. pro comeatu.

De manentatico bucardi. solidos. v.

De loco de guasto, spallas, u. aut solidos, u. una pro conditione et altera pro manentatico.

Gastaldi. spallas. n. una pro gastaldatu. et altera pro molendini conditione de glariolo.

De loco sancti siluestri. denarios. xun. et dimidium.

Raimundus, et amicus, et marchio, debent dare, denarios, пи. et mediam pensionem, et capones, п. et gallinas, п. pro libellaria quam tenent.

Gastaldus de begali dat spallas. II. pro decima.

Isti sunt qui faciunt domnicatum sancti petri de arena, putant et cauant, et faciunt omnia que necessaria sunt ipsi domnicato, et uindemiant et ponunt in torculari, et pistant, et mittunt in butem, et adiuuant eum adducere ad mare, et stringunt butes, nomina quorum hec sunt. Raimundus.

Amiens.

Marchio.

Andreas balbus.

Fulcus de loco sancti siluestri.

Locus de granarolo.

Locus presbiteri sancti martini.

Locus de domo.

Locus de domnicato.

### ISTE SUNT CONDITIONES QUAS ARCHIEPISCOPATUS HABET IN CURIA NERUL, UEL HABERE DEBET.

Casal de curte quem tenet petrus tarega qui est inter uiam per tribunam ecclesie et uulturascum dat spallam. 1.

De loco qui est supra ecclesiam dat medietatem de omnibus, et pastum, 1.

De campo post domo coltam medietatem de omnibus, et spallam. 1.

De loco care cosse medietatem ficuum et oliuarum spallam. 1.

De baldo cagapice idem.

De beneficio.

De cedriale, spalle, II. pro manso.

De manso de palma et de lauro, spalla, i, quam dat iohannes de palma cum consortibus suis, et manifredus de loro cum consortibus suis.

De manso de oliua et cauedurno spalla. 1. quam dat martinus cauedorno et consortes eius. et bona nox cum suis consortibus.

Casal de fabrica et de allo. spallas. 11. quas dat Marchisinus.

De uicanico, spalla, i. quam dat anselmus cum consortibus et bonus infans cum consortibus suis.

De casali de ualle et fabrica, xu, denarios, pro spalla, ı, sed curia dat terciam partem huius spalle.

De uicanico in alia parte bariles. viiii. et pedes. iiii. de salicibus ad domum cultam faciendam.

Gastaldus pro decima quam tenet dat spallas. vi. de clapis.

Vxor iohannis de merlo. dat spallam. 1. et gallinas. 11. pro manentatico. de terra que fuit mariti sui. et que fuit de hominibus de molaciana.

Illi qui colligunt decimam de oliuis in plebeio de nerui dant curie spallas. nn.

#### ISTE SUNT PENSIONES.

Casal de cauedorno, denarios, viiii. Casal filiorum adam, denarios, viiii. Casal de fabrica, denarios, viiii. Calle, denarios, viiii. Casal de loro, denarios, viiii. Casal de palma, denarios, viiii. De turri, denarios, viiii. et dimidium.

#### ISTI SUNT OPERARII DE NERUI.

Archipresbiter martinus cum nepotibus suis. uidelicet guilielmus et uassallus de uulturasco cum suis nepotibus. isti prefati debent facere butas de nouo. et stringere in unoquoque anno.

Filii uitalis de oliua, guilielmus et obertus, petrus et martinus.

Anselmus de oliua cum filiis suis.

Filii trabuchi. andreas et oglerius. et urso.

Filii martini cauedorni. alda. et guilica.

Filii bone noctis. eribertus. martinus et iohannes.

Johannes pisanus cum filiis suis.

Albertus lingua. et nepotes eius.

Mainfredus de lori, et nepotes eius.

Filii martini de turri. fulcus et bellobrunus.

Filii uicini. obertus. guilielmus. et otto et guilia.

Guilielmus de fossato cum filiis suis.

Johannes de palma et iohannes bullo, et alda cazola.

Ansaldus de puteo. et filius eius rubaldus.

Rubaldus de insula, et sorores eius, et guilia consanguinea eorum.

Marinus de fabrica, et filii eius.

Bonus infans de fabrica.

Lanfrancus gastaldus et frater eins guilielmus.

Roglerius cum sororibus suis.

Caracosa et bona uita frater eius.

Petrus tarega cum sororibus suis.

Faciolus cum sororibus suis.

Isti omnes predicti debent tot operas curie facere, quot et denarios persoluuntur pro pensione, et sunt denariorum solidi, v. minus denarium, 1. et dimidium.

Isti predicti uidelicet filii uitalis. et alii qui descripti sunt ordinatim post eos. debent facere domnicatum. de nerui. putare. fodere et palos facere in siluam, et adducere, et facere uineam, et uindemiare, et portare ad torculare, et pistare, et mittere in butas, et adiuuare ad mare deportandum, et adducere fenum de montibus, et in cassinam reponere, sicuti unicuique secundum suam partem tangit, et debent omnes mittere duos homines de ipsimet in unoquoque anno, ad sanctum romulum pro blaua aut pro cereis deducendis.

ISTI SUNT OUI DANT BARILES ET SALICES AD DOMNICATUM DE NERUL.

Anselmus de uicanico cum suis nepotibus et cum suis consortibus. barilem. 1. et pedem. 1. de salicibus.

Faciolus de pasia et sorores eius et consanguinei eius. dant barriles. n. et pedes. n. de salicibus.

Guilielmus enganna deo. dat dimidiam barrilem de sortibus anselmi et facioli.

Gandulfus de sturla cum fratribus suis barrilem. 1. et pedem. 1. de salicibus.

Filii alberti de prato de sancto syro emiliano pro castaneto de uiganico. barriles. II.

Alerius de molaciana. et boso de monte, et obertus de raneto. barrilem. 1.

Filii pagani de campo domnico, et bonus segnor de dercogna. barrilem, 1.

Breue recordationis facimus nos Albertus qui dicitur lingua, qui fui gastaldus episcopi ianuensis, per xiii, annos de opere quod ego qui supra Albertus de hominibus de nerui qui habent et possident terras que sunt de libellaria Sancti syri. Vitalis de oliua faciebat operam. 1. cum filiis suis. Johannes trabucus faciebat operam. 1. cum filiis suis. Bona nocte frater illorum operam. 1. cum filiis suis. Anselmus de oliua, operam. 1. cum filiis suis. Albaueira, operam. 1. Martinus cauedornus de oliua cum filiis suis operas. 1111. et mediam. Johannes pisanus cum filiis suis duas partes unius opere. Albertus lingua duas porciones unius opere. Ansaldus de serra, operas. n. et quartam opere. Guilielmus de fossato. operas. nn. et mediam. Manfredus de lauro operas. IIII. et mediam cum fratribus suis. Oglerius et Andreas germani de terra de turri, operas, н. Martinus et uicinus germani de terra de turri, operas, u. Johannes de palma operas duas. Johannes bullus operam. 1. Gambarellas operas. 11. et quarta de opera palme. Alda cazola duas operas et quarta opere. Ansaldus de puteo operam. 1. pro terra de fabrica. Martinus de fabrica operas. II. minus quarta pro terra de fabrica. II. izeno de fabrica. operam. 1. Presbiter martinus frater de fabrica. operam. 1. Johannes reza. operas. п. Martinus cacapice. operas. п. et quartam. Venerandus de ecclesia similiter. Faciolus de paxia operam. 1. et octauam pro manso de ualle.

Ego lanfrancus rezanus gastaldus domini Syri Archiepiscopi, per. x. et octo annos accepi istas operas. Rubaldus de insula cum sorore sua operam. unam.

ISTE SUNT CONDITIONES QUAS ARCHIEPISCOPATUS HABET IN CURIA
SANCTI MICHAELIS DE LAUANIA QUE EST PROPE GRAUELIAM, UEL HABERE DEBET.

In primis debet habere fidelitatem de omnibus hominibus ipsius curie, sicuti de aliis famulis, et debent iurare quod non debent uendere terram ipsius archiepiscopatus, nec dare nisi in famulis ipsius curie, et per licentiam ipsius Archiepiscopi, et hoc debent facere ubicumque habitent, et hec sunt conditiones.

De loco qui dicitur oliua, porcum. 1. solidos. 111. de manentadico. ex quibus dat ramusinus cum fratre suo, denarios, viii, petrus de oliua, denarios, viii, razo denarios xx.

Omnes isti prefati debent facere domnicatum curie sancti michaelis. putare. fodere, et uindemiare, pistare, in buttas mittere, et butas de nouo facere, atque torcularia, et stringere in unoquoque anno, et colligere oliuas domnicas, et facere oleum, et adducere uinum ad mare.

Preterea ad domnicatum de mari faciunt domum et torcularia. butas omnia de nouo, et stringere per singulos annos.

Illi qui tenent domnicatum de mari, dant gallinas, un, ad natale domini.

Lazetus debet dare spallam. 1. aut denarios. x11. pro sorte fratris sui, qui sine herede et sine testamento mortuus est, pro condicione.

Hec est concordia quam fecit obertus sulphur inter homines de curia sancti michaelis, qui habebant inter se maximam discordiam de terris quas tenebant, et de conditionibus quas debent persoluere curie. Dominus Syrus Archiepiscopus confirmauit hanc conuenientiam inter eos esse firmam et stabilem, ipsis omnibus presentibus in palacio suo, presente philipo de lamberto, et Guilielmo iudice de ripa, et Oglerio danisio, et iohanne lauanino, et alii multi, diuiserunt

enim inter eos terram illam in tres partes sicut inferius continctur.

Petrus caitus cum suis consortibus, uidelicet iohannes borcius, et iohannes filius petri caiti, habent terciam partem inter se, et dant porcum unum omnes in simul de solidis quinque.

Lanfrancus filius petri de oliua cum suis consortibus, uidelicet andreas balbus et dominicus, similiter de alia tercia parte dant porcum, 1, de solidis, v.

Ramosinus et oliuerius frater eius cum suis consortibus, uidelicet iohannes circinatus, et fratres eius. Albertus bullonus, martinus et girardus, dant de alia tercia parte porcum unum de solidis quinque.

Sanctus fructuosus debet dare denarios xIII. et medium. Guilia de nasçi, denarios, VIIII. Papa, x. Gatignolus, denarios, IIII. et medium. Albertus munerellus denarios, VIII. Johannes gazagnolus, denarios, I. et medium. Item filii guidonis de serra cum suis consortibus, denarios, VII. Terra feuiasca, solidos III. et de istis debet plebs, denarios xVIII. Guilielmus de seucrato, denarios, XVIII. De terra de plano, III. quartinos milice, et si seminauerit frumentum quartinos, III. de festiuitate sancti quirichi, medietas candelarum, et denarios, III. ueteres. De terra campasca, denarios, XIII. et medium. Filii de cono de uezano, solidos, III.

De curia molaciane habet Archiepiscopus de molendino domnico. minas L.XXXVIII. et quartinum. et sabbadaticum.

#### INCIPIT DE REDDITIBUS MOLENDINORUM CAPUT XVII.

De molendino de periculo, minas xa. Item minam, 1, quam emit Archiepiscopus a sorore Guidonis orbi.

De molendino de nuce. minas xxxvi.

De molendino de lacu draconario, minas, vu.

De molendino de bertesca. minas. xun.

De molendino subterrato, minas, v. et dimidiam.

De molendino de calzolo, minam, 1.

De molendino de scandoleto, quartinum. 1.

De molendino de fullo, minam i, et dimidiam.

De molendinis quos tenent porcelli ad quartum reddendum. debet habere Archiepiscopus quartum absque omni dispendio. Preter hoc. emit Archiepiscopus totam portionem quam ibi tenebat lambertus porcus.

De molendino nouo qui est de suptus isto predicto. Debet habere medietatem.

De curia Sancti petri de arena, habet Archiepiscopus de molendino de glariolo uidelicet de medietate molendini, minas xxvi.

De curia medolici, de molendino nouo minas, xyn.

De molendino de cantone. quarterium. 1.

De molendino de cerro. quarterium. unum.

De molendino binello. xxiii. partem.

De molendino de nuce fetam. 1.

# INCIPIUNT LAUDAMENTA CONSULUM DE COMUNI ET DE PLACITIS. DE DECIMA DE MARI.

LAUS, I, DE FRIZURIO ET DE SANCTO RAPHAHELE,

In ecclesia sancti laurentii in parlamento facto in presentia bonorum hominum quorum nomina subter eguntur. Consules Lanfrancus roza. et Obertus malus ocellus. et Lambertus gezo. et Oglerius
capra laudauerunt. et affirmauerunt. quod ille naues que uenerint a
mercato sancti raphahelis. uel a frizurio in quibus habuerint usque ad
octo homines det per unumquemquem domino otoni episcopo. uel suo
misso et illius successoribus minam unam frumenti. et ille naues que
habuerint usque ad duodecim homines det per unam quamquam minas
duas. Que uero habuerint ad duodecim in sursum. det per unumquemquem hominem quartinum unum. De illis nauibus dixerunt que

habuerint maiorem partem frumenti quam de aliis rebus. Factum est hoc anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo centesimo septimo (decimo) mense augusti. indicione septima.

In hoc laudamento interfuerunt testes. Gandulfus rufus. Iterius. Obertus pedicula. Albertus guaracus. Guido spinula. Dodo de aduocato. Lanfrancus et Guilielmus germani. Oto fornarius. Lanfrancus de razeto. Ido de gandulfo de matrona. Oto et Vasallus fratres. Bonus uasallus transuersagnus. Ingo saliens mare. Wilielmus de bono bello. Ribaldus foti paucu. Bellamutus. Gandulfus rudicauda. Guiscardus. Obertus frater eius. et multi alii quorum nomina sunt difficilia scribere (\*).

(\*) Il presente lodo consolare fu già pubblicato dal Cuneo nelle sue Memorie sopra l'antico debito pubblico ecc., pag. 237, dal Banchero Duomo di Genova illustrato e descritto, pag. 233, e nel volume Il Chartarum dei Monumenta Historiae Patriae, N. CXLVII. col. 485.

Il primo di tali scrittori lo trasse dalla preziosa Raccolta ora posseduta dal Sig. Avv. Ageno, e, sulla scorta dell' autore della medesima, lo assegnò dall' agosto del 1114, nel quale anno veramente, giusta il computo cesareo, correva l'indizione settima notata nell'atto; ed il signor Banchero, avendolo copiato dal Cuneo, lo riferì sotto la stessa data. Ad un' epoca ben più lontana si trova esso invece ascritto nel citato volume Chartarum, cioè al 17 agosto 1100; essendo che nel Codice membranaceo sincrono servito per la pubblicazione di questo come di molti altri atti, i quali verrò appresso indicando, e comunicato alla R. Deputazione di Storia Patria dal Cuneo medesimo, è detto che il lodo venne pronunciato nell'anno millesimo centesimo septimo decimo mense auqusti; e fu creduto che il septimo decimo dovesse riferirsi ai giorni del mese accennato, anzi che agli anni nei quali si inoltrava il secolo xu. Ma i Consoli, che vi si trovano indicati, non appartengono che al 1117; e perciò il lodo non può altrimenti assegnarsi che all'agosto di quest' anno. Egli è vero che nel Registro è semplicemente notato millesimo centesimo septimo; ma che la parola decimo sia stata dimenticata dal copista riesce così evidente, che io mi sono fatto carico d'insinuarvela. Vedasi inoltre sulle varie questioni, alle quali diede luogo l'erronea cronologia di tale atto, la Serie dei Consoli ecc. pag. 235.

### DE EODEM, II.

In palacio episcopii in presentia bonorum hominum quorum nomina subter leguntur fuerunt consules Iterius pedicula et Oglerius capra, et Guilielmus de mauro, et Guilielmus de uolta, laudauerunt et affirmauerunt sicut alii consules in compagna lanfranci roce et oberti mali ocelli antea laudauerunt, quod omnes ille naues que uenerint a mercato sancti raphaelis uel a frizurio, in quibus habuerint usque ad octo homines. Det per unamquamquam domino Sygefredo episcopo uel suo misso et suis successoribus minam unam frumenti, et ille naues que habuerint usque ad duodecim homines dent per unamquamquam minas duas, que uero habuerint a duodecim in sursum, dent per unumquemquem hominem quartinum unum. De illis nauibus laudauerunt que habuerint maiorem partem frumenti. Interfuerunt testes, Lanfrancus aduocatus, Wilielmus et bonus Vasallus germani. Gandulfus rufus. Oto eius tilius. Bellamutus. Oto uice comes. Ido frater eius et Gandulfus. Wilielmus guercius. Ido frater eius. Oglerius de insula, Capharus, Guiscardus, Albertus guaracus. Lambertus gecius. et multi alii quorum nomina sunt difficilia scribere.

Millesimo centesimo xxIII. mense iulii indicione II (\*).

# DE MARITIMA LAUS ET DE PROUINCIA III.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Guilielmus niger. Philypus de lamberto. Obertus usus de mari laudauerunt quod unumquodque lignum de omnibus nostri episcopatus. qui iuerit a portu pisano in sursum. et a monacho in iusum quod uenerit car-

<sup>(\*)</sup> V. Chartarum II, N. CLVIII, col. 200. Nel luglio del 1123 l'indizione che correva non cra veramente la 2.3, ma la 14 genovese, e la 15.4 cesarea.

ricatum de maiore parte grani. tribuat Archiepiscopo per unumquemquem hominem quartinum unum grani. Exceptis duabus partibus per naucleriam. Exceptis feriis de frizulio. et sancti Raphaelis. de quibus tribuatur ei sicut est solitus accipere. Hanc laudem ideo fecerunt. quia cognouerunt idoneis testibus. episcopos ianuensis ecclesie antiquitus suscepisse. de cunctis lignis in prediffinitis locis cuntibus qualiter superius prelaudatum est. Hoc itaque consules cognoscentes. taliter ut superius legitur firmiter persistere decreuerunt.

Millesimo cxxxviIII mense ienuarii indicione prima (\*).

#### LAUS DE EODEM IN HAC A ROBORETO IIII.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bellamutus. Bonus uasallus de odone. Guilielmus niger. laudauerunt quod unumquodque lignum de hominibus nostri episcopatus, qui manent a roboreto usque bisannim qui iuerit a portu pisano in sursum, et a monacho in iusum, quod uenerit carricatum de maiore parte grani, tribuat Archiepiscopo per unumquemquem hominem quartinum unum grani. Exceptis duabus partibus per naucleriam, et Exceptis feriis de frizulio et sancto Raphaeli. De quibus tribuatur ei sicut est solitus accipere. Hanc laudem ideo fecerunt, quia hoc ei fuisse laudatum per consules alterius consulatus cognouerunt.

Millesimo ext mense decembris indicione ut (\*\*).

### LAUS DE PARATA CONTRA IOHANNE BARCHA, V.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bellamutus. Bonus uasallus de odone. Guilielmus niger laudauerunt. quod illa parata quam Johannes barca et Guilielmus barca fecerant in insula de bi-

<sup>\*)</sup> Ibid. N. cLxxiv, col. 220.

<sup>(\*\*)</sup> Ibid. N. CLXXXIX, col. 237.

sannia destruatur. et amplius ibi ubi fucrat non sit. Hanc laudem ideo fecerunt, quia cognouerunt illam paratam fuisse nonum opus, et molendinis Archiepiscopi nocebat, et illa parata nullo modo amplius ibi fuerat et ideirco laudauerunt ut supra legitur. Millesimo exu mense ienuarii indicione III.

### LAUS DE TERRA QUE EST POST TRIBUNAM SANCTI LAURENTH.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Guilielmus niger. Bellamutus. Bonus uasallus de odone. Ansaldus de auria. laudauerunt quod Syrus dei gratia ianuensis Archiepiscopus et eius successores habeant et possideant sine contradicione agnetis, et omnium personarum per eam domum illam que est post truinam sancti nicholay de sancto laurentio iusta domum Guilielmi, caiti. Hoc ideo fecerunt, quia cognouerunt, quod per libellum uiginti nouem annorum eam detinebat. Millesimo ext mense decembris indicione in (\*).

# LAUS DE CLUSA MOLENDINI NOUI DE BISANNO.

In pontile canonice sancti laurentii. Consules Obertus turris. Guilielmus barca. Wilielmus malus ocellus. laudauerunt et affirmauerunt. quod commune ianue nec aliquis per eum nullo modo possint impedire cluuiam cum molendinis neque pontem Archiepiscopo neque abbati sancti stephani, neque corum successoribus,
et si pons aliquo tempore rumperetur. Archiepiscopus et abbas
rehedificent eum. Hanc laudem supradicti consules ideo fecerunt,
quia communis ianue misit in placitum Archiepiscopum et abbatem
de supra dictis rebus, et non cognouimus quod communis ullam
ibi haberet racionem.

Millesimo exul mense ienuarii indicione secunda (\*\*).

<sup>(\*)</sup> lbid. N. CLXXXVIII, col. 237.

<sup>(\*\*)</sup> Ibid. N. exci, col. 239. L'indizione corrente nel gennaio 1141, non era la seconda, ma la terza genovese e la quarta cesarea.

#### LAUS DE FILIIS BERARDI DE SANCTO LASSO.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Guilielmus filius caphari. Ceba. Oto iudex laudauerunt filios berardi de sancto olasci deinde esse famulos ecclesie sancti syri Januensis. Hanc laudem ideo fecerunt quia consules fuerunt aput castrum medolici, ubi erat dompnus Archiepiscopus syrus cum eius curia, tum quia famules suos sibi fidelitatem facere iubebat, tum quia quidam iniuste a quibusdam sue curie fuerant illata in suo iure recuperare uolebat. Quare berardum de sancto olasci, causa faciende fidelitatis uocauit, qui pro eius iussu illam sibi fecit, ac famulum sancti syri se professus fuit. Filii uero eius ad hanc faciendam uocati, illam facere noluerunt. Dicebant enim quod coram consulibus uenirent et se famulos non esse ostenderent, quibus ab eisdem consulibus inducia conscilii data. coram eis uenerunt. se quoque famulos esse. et Archiepiscopo fidelitatem facere nunciarunt. Causa igitur cognita. et corum confessione. illos esse famulos ianuensis ecclesie sancti Syri ut supra scriptum est perhenniter decreuerunt. Millesimo exuli. mense nouembris indicione quinta (\*).

# LAUS DE NEPOTIBUS PREDICTI BERARDI UIDELICET DE URSO ET BOLLANO. VIIII.

In ecclesia sancti georgii. Consules Ceba. Oto iudex laudauerunt belianum et ursum quondam nepotes berardi de sancto olasci. deinde esse famulos dompni Syri ianuensis Archiepiscopi. et successorum eius. et faciat ex eis sicut de aliis famulis. Hanc laudem ideo fecerunt. quia et parentum origine eorumque confessione hos eiusdem ecclesie famulos esse cognouerunt.

Millesimo cxlii mense decembris indicione quinta (\*\*).

<sup>(\*)</sup> Ibid. N. excvii, col. 245.

<sup>(\*\*)</sup> Ibid. N. ccix, col. 253. Si avverta che un tale atto viene ivi erroneamente assegnato al 1143.

#### LAUS DE IOHANNE CYBO ET DE CALCINARIA, X.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules. Oto iudex. Guilielmus filius caphari. Ceba. Oglerius de mari laudauerunt. quod iohannes gybus. et Calcinaria deinde sint famuli curie Archiepiscopi ianuensis et Archiepiscopus ianuensis faciat ex eis. sicut ex aliis famulis. ita quod ab eis uel ab aliquo pro eis nullomodo conuenniri possit. Hanc laudem ideo fecerunt. quia cognouerunt testibus matres corum fuisse famulas Archiepiscopii ianuensis. et seruire episcopo et iudicari ab eo pro famulabus. Ideireo consules cognoscentes illos fuisse filios famularum. nec tantum temporis pro liberis stetisse pro ut racio ad prescriptionem (\*) deposcit. illos ut supra legitur perhenniter famulos esse laudauerunt.

Millesimo exun. mense decembris indicione quinta.

#### LAUS DE DOMO ARDITIONIS CASTAUENTIE. XI.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Oto iudex. Wilielmus pecollus. Ceba laudauerunt quod pro hoc quod habent heredes benencase castauentie quondam uxoris guilielmi de curia, et benencasa quondam uxor ardizonis castauentie de domo que fuit ipsius ardicionis castauentie teneantur dare Archiepiscopo ianuensi singulis annis nomine census denarios tres ianuenses. Hanc laudem ideo fecerunt, quia cognouerunt testibus domum illam fuisse libellariam. Insuper laudauerunt, quod quantum superauerit de bonis que fuerunt ardizonis castauencie, absolucione patrimonii antefacti et tercie benencase uxoris quondam ardicionis sit de ianuensi Archiepiscopo et eius successoribus sine contradicione benencase, et

<sup>(\*)</sup> Ad prescriptionem famulatus è detto invece nel vol. 11 Chartarum, N. CXCIX, col. 245, ove è inscrito il presente documento.

omnium personarum per eam. Hanc laudem ideo fecerunt. quia cognouerunt ardicionem famulum fuisse, cuius res eo quod sine herede decessit ecclesie cuius famulus fuit deuenisse. Sed quia famulos ecclesie pro nostro usu res eorum donare et uendere posse preceperunt ideo et donationem propter nuptias quam uxori fecerat, et dotem quam ab ea susceperat de bonis ipsius solutas esse decreuerunt. Reliquum quod ab harum rerum solucione restauerit ecclesie in solidum laudauerunt. Millesimo centesimo quadragesimo secundo mense iunii. indicione IIII (\*).

# LAUS DE DOMO ANSELMI DE GOTIZO QUE FUIT DE SUPRADICTO CASTAUENTIA XII.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Wilielmus filius caphari. Oto iudex laudauerunt, quod Anselmus de gotizo balbo mittat sancto Romulo singulis annis in seruicio Archiepiscopi semel medium hominem cum dispendio archiepiscopi de manducare et bibere pro censu illius domus quam comperauit de ardizone castauenza. quam cognouerunt libellariam archiepiscopatus fuisse, et ipse de cetero teneat eam per libellariam. Hanc laudem ideo fecerunt, quia Archiepiscopus fuit in iure cum Anselmo de hac domo, quam sibi deuenisse dicebat ob hoc quod censum quem pro illa domo dator illius curie inferre cogebatur non obtulerat. Tandem placitum coram consulibus placitatum in eosdem consules per conuentum sine debito sacramenti positum fuit. Cognouerunt enim Rusticum castauentiam pro censu huius domus in seruitio episcopi semel in anno iuisse. Set moderacione utriusque partis contemplata. illum dare medium hominem in seruicio Archiepiscopi ut supra decernitur decreuerunt. Millesimo cxum mense ienuarii indicione. v (\*\*).

<sup>(\*)</sup> Idib. N. cLcv, col. 242.

<sup>(\*\*)</sup> Ibid. N. cc, col. 245.

#### LAUS DE PRATO EPISCOPO XIII.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Guilielmus pezollus. Oto iudex laudauerunt quod Archiepiscopus ianuensis deinde habeat et nomine proprietario possideat sine contradicione boni uasalli et omnium personarum per eum. Nominatiue totam illam terram quam bonus uasallus habebat et possidebat in prato episcopo. Hanc laudem ideo fecerunt. quia et libellariam episcopatus illam terram fuisse et pensionem solitam non prestasse cognouerunt. Millesimo cxlii. mense iunii indicione quarta (\*).

### LAUS DE DOMO ARNALDI BATICADI XIII.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Oto iudex. Guilielmus filius caphari. Ceba laudauerunt. dompnum Syrum ianuensem archiepiscopum eiusque successores deinde habere et possidere sine contradicione Imelde quondam uxoris arnaldi baltugadi. omniumque personarum per eam. Nominatiue totam illam domum. quae fuit arnaldi baltigadi. que posita est in domo. que obuenit ipsis ex parte iohannis christiani. cui domui coherit. ab una parte uia Retro trexenda. Ab alia terra Alberti guercii. Ab quarta parte terra iohannis calderarii. et otonis de calegnano. Infra istas coherentias laudauerunt in integrum eo quod libellariam episcopatus fuisse. et pensionem soluisse certis testibus cognouerunt. pro qua multis temporibus transactis. neque pensionem soluerant. neque libellariam fuisse dicebant. quare his consideratis racionibus laudauerunt ut supra legitur scriptum est. Possessionem quoque eius Archiepiscopo tradere fecerunt. Millesimo cxlii mense nouembris indicione. y (\*\*).

<sup>(\*)</sup> lbid. N. exciv. col. 241.

<sup>(\*\*)</sup> Ibid. N. excviii, col. 244.

#### LAUS DE DOMO IOHANNIS CALDERARII XVI.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Oto iudex. Guilielmus filius caphari. Ceba laudauerunt. quod iohannes calderarius soluat Archiepiscopo ianuensi singulis annis denarios duos ianuenses pro censu unius domus. qam habet in domo. Cui coherit ab una parte terra Archiepiscopatus. Ab alia quidam consors ipsius qui uocatur Oto. Ab alia trexenda. Ab quarta parte uia. et de cetero sit libellaria. et teneatur per libellariam. tanquam Archiepiscopus ei libellum fecisset. Hoc ideo fecerunt. quia iliam terram libellariam esse et tantam possessionem solitam prestare cognouerunt. Millesimo cxlii. mense marcii indicione IIII (\*).

In uilla medolici subtus castrum Archiepiscopi. Consules Oto iudex. Wilielmus filius caphari. laudauerunt dompnum Syrum ianuensem Archiepiscopum eiusque successores deinde habere et possidere quandam peciolam terre. positam infra uineam gotize, et est ipsa peciola bene pastanata de uinea, sicut est terminata et consignata, et hanc habeant sine contradicione gotiçe, et omnium personarum per eam. Hoc fecerunt uoluntate gotiçe que predictam peciolam terminauit et episcopatus ianuensis esse professa fuit. Millesimo excumense octubris indicione, v (\*\*).

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Bonus uasallus de odone. Wilielmus luxius. Vgo iudex laudauerunt

<sup>(\*)</sup> Ibid. N. ccu, col. 247. Questo atto non appartiene già al marzo del 1143, sibbene a quello del 1142, nel quale veramente reggevano il Consolato gli individui in esso indicati, e che, giusta il consueto, uscirono di carica il 2 febbraio dell'anno successivo. L'indizione quarta (genovese), che vi si nota, corrisponde anch'essa al 1142.

<sup>(\*\*)</sup> Ibid. N. exevi, col. 243.

quod Oglerius filius quondam sclaracor sit deinde famulus dompui Syri ianuensis archiepiscopi, et successorum eius, et famulatum sicut alii eius famuli, ipsi exhibeat. Hanc laudem ideo fecerunt quia maurum de democolta, et ab co descendentes famulos episcopatus ianue esse cognouerunt, et ab episcopis iudicari, nam istum Oglerium ab eis descendisse plurimis testibus preceperunt. His itaque racionibus cognitis ut supra diffinitum est decreuerunt. Millesimo cxum mense aprilis indicione v. (\*).

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus. Guilielmus lusius. Vgo iudex laudauerunt quod Grimaldus filius quondam Otonis canelle tribuat ianuensi Archiepiscopo denarios nouem ianuenses pro pensione domus de burgo quam possidet et tenet. Hanc laudem ideo fecerunt. quia cognouerunt testibus idoneis. quia Oto canella et auia eius erant soliti dare prefatam pensionem ianuensi episcopio pro eorum domibus quas pro libellaria obtinebant. Qua igitur racione cognita laudauerunt ut supra scriptum est. Millesimo exem mense iunii indicione v (\*\*).

# LAUS DE GUASTO ET DE UALLE ALTA.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus. Wilielmus lusius laudauerunt quod dompnus Syrus ianuensis Archiepiscopus eiusque successores deinde habeant et possideant sine contradicione bonifantis democolta omniumque personarum per eum. Nominatiue totam illam terram quam bonus infans obtinebat in ualle alta et in guasto quod neque bonus infans neque aliquis per eum aliquo modo conuenire eum uel aliquem per eum possit. Hanc laudem ideo fecerunt quia co-

<sup>(\*)</sup> Ibid. N. ccm, col. 248.

<sup>(\*\*)</sup> Ibid. N. cciv, col. 248.

gnouerunt testibus et libellis hanc terram libellariam fuisse, et quia nisi in famulos sancti Syri deberet alienari quam Bonus infans sine censu tenebat, et in alium quam in famulos alienata fuerat, quare consules hoc cognoscentes, tum quia condicio libelli fracta fuerat, tum quia sine censu tenebatur prefatam terram Archiepiscopo eiusque successoribus ut supra dictum est laudauerunt, et eiusdem terre possessionem tradiderunt. Millesimo cxum mense iulii indicione y (\*).

# LAUS DE DECIMA HOMINUM DE SAURI XXI.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Bonus uasallus de odone laudauerunt, quod omnes homines de sauri tribuant domino Syro ianuensi Archiepiscopo et eius successoribus decimam grani sicut in laude Archiepiscopatus notatur. Hoc ideo fecerunt, quia consules iuerunt ad sauri pro hac causa et consules de sauri et populus eiusdem loci fuerunt confessi quod decimam dare debebant, et eam sine omni querela dare uolebant. Millesimo exelli mense octubris indicione quinta (\*\*).

LAUS DE DECIMA UULTURIENSIUM. ET DE PELLIO
ET DE SESTO ET DE CORNELIANO. ET DE SANCTO PETRO DE ARENA, XXII.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules. Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus. Guilielmus lusius laudauerunt. quod omnes homines de uulturi. de pelio. de sesto. de cornigliano. de sancto petro de arena. tribuant domino Syro ianuensi Archiepiscopo et eius successoribus decimam grani sicut in laude archiepiscopatus notatur. Hanc laudem ideo fecerunt. quia Archiepiscopus per hyconomum suum Alexandrum lamentatus fuit ex eis quibus decima

<sup>(\*)</sup> Ibid. N. ccv, col. 249.

<sup>(\*\*)</sup> Ibid. N. ccviii, col. 252.

laudibus preteriti consulatus curiam laudatam habere nequiuerat. Quibus in iure uenientibus nulla ualuere uti exceptione qua ab archiepiscopi intentione rationabiliter eriperentur. Consules igitur uisis laudibus et Racionibus Archiepiscopatus laudauerunt ut supra diffinitur. Millesimo excum. mense ienuarii indicione sesta (\*).

# LAUS DE TERRA DE BISANNO QUE FUIT DE BUCCA. XXIII.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Vgo iudex. Bonus uasallus de odone laudauerunt. quod dompnus Syrus ianuensis Archiepiscopus eiusque successores deinde habeant et possideant sine contradicione lanfranci buche et omnium personarum per eum. Nominatiue totam illam terram quam lanfrancus buca possidebat ad bisannim iusta terram porcellorum que fuit adoli et faciat ex ea quicquid uoluerit sine eius contradicione. Hanc laudem ideo fecerunt quia cognouerunt per libellum quem episcopus antiquitus fecerat adolo de illa terra quod post decessum adoli si sine filio herede decederet. illam terram curie deuenisse. Quo cognito laudauerunt ut supra legitur. Millesimo cxlii mense octubris indicione vi.

#### LAUS DE DECIMA DE BEGALI, XXIIII.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Vgo iudex. Wilielmus lusius. Oglerius uentus laudauerunt. quod dompnus Syrus ianuensis Archiepiscopus eiusque successores deinde habeant et possideant sine contradicione anfossi simpanti. et Dandale uxoris eius omniumque personarum per eos. Nominatiue totam illam decimam quam obtinebat infra plebegium de bargagi. Hane laudem ideo fecerunt. quia cognouerunt illam decimam libellariam fuisse. sed quia pensionem in libello positam non soluerant

<sup>(\*)</sup> Ibid. N. ccx1, col. 254.

laudauerunt ut supra legitur. Millesimo excun mense decembris indicione vi (\*).

#### LAUS DE FAMULIS DE NERUI XXV.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Vgo iudex. Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius laudauerunt quod Dompnus Syrus dei gratia ianuensis Archiepiscopus et eius successores (habeat) plenam possessionem. tamquam in alios famulos sancti syri. et non exeat de possessione quamdiu placitum finitum fuerit. Videlicet de omnibus hominibus hic inferius notatis.

Quorum nomina sunt hec. Wilielmus de uulturasco. Vassallus frater eius. Filii uitalis de oliua. Filii trabuchi. Filii presbiteri martini rezani. Marinus de fabrica cum suis filiis. Filii martini cauedurni. Johannes pisanus cum suis filiis. Albertus lingua. et nepotes eius. Mainfredus de lauro. Wilielmus de fossato. Johannes de palma. Ribaldus de insula. Ansaldus de puteo. Filii eius. Petrus tarega. Faciolus de prato. Caracausa. Bonauita eius frater. Filii uicini et eius fratres.

Cunctorum istorum laudauerunt Archiepiscopo plenam possessionem ut supra legitur. Hanc uero laudem prefati consules ideo fecerunt. quia sepissime uocauerunt eos ut ad faciendam iusticiam domino Archiepiscopo (\*\*). et se uenturos consulibus significauere. Quod in palacio coram consulibus uenientes. ei ad racionem stare contenserunt. et ad faciendam racionem uocacione consulum uenire noluerunt. Qua igitur cognita contumatia laudauerunt ut prediffinitur.

Millesimo cuxuu mense ienuarii indicione quinta.

- (\*) Ibid. N. ccx, col. 255. Nel titolo del presente lodo dovrebbe leggersi de Bargagi anzi che de Begali, essendo il medesimo relativo a quello, e non questo luogo.
- (\*\*) La mancanza del verbo, evidentemente dimenticato dal copista, lascia qui sospeso il senso; ma, fuor di dubbio, si ha da leggere vocaverunt eos ut ad faciendam iusticiam. . . venirent.

# LAUS DE LOCO SANCTI PETRI DE ARENA QUEM HABEBAT GANDULFUS SARDENA XXVI.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. Vgo iudex. Oglerius uentus laudauerunt. quod dominus Syrus ianuensis Archiepiscopus et eius successores deinde habeant et nomine proprietario possideant sine contradicione Gandulfi sardene omniumque personarum per eum. Nominatiue totam partem ipsius Gandulfi quam obtinebat in manso sancti petri de arena quod est iusta terram Archiepiscopatus. Hanc laudem ideo fecerunt quia cognouerunt hanc terram libellariam Archiepiscopatus fuisse, et censum per eam debere, quem sicut ibi positus fuerat non obtulerat. Nam tantum temporis illud retinuerat quod iure terra illa curie ianuensi deciderat. Quod consules cognoscentes. immo etiam dompnus Archiepiscopus per hyconomum suum alexandrum. qui pro eo iurauit professus est. se nullomodo credere. censum predicte terre curie fuisse redditum, decem annis transactis priusquam ansaldi sardene esset. Quibus igitur cognitis Racionibus laudauerunt ut supra legitur. Millesimo excum mense ienuarii indicione vi.

#### LAUS DE GURRETO SANCTI PETRI DE ARENA XXVII.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Vgo iudex. Oglerius uentus laudauerunt, quod Dompnus Syrus ianuensis Archiepiscopus eiusque successores deinde habeant et possideant sine contradicione Guilielmi piperis. Guilielmi lusii. Oberti consobrini sui. Vasalli de gisulfo. Gabernie. Filiorum quondam gandulfi de campo. Rufini cauponarii. omniumque personarum per eos. Nominatiue totam illam terram que est in fronte terre Archiepiscopi de sancto petro de arena. ab terra que (est) otonis fornarii usque in capite superiori terre Archiepiscopi usque in aquam

pulcifere. quod neque ab eis neque aliquo pro eis ullo modo de hac terra conueniri possint. Hanc laudem ideo fecerunt. quia cognouerunt dictis plurimorum testium quoniam inter dompnum Archiepiscopum et eius predecessores. Hanc terram totam usque in aquam pulcifere possederant quiete per suam. per annos quadraginta et per triginta. Qua igitur racione cognita laudaucrunt ut supra legitur.

Millesimo cxum mense ienuarii indicione vi.

#### LAUS DE INTERRUPTIONE POSSESSIONIS DE DOMOCOLTA.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Wilielmus Iusius. Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus. Vgo iudex uocauerunt et convenerunt per executores pro Archiepiscopo causa contestande litis. Guilielmum roserium. Johannem blancum. Guidonem aguxinum. Guilielmum brunum. Vidianum pantaxadum. Embronem. Fulconem ferratellam. Raimundum. et hominem dictum Bonum uasallum de antiochia. Guilielmum mussum. Obertum burgetum. Johannem fledemerium. Johannem coruarium. Presbiteros sancte marie de uineis de domibus et terris quas in domocolta tenebant, quatinus ad faciendam racionem Archiepiscopo coram consulibus uenirent. Qui igitur coram ipsis uenientes. spacium placitandi et eorum datoribus denunciandi postulauerunt. Quod consules ob eorum consulatus breuitatem consegui non ualentes laudauerunt uenturos consules ratum habere, cunctos prenominatos uiros per executores in causam fuisse uocatos, et coram ipsis deuentos. Set ut ne hec litis contestacio lateret. Hoc presenti signo scripto nomina singulorum significari decreuere, ut hec consulibus de cetero preminentibus perspiscue pateret, ac ne longa temporis diuturnitate quasi infecta persisteret. Millesimo excum pridie kalendas februarii indicione sesta.

# LAUS CONSULUM DE HOC QUOD FILIE ITERII HABEBANT IN DOMOCOLTA SANCTI UINCENTII.

In palacio ianuensis Archiepiscopi, Consules Obertus Spinula, Gui lielmus iudex laudauerunt Dominum Syrum ianuensem Archiepiscopum et eius successores deinde habere et nomine proprietario possidere sine contradicione Ambre et Algude filiarum quondam iterii pedicule omniumque personarum per eas. Nominatiue totam illam terram et res quas habebant et possidebant in democolta et obuenit ipsis ex parte patris earum iterii. Hanc uero laudem prefati consules ideo fecerunt, quia placitum fuit coram eis de hac terra curatoribus earum pro ipsis in iure stantibus et matre presente. Quo plurimorum sapientum patrocinio coram ipsis uentilato. cum racio Archiepiscopi pocior et fauorabilior perspiceretur, uelle et consensu ambarum parcium sub consulum decisione sine debito sacramentum positum fuit. Consules igitur diligenter hoc inquirentes equitate magis quam ius scriptum strictum considerata terra ut prediffinitur Archiepiscopo decreuerunt. uiginti tres quoque libras denariorum ianuensium minoribus ferre fecerunt de quibus absoluerunt eum et eius successores quod amplius conueniri possit. Millesimo exemu mense nouembris indicione vi (\*).

# LAUS CONSULUM DE DECIMA LANFRANCI ADUOCATI QUAM HABEBAT IN RAPALLO.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Capharus. Helyas. Obertus Spinula. Guilielmus iudex laudauerunt Dompnum Syrum ianuensem Archiepiscopum et eius successores deinde habere et

<sup>(\*)</sup> Nel novembre del 1144 correva già l'indizione settima genovese, e l'ottava cesarea.

possidere sine contradicione ingonis de sorba et omnium personarum per eum. Nominatiue totam illam decimam quam tenebat Ingo pro feudo aduocati in Rapallo. et eius pertinenciis. Hanc laudem ideo fecerunt. quia cognouerunt lanfrancum aduocatum in malo de quo mortuus fuit refutasse hanc decimam in manu Archiepiscopi. Rolandum quoque eius filium coram consulibus id apertissime confiteri. Quod cognoscentes laudauerunt ut prediffinitur. Millesimo cxullu mense nouembris indicione vi (\*).

LAUS CONSULUM DE COMUNI DE PENSIONE QUAM IANUENSIS ARCHIEPISCOPUS
HABET DE REBUS MEDIOLANENSIS ARCHIEPISCOPI.

In ecclesia sancti Syri. Consules Bellamutus. Phylipus de lamberto. Tanclerius de mauro. laudauerunt quod ianuensis Archiepiscopus plenam habeat possessionem de solidis uiginti duo. et dimidio. per annum in decima et pensione quam mediolanensis Archiepiscopus habet in reco et in camogi. Hanc uero laudem isti consules ideo fecerunt. quoniam alexander missus domini ianuensis archiepiscopi in presencia consulum phylipi. et Wilielmi uenti. apud uultabium super mediolanensem archiepiscopum conquestus fuit. tunc mediolanensis archiepiscopus imposuit camerario suo. et Otoni de rodo hoc placitum ut suo in loco exinde ianuensi Archiepiscopo. coram ianuensibus consulibus responderent. ipsi uero ianuam uenerunt. et de eo placito tam per missos consulum quam pro ipsis consulibus appellati fuerunt. qui sic de ianua recesserunt quod exinde respondere noluerunt. et quia contumaces fuerunt consules ut supra laudauerunt. Millesimo cxvv mense ienuarii indicione vii (\*\*).

<sup>(\*)</sup> V. Chartarum II, N. ccxiii, col. 235.

<sup>(\*\*)</sup> Ibid. N. ccxv, col. 257.

#### LAUS CONSULUM DE DOMO OSBERGERII UIDELICET GANDULFI.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Capharus. Helyas laudauerunt quod Gandulfus osbergerius aut aliquis per eum deinde non possit facere uel habere latrinam in trexendis iusta domus eius positis, neque iactare in eas aliquod foedum uel sordidum preter aquam claram, hoc ideo fecerunt quia Gandulfum hoc coram eis confiteri preceperunt, immo superioris trexende medietatem archiepiscopatus esse professus, et ideirco laudauerunt ut prediffinitur. Millesimo cxlv mense ienuarii indicione sesta (\*).

### LAUS CONSULUM DE COMMUNI. DE PENSIONE PALACH.

In capitulo canonice sancti laurencii. Consules Philipus de lamberto. Bellamutus. Tanclerius de mauro. laudauerunt quod dominus Syrus ianuensis Archiepiscopus. in unoquoque anno si consules comunis ianue. in palacio nouo placitauerint habeat de comuni solidos centum. Si autem consules de placitis in eo palacio placitauerint. tunc habeat de bandis. solidos centum. per annum. Et si in bandis deficerent de comunibus rebus sibi adimpleantur. Hanc uero laudem isti consules ideo fecerunt quoniam dominus ianuensis archiepiscopus ad honorem et hutilitatem comunis ianue palacium illud fecit et proficuum et hutilitatem comunis esse cognouerunt consules aut de comuni aut de placitis in eo placitare Millesimo cxiv. mense ienuarii indicione viii (\*\*).

<sup>(\*)</sup> Ibid. N. ccxIV, col. 256.

<sup>(\*\*)</sup> V. Cuneo, op. cit. pag. 250.

LAUS CONSULUM DE TERRA DE NERUI. DE LOCO QUI DICITUR CLAPA.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Oto iudex. Guilielmus buferius laudauerunt Dominum Syrum ianuensem Archiepiscopum eiusque successores deinde habere et possidere sine contradicione Johannis de merlone de nerui, et omnium personarum per eum. Nominatiue locum quem adquisiuit pater suus de anfosso et pedrono famulis Sancti Syri et eorum sorori in nerui loco ubi dicitur ad clapas, cum eius pertinentiis, quod nullomodo ab eo uel aliquo pro eo inpediri uel molestari possit. Hanc uero laudem prefati consules ideo fecerunt quia cognouerunt patrem suum emisse hanc terram ab ipsis famulis et famula, qui tenebant eam per libellariam, immo ipse fuit professus, nulla obstante prescriptione qua aduersus dompnum Archiepiscopum se tueri posset. Consules igitur hoc considerantes, ut prediffinitur decreuerunt, et possessionem illi tradiderunt, Millesimo cxlv mense nouembris indicione vut.

## LAUS CONSULUM DE EODEM LOCO.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Marinus. Boiamonte de odone. Sysmundus muscula. Rainaldus gobus laudauerunt quod iohannes merlo uel uxor aut aliquis per eos deinde non possit conuenire Dominum Syrum ianuensem Archiepiscopum uel eius successores. de loco illo quem tenet archiepiscopus in nerui ad clapas cum eius pertinenciis. set ab omni peticione sint exclusi. Hoc ideo fecerunt quia hoc fuisse illi laudatum laude preteriti consulatus cognouerunt. Millesimo cxevi mense marcii indicione viii.

# LAUS CONSULUM DE DUABUS PECIIS DE CASTANETO QUAS TENEBAT GUIDO DE CASELLA IN UALLE CALDA.

In uilla sancti cypriani loco qui nominatur uallis calida. Consules Roduanus. Wilielmus buferius. Oto judex, Ceba laudauerunt Domnum Syrum ianuensem archiepiscopum, eiusque successores deinde habere et possidere sine contradicione guidonis de casella et omnium personarum per eum. Nominatiue pecias duas terre castaneas super se habentes positas in ualle callida. super unam quarum consules has archiepiscopo laudauerunt. Hanc laudem ideo fecerunt, quia controuersia erat inter archiepiscopum et eundem guidonem de his peciis. eo quod Guido. Alexandrum hyconomum has sibi finisse pertulerat. Quod testibus probare non ualens alexander sub sacramento negauit. Nam has pecias libellarias tuisse et iure curie deuenisse cunctis racionibus cognouerunt. Quarum una est iusta uiam que descendit a sancto cypriano usque in pulciferam. Alia est infra hanc peciam et uineam de ualle callida. Hec sunt ille pecie de quibus fuit controuersia quas laudauerunt Archiepiscopo ut prediffinitur. Millesimo exty mense octubris indicione, vui,

# LAUS CONSULUM DE HOC QUOD PETRUS ET LANFRANCUS DE SAPORITO HABEBANT IN UALLE CALDA.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules. Oto iudex. Roduanus. Wilielmus buferius laudauerunt. quod Dominus Syrus ianuensis Archiepiscopus et eius successores deinde habeant et possideant sine contradicione Petri de saporito et omnium personarum per eum. et lanfranci de saporito et omnium personarum per eum. Nominatiue quicquid habebant uel possidebant in ualle calida. Hoc ideo fecerunt. quia Alexander ianuensis ecclesie yconomus in

iure de illis rebus stetit. contra lanfrancum et petrum. qui petrus se iniuste.... predictas res fuit professus et abrenunciauit. lanfrancumque ideo condempnauerunt. quia terram libellariam fuisse et pensionem obtinuisse cognouerunt. Quod consules precipientes. ut prediffinitur decreuerunt et possessionem eidem tradere fecerunt. Millesimo extyl mense ienuarii indicione vu (\*).

# LAUS CONSULUM DE LOCO DE PORCILE QUEM UENDIDERUNT ALGUDA DE GUAMA. ET GIRARDUS GASTALDUS.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Marinus de porta. Sismundus muscula. Boiamonte de odone. Rainaldus gobus iudex laudauerunt. quod Dompnus ianuensis archiepiscopus deinde habeat et possideat sine contradicione bonifantis de democolta et omnium personarum per eum. Nominatiue pecias duas terre ad medolicum in manso de porcili quarum una uendidit sibi Alguda de gazina et uocatur caudeta. Alteram uendidit sibi Gastaldus Gyrardus. Hoc ideo fecerunt. quia professus fuit has pecias terre libellarias fuisse, et per proprietatem uenditas. Quod consules cognoscentes, cum iure ecclesie deuenerant ut prediffinitur laudauerunt. Millesimo cxivi mense iulii indicione viii.

#### LAUS CONSULUM DE PREDICTO LOCO DE PORCILE.

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Boiamonte de odone. Marinus de porta laudauerunt. quod dompnus Syrus ianuensis Archiepiscopus deinde habeat et possideat sine contradicione bonifantis. et omnium personarum per eum. Nominatiue peciam unam terre in pertinenciis porcilis cum castaneto. et eius pertinenciis sicut ab albertino sicut obuenit (sic). Hoc îdeo fecerunt. quia

<sup>(\*)</sup> L'indizione di quel tempo era l'ottava.

cognouerunt hanc terram libellariam fuisse et pensionem non fuisse solutam. Millesimo cxlvn (\*). mense augusti indicione. vm.

LAUS DE DIVISIONE INSULE DE CERRO. QUE FUIT FACTA CUM AUOCATIS.

In palacio ianuensis archiepiscopi. Consules Boiamonte de odone. Marinus de porta laudauerunt. quod Dominus Syrus ianuensis archiepiscopus deinde habeat et possideat sine contradicione Guilielmi et Rolandi aduocati et turche. et filiorum quondam boniuasalli omniumque personarum per eos. Nominatiue tres partes cuiusdam insule de medolico que est ab inferiori capite uinee de cerro usque ad muruallum et has tres partes huius insule habeat inferius in simul uersus muruallum. Hoc ideo fecerunt, quia consules fecerunt predictam insulam uoluntate illorum estimatoribus diuidere, et sicut sacramento urgebantur et dispositum est tres partes coniunctas consignauere et ut prediffinitur laudauerunt, quarta parte superius ipsis seruata. Millesimo cxlvi, mense augusti indicione viii.

LAUS DOMUS UASALLI SIBILATORIS QUE EST IN DOMOCULTA SANCTI SYRI.

In palacio ianuensis archiepiscopi. Consules Marinus de porta. Sismundus muscula laudauerunt quod Dominus Syrus ianuensis Archiepiscopus, et eius successores deinde habeant et possideant sine contradicione quondam uxoris sibilatoris et Vgonis lercarii et Wilielmi andoloxini omniumque personarum per eos. Nominatiue domum illam quam habebat Vasallus sibilator in burgo ciuitatis iuxta domum Rolandi aduocati, et neque ab aliquo pro eis conueniri possint. Hoc ideo fecerunt, quia et hanc domum fuisse libellariam cuius terminus transierat cognouerunt. Quare uisis his racionibus

<sup>(\*)</sup> Si emendi MCXLVI, giacchè il lodo fu pronunciato dai consoli di tale anno.

contra hos creditores maximeque contra uxorem que priuilegio dotis et donacionis pocior erat laudauerunt ut prediffinitur. Nam filia hereditati abrenunciauit. et ideireo creditores ad iudicium admiserunt. Millesimo ct. (\*), mense nouembris indicione vuu.

#### LAUS DECIME QUAM RODERICUS HABEBAT IN RAPALLO,

In palacio ianuensis Archiepiscopi. Consules Boiamonte de odone. Marinus de porta laudauerunt domino Syro ianuensi Archiepiscopo eiusque successoribus totam decimam quam Rodericus rapallus habebat in plebeio rapalli, et neque ab eo uel aliquo pro eo conueniri uel impediri possit. Hoc ideo fecerunt, quia Rodericus in causam uenit cum Alexandro hyconomo qui discedens ad iudicium uenire contempsit. Visis igitur his racionibus et cognita racione Archiepiscopi laudauerunt ut prediffinitur. Millesimo cxlvii, mense ienuarii indicione viii.

#### LAUS CONSULUM DE COMUNI DE PODIO INSULE DE SIGESTRI.

In capitulo canonice sancti laurencii. Consules Ansaldus Mallono. Wilielmus niger. Capharus. laudauerunt quod Donnus Syrus Januensis Archiepiscopus sine contradicione consulum et comunis Janue. omniumque personarum pro eis habeat et quiete possideat. Nominatiue totum podium quod est in insula siestri. super portum ex parte orientis. usque ad domum alinerii de paxano salua tamen uia ante ipsam domum. de pedibus duodecim. et uersus puteum usque in littore maris ex omni parte. Hoc ideo laudauerunt. quoniam Archiepiscopus ad honorem Dei et comunis Janue. ecclesiam et curiam et

<sup>(\*)</sup> Leggasi anche qui MCXLVI, appartenendo a questo anno i consoli enunciati nel lodo, e correndo effettivamente nel novembre del medesimo la nona indizione.

sibi necessaria hedificare promisit, et maxime quia cognouerunt hoc esse proficuum et utilitatem comunis Janue. Millesimo cxlvii mense Januarii indicione viiii.

LAUS DE SCATICO ET ALPIATICO HOMINUM DE UERONI
ET DE CARPENETO ET DE CERESIOLA ET DE AGONIO ET DE HURRI
ET DE CORUARIA ET DE LIMARCE ET DE ILLIS CONFINIIS.

In ecclesia sancti laurentii. Consules Marinus de porta. Sismundus. Boiamonte de odone laudauerunt, quod omnes illi homines qui fuerunt in placitum cum Archiepiscopo de scatico et alpiatico qui ex eo fuerunt absoluti nostro consulatu teneantur illud dare Januensi Archiepiscopo solito more, si habuerint bestias que sumpserint escam uel pauerint in boschis uel alpibus aut pratis libellariis. Hoc ideo fecerunt, quia cognouerunt libellis Arhiepiscopi quod Dominus episcopus Januensis retinuerat in dompnicum hoc scaticum et alplaticum, immo testibus sufficientibus preceperunt hos illud esse solitos prestare longissimo spacio temporis, libellisque Archiepiscopi mediolanensis idem allegabatur. Consules itaque his consideratis racionibus laudauerunt ut prediffinitur. Millesimo cxlvii die purificacionis indicione viii.

# LAUS FILIORUM AC NEPOTUM ANSALDI SARDENE.

In palatio Januensis Archiepiscopi. Consules Marinus de porta. Wilielmus niger. eorum sententia affirmantes laudauerunt. quod exinde Dominus sirus Januensis Archiepiscopus. et sui successores. ad proprium habeat et quiete omni tempore possideat sine omni contradicione omnium filiorum ac nepotum quondam ansaldi sardene omniumque personarum pro eis et illorum heredum. Nominatiue mansos duos qui sunt positi in uilla sancti olaxi. et sunt coherentie istorum duorum locorum. ab una parte est terra quondam filiorum bellamuti. ab alia est terra

que nominatur galla, de supra uia que pergit per costam, et uadit ad sanctum ciprianum, de suptus pulcifera sicca. Infra istas coherentias ista duo loca cum omnibus illorum exitibus et pertinentiis, et aliis omnibus terris et castanetis atque cannetis, quas prefati filii et nepotes ansaldi sardene possidebant, et detinebant in uillas sancti olaxi, et in omnibus exitibus et pertinentiis, omnia plenum et uacuum Dominum Syrum et successores eius de cetero quiete possidere et habere prefati consules decreuerunt. Hanc uero laudem ideo suprascripti consules fecerunt. quoniam dominus syrus archiepiscopus per se et per eius yconomum alexandrum consulibus iustitie presidentibus conquestus fuit de omnibus infrascriptis terris supra filiis atque nepotibus omnibus ansaldi sardene, qui has terras detinebant, asserentes istas omnes terras archiepiscopatus fore. et libellarias fuisse. que per proprietarias uendite erant. minores uero tam filii quam nepotes ansaldi sardene omnes ab eorum tutore Joanne blanco. et curatore Rainaldo gobo legittime ante consules defensi, et causa diu undique uentilata. tandem per concordiam finierunt. quod Archiepiscopus dedit suprascriptis minoribus filiis et nepotibus sardene et tradidit in sancto petro de arena tabulas octuaginta terre, quas archiepiscopus contra eos possidebat. partim per sententiam partim per plenam possessionem, et que fuit libellaria ingonis de raifredo per libras. xx quinque, ianuensium denariorum, que terra si eis ab archiepiscopo defendi non possit quod archiepiscopus et successores eius libras xx quinque ipsis dare teneatur. et similiter dedit eis libras quindecim mobilie supra istis aliis. quare consules suprascripti. ambarum partium uoluntate remisso tamen debito sacramenti undique. ut supra legitur sanxerunt. Millesimo centesimo quadragesimo octavo mense iulii indicione. x.

#### LAUS CONSULUM DE OLIUARUM DECIMA DE NEBUL.

In palatio Januensis Archiepiscopi, publice Consules, Vgo iudex. Obertus cancellarius. Ingo de uolta, eorum sententia condempnauc-

runt homines plebegii nerui qui hic leguntur, uidelicet. Wilielmus pezo. Benenca. Baldus de grillanego. Wilielmus marenzan. Bolgarus de cesanico. Bonensegna de quinto. Petrus rocelli. Airaldus de quarto. Bernardus de guarto. Rubaldus guarasca. Lanfrancus de rezano. Nicola de miglar. Wilielmus rebollus. Giselbertus de oliua. Jordanus lugarus. Ingo de caualexi, Johannes schir, Cunradus de bagneira. Wilielmus maurus de neruano. Rubaldus de puteo. Armannus de maxemano. Ansaldus alzapè. Paschal filius rebolli. Bellobrunus de turri, Bonauida capellus. Baldus de maxemano. Fulco de turri. Bonus infans de fabrica. Neuarscus guarellus. Alinerius de fabrica. Cunradus de castaneto. Baldus de lanegano. Bonus infans de costa. Rubaldus de rauana. Guido de oliua. Lanfrancus de puteo. Johannes filius maifredi. Obertus de uasallo de cazano. Albertus de agoxi qui manet in nerui. Martinus pausarellus. Petrus crespus. Wilielmus quarter. Obertus de zanego. Johannes bubo de oliua. Wilielmus de glutono. Gandulfus ardizonus. Andreas de oliua. Oglerius de zanego. Viuencius mascarus. Johannes de sconauidio. Martinus de mazelega. Vasallus de suptus strada. Oto de solario. Fabianus de puteo. Andreas de caneto. Albertus de mocalagno. Piper de puteo. Johannes uitianus. Wilielmus alexius. Andreas de guasto. Ingo de Valle. Obertus de prado. Johannes panparadus. Johannes de guarello. Johannes pento. Constancius de iugo secco. Vasallus uaticus. Saluaticus de puteo. Obertus malclauellus de mortedo. Albertus de ualle. Johannes montanarius de canneto. Johannes de iugaglano. Bertolotus de mocalano. Dominicus de feleito. Obertus corsus de quarto. Wilielmus de quinto. Johannes de bagneira. Johannes presbiter de guarto. Cunizo de oliua. Joannes de madio. Albertus de cuparo. Bernardus de arduino. Facius de uulturasca. Wiliemus de puteo. Vt exinde prestent isti omnes qui in lite fuerunt a consulibus uocati et pro quibus consules plebegii nerui ante consules astiterunt. tres partes decime oliuarum omnium domino syro Januensi archiepiscopo suisque successoribus. Ita quod dominus syrus Archiepiscopus has tres partes decime oliuarum habeat, et sui successores, sine omnium supra nominatorum hominum omniumque per eos personarum contradiccione. Et quia exaccio atque dispositio decimarum domino Archiepiscopo competit, et concessio illa quam homines nerui factam a domino airaldo atque a domino otone episcopo Januensi asserebant uisa fuit consulibus temporalis, et quia illud idem quod promiserant minime adimpleuerant. Ideo isti consules racionabiliter congnouerunt quod has tres partes decime oliuarum iuste archiepiscopo competebant. Quartam uero partem coram consulibus partim iure canonico, partim affirmacione testium ecclesiis plebegii nerui dominus syrus Archiepiscopus remisit, et consules qui iusticiam complere tenebantur dominum syrum Archiepiscopum cui honus dispositionis decimarum iminet habere has tres partes decimarum oliuarum laudauerunt. Millesimo, centesimo quadragesimo octauo, medio mense Januarii indictione, x.

### DE ALPIATICO PLEBEII DE BARGALIO.

In palatio Januensis Archiepiscopi. Consules. Marinus de porta. et Wilielmus niger laudauerunt quod dominus Syrus Januensis archiepiscopus deinde habeat sine contradicione omnium hominum tocius plebegii bargagii. Alpladicum tocius plebegii bargagii. salua parte sancti ambrosii mediolani. hoc ideo fecerunt quoniam lausum preteriti consulatus uiderunt hunc alpladicum iuste ei fuisse laudatum. ipsis hominibus in placito existentibus. Et ideo ut supra decreuerunt. Millesimo centesimo. xxvn. mense septembris. Indicione decima.

# DE TAZOLI LAUS GANDULFI DOCTORIS.

In palacio Januensis archiepiscopi. Consules Opizo lecauelum. Marinus. et Wilielmus niger. laudauerunt. quod dominus Syrus Januensis archiepiscopus habeat sine contradicione Gandulfi ortonadi et heredum

suorum. et omnium personarum per eum. Nominatiue totam par tem suam ipsius gandulfi que pars est in monte tazoli. Hocideo fecerunt quoniam cognouerunt. ipsum archiepiscopum a preterito consulatu esse in possessione terre tazoli. in qua terra ipse gandulfus introiuit et collegit exinde fructus, et ideo quia fecerat inuasionem ut supra decreuerunt. Millesimo cxevii, mense octubris indicione xi.

#### LAUS DE CORS'.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Marinus. et Wilielmus niger. laudauerunt quod dominus Syrus Januensis archiepiscopus habeat nomine uendicionis sine contradicione filiorum quondam Johannis cauace et heredum corum et omnium personarum per eos. Nominatiue totam terram que perueniebat eis pro tercio pasteno in pastenis insule corsi per precium solidorum trigintaquinque denariorum Janue. Hoc ideo fecerunt quoniam cognouerunt predictos minores omnino caruissent dispendio corum. et quia barbani minorum uendiderant partes suas pro precio trigintaquinque solidorum quare isti minime poterant paruam partem corum sustinere. Matre corum presente et renunciante iure ipotecarum. licet alicuius moris sibi pertinente, anselmo cauaza barbano minorum presente, ut supra decreuerunt, et eidem anselmo de uendicione partis sue quod plus ut alii non uendidisset fecerunt quod plus non uendidit quod minores uendiderunt. Millesimo cxeviii. Mense nouembris indicione xi.

#### DE TAZOLO.

In palacio Januensis archiepiscopi, consules opizo lecauelum, et marinus de porta, laudauerunt quod Syrus Januensis archiepiscopus habeat sine contradicione Johannis ferrarii filii quondam andree de tazolello totam terram pastenorum montis tazoli superius et inferius, quantum sibi pertinet in parte sua archiepiscopi. Hoc ideo fecerunt

quia cognouerunt publico instrumento ipsum archiepiscopum habuisse plenam possessionem ipsius terre in qua predictus iohannes introiuit et collegit inde fructus. tamen quia rogauerunt eum dimittere ei inuasionem fecerunt reddere alexandro castaneas. et ideo ut supra decreuerunt. Millesimo extynt, mense nouembris indicione xt.

#### ITEM DE TAZOLI.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules opizo lecauela. et Marinus porte. laudauerunt quod dominus syrus Januensis archiepiscopus ad proprium habeat totam terram et castanetum oberti ferrarii de boasi que est in montibus tazoli iusta terram alberti tazoleli, cui coerit de una parte terra que dicitur fa o fredo, de alia parte flumen lauanie, a tercia parte costa cerexedi, a quarta fossatus, ut pertinet ipsi oberto sine contradicione ipsius et heredum suorum et omnium personarum per eum. Hoc ideo fecerunt quia ipse obertus fuit confessus eis refutasse terram illam domino archiepiscopo et quia Rubaldus de trasi gastaldus archiepiscopi iurauit coram eis hanc confessionem oberti illius terre ueram esse, et ideo ut supra decreuerunt.

Millesimo exlym. mense decembris. indicione xi.

# DE TAZOLI.

In ecclesia sancti laurentii. Consules Marinus. et Wilielmus niger. laudauerunt. quod. dominus syrus Januensis archiepiscopus ad proprium habeat partem terre alberti tazolelli. et Wilielmi garrii. que est in pastenos montis tazoli sine contradicione ipsorum et omnium per eos. Hoc ideo fecerunt quoniam cognouerunt quod a preterito consulato plenam possessionem habebat de terra illius montis. et ipsi intrauerunt in eam absque ulla iusticia et colligerunt castaneas. et uocati fuerunt contumaces. noluerunt consulibus obedire nec pro

eis castaneas reddere, et ideireo pro inuasione eos condempnauerunt, et ut supra decreuerunt. Millesimo extynn. Mense Januarii indicione xi.

## DE DIVISIONE MEDOLICI CUM ADVOCATIS.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Obertus cancellarius. Wilielmus stangonus. Sismundus muscula. Wilielmus buferius laudauerunt, quod Dompnus Sirus Januensis ecclesie archiepiscopus eiusque successores deinde habeant et possideant, sine contradicione Wilielmi piperis. Rolandi aduocati. Turche filii quondam boniuasalli de aduocato omniumque personarum per eos. Nominatiue illam partem terre medolici, sicut termini positi sunt ex parte purcifere uiridis cum parte gurreti quod est in inferiori parte. Hanc laudem ideo fecerunt, quia res medolici erant comunes quas publicis estimatoribus fecerunt diuidere, scientibus utriusque partibus. Quibus diuisis Alexander hyconomus aduocatis et turche hanc divisionem nunciavit. et consules per eorum executorem ipsis breuia diuisionum miserunt clausisque litteris alteram partium capi iubentes. Qui uiso executore et breuibus ceperunt unum, hoc in quo hec pars continebatur archiepiscopo dimisso. Consules igitur hoc considerantes, et quia sacramento taliter facere cogebantur laudauerunt ut prediffinitur. Guilielmo pipere pro eo curante. Millesimo cxlviii. septimo kalendas julii indicione xi.

# PRESBITER OBERTUS DE RIUARIOLO CUM NEPOTIBUS SUIS.

In capitulo. Consules Wilielmus uentus. Rubaldus besaza. laudauerunt. quod dominus Syrus Januensis archiepiscopus sine contradicione presbiteri oberti de riuarolio. et oberti de casa ueteri. eius consanguinei habeat et quiete possideat pecias tres terre. quarum una est in campo sculdaxio. alia in plazo. alia in ualle marenca. et faciat inde quicquid uoluerit. Hanc uero laudem fecerunt. quoniam alexander domini Archiepiscopi yeonomus, super presbiterum obertum et consanguineum de predictis terris et de aliis multis conquestus fuit, tunc presbiter obertus in iure confessus fuit predictas tres pecias de terra . . . . domino archiepiscopo dare. Et etiam testes quos ipse ad suam utilitatem uocauerat idem attestati sunt. Millesimo cxlviii. mense octubris indicione xi.

#### ITEM DE PRESBITERO OBERTO DE RIUAROLIO.

Placuit Domino Syro Januensi archiepiscopo. titulo conditionis usque ad uigintinouem annos expletos locare presbitero Oberto de riuarolio et Oberto et Jacobino nepotibus suis tanguam cotonis. Nominatiue tres pecias terre iuris ecclesie sancti Syri, que posite sunt in lauania. una quarum est in campo sculdaxio. Alia in plazo. tertia in ualle marenea. Quas quidem debent habere, tenere iure locationis colere quo meliore usque ad annos uigintinouem expletos sine contradicione domini Syri Januensis archiepiscopi et successorum eius tam ipsi quam sui heredes infra hunc terminum. et dare atque consignare singulis annis tempore mercati de rapallo solidos duos et medium monete Janue nomine pensionis. Quam quidem si non intulerint et consignauerint uti prelegitur, aut etiam si fraudem in hac locatione fecerint, penam librarum decem quam ab eis Dominus archiepiscopus stipulatus est. curie prestabunt, et ab iure locacionis cadent. Quam similiter penam domnus archiepiscopus illis sub stipulacione promisit et pacto locacionis stare si forte infra hunc terminum eam illis auferre uel in pensionem addere uoluerit. Actum in pontile palacii de castello. Testes. Ogerius danisius. Albericus papiensis. Presbiter Rainaldus sancti siluestri. Michael subdiaconus. Rolandinus. Millesimo centesimo. Quinquagesimo. Quintodecimo die excuntis septembris. indicione duodecima.

# DE ROBORETO DE FULCO DE PIGNOLO.

Placuit Domino Syro Januensi archiepiscopo titulo condicionis usque ad uiginti nouem annos expletos locare. Fulconi de pignolo et heredibus illius totam terram curie archiepiscopi quam ipse tenebat in roboreto et in aliis locis lauanie et suis partinentiis cum Opizone struxolo. Amedeo de uerzili, et cum Curado de uerzili fratre illius, atque Anrico de bruzono. Quam totam terram curie debet predictus fulco tenere cum suis heredibus et habere iure emphiteoticario usque ad uiginti nouem annos expletos iuxta morem ciuitatis Janue de libellariis. Ipsamque debet colere et meliorare ad utilitatem et proficuum curie domni archiepiscopi sicut emphiteoseos contractus expostulat. Inferre autem debebit prenominatus fulco et sui heredes singulis annis ad natiuitatem domini curie archiepiscopi et consignare nomine pensionis libram unam bone cere. Quam si minime singulis annis intullerit, seu quo fraudem in locacione ista commiserit, penam librarum decem curie archiepiscopi prestabit sicut illi stipulanti promisit, et insuper a iure locacionis et libellarii cadet et reuertetur ad curiam cuius est proprietas. At uero si domnus archiepiscopus uel sui successores. predictam terram fulconi aut suis heredibus auferre. diminuere. uel etiam in pensione addicere uoluerint, penam librarum decem sicut sub stipulacione illi promisit exsoluet et pacto huius locacionis stabit. Actum in camera archiepiscopi. Testes Obertus sulferus. Ogerius danisius. Fredenzonus superbia. Jordanus ise. Wilielmus lauezo. Millesimo, centesimo. Quinquagesimo primo. Quinto idus februarii, indicione xuu.

DE HOMINIBUS DE NERUI QUI DEBENT FACERE OPERAS.

In palacio Januensis archiepiscopi. Consules. Guilielmus buferius. Obertus cancellarius. Sismundus. Guilielmus stangonus laudauerunt. quod homines de nerui qui uocantur sancti syri deinde teneantur facere uineam de nerui, et cauare, et incidere tantos palos in bosco quot fuerint necessarii ad hanc uineam, et adducere de bosco ad uineam, et incidere cannas de illo canneto quod nunc est et adducere ad uineam. Insuper quoque deferre fenum duorum pratorum ad curiam archiepiscopi que est in nerui. Est enim hec uinea quam sic colere et curare tenentur ab inferiori capite iuxta stratam canellarum xlu. In medio iusta domum cannarum xxviii et dimidie. Ab superiori capite, per maceriam que est secus uiam cannarum decem per reetam lineam, et protenditur hec mensura decem cannarum ab angulo domus que est ab alia parte uie superius, uidelicet ex transuerso uie, usque ad conigium, eo usque infra decem cannas conigium colligatur. Nam predicti homines hoc teneantur facere domino Syro eiusque successoribus. Hanc laudem ideo fecerunt, quia cognouerunt eorum confessionibus aliisque testium attestacionibus et indiciis. quoniam predicti homines hec facere cogebantur, set ut de mensura uinee nulla lis oriatur super terram iuerunt cunctaque mensura imposita ut prediffinitur decreuerunt. Torrente enim decurrendo in finibus uinee, quia omnis mensura eius terminatur. Millesimo cl. kalendis februarii indicione xu. At tamen Archiepiscopus faciat operas quinque pro terris sancti Syri quas comparauerat.

#### DE FILIIS CONONIS DE UEZANO ET FILIIS UGONIS DE NASCI.

In capitulo sancti laurencii. Consules. Botericus. Wilielmus de bonbello. Oto rufus. laudauerunt et affirmauerunt quod dompnus Syrus Januensis archiepiscopus sine contradicione filiorum quondam cononis de uezano. et filiorum quondam Vgonis de nasci. et capitis uidei. et omnium personarum pro eis. habeat et quiete possideat totam illam terram. quam filii cononis de uezano. et filii Vgonis de nasci. et caput uidei uel aliquis per eos. habent uel tenent in mazasco. et in curia sancti quilici. Et habeat inde fodera. et pensiones.

et albergarias, et collectam, et dacitam, et omnia que ipsi ex ea terra huc et usque habuerunt, uel soliti sunt habere, et faciat de predictis rebus et terra libere quicquid uoluerit, ipse uel eius successores. Hanc uero laudem isti consules fecerunt, quoniam archiepiscopus laudes habebat pro preteritis consulibus de predicta terra. Vnam nude possessionis, alteram plene, et insuper testium approbacione sufficienter probauit terram illam Sancti Syri esse, et libellariam episcopatus, et eciam duo libella ostendit que iohannes episcopus Janue inde fecerat. Visis a consulibus dictis testium, et laudes et libella, et aliis racionibus ut supra laudauere. Millesimo c.i. mense decembris, indicione xuu.

#### DE SIESTRO.

+ Petitionibus emphiteoticariis annuendo. locauit domnus Syrus Januensis archiepiscopus titulo condicionis presbitero Vgoni, et Sigefredo rauasado et alberto guastapano fratribus, filiis quondam Guidonis de sigestro et filiis eorum seu heredibus masculini sexus de legittimo coniugio natis, terram iuris curie sue quam habet in sigestro. loco saltarane et pertinentiis eius. seilicet de casale de podio quod diuiditur in tres partes, ex una quarum trium partium locauit eis quartam partem. ex alia uero duas. Item terciam partem de castagnedallo, de campolongo octavam, de cultura duodecimam. In bosco portaritio tertiam. In cornaledo medietatem. In tri... medietatem. In lodenallo terciam partem unius castegnationis. In zuchero et castagnedo duodecimam. In campo delirino terciam partem. In omnibus enim predictis locis locauit illis partes designatas, siguidem totius pleni et uacui quas curia eius ibi habet cum omnibus supra se et infra se habentibus et cum toto comodo eorum. Excepto quod si infra illas prememoratas partes habetur terra que sit de pertinentia mazaschi, eam illis minime locauit. Suprascriptas itaque partes In Integrum habebunt, et iure emphitheutico possidebunt pro more ciuitatis Janue de libellariis cum suiis heredibus masculinis

quo usque ex eis heredes uel heres masculini sexus supererit. Et dabunt et consignabunt singulis annis curie domini Archiepiscopi denarios vi. ad natiuitatem domini nomine pensionis. Quos si non intulerint et consignauerint, aut etiam si aliquam fraudem in hac locacione adhibuerint, penam solidorum centum domino Archiepiscopo stipulanti prestabunt et ab iure locacionis cadent. Et si dompnus Archiepiscopus eis uel suis heredibus masculinis hanc terram ut supra locatam auferre uel in pensionem addere uoluerit, aut sui successores, penam solidorum centum similiter sub stipulacione prestabunt et pacto huius locacionis firmiter stabit. Actum in ecclesia sancti laurentii. Testes boamuns odonis. Ansaldus mallonus. Obertus sulferus. Presbiter iohannes de saltarana, presbiter Girardus de sigestri. Millesimo centesimo. Quinquangesimo secundo. Tercio die intrantis februarii indicione xiii.

LAUS DE DECIMA DE ORDINATIONE DOMINI ARCHIEPISCOPI-DE SOSILIA USQUE AD PONTEM CLERICORUM.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Guilielmus niger laudauerunt, quod laus illa quam fecerunt ecclesic sancti laurentii de decimis hominum habitancium ab Sosilia illac usque ad pontem Clericolum, exceptis hominibus de insulis et carmadino quos non iudicauerunt nullo modo noceat domino Syro ianuensi archiepiscopo uel cius successoribus ad disponendum decimas secundum sanctos canones, ita quod illa laus nullum obstaculum uel exceptionem sibi faciat, set sua sit talis potestas et discrecio ad ordinandas decimas tanquam nulla laus facta esset. Millesimo ext., primo kalendas februarii indicione tercia.

Istud enim est exemplar scriptum in quadam parua cartula. set uerendo ne perderetur. Consules. Guilielmus buferius. Guilielmus stangonus. Conradus de curia in presenti registro scribcre iusserunt. et laudauerunt ut obtineat uim et auctoritatem et laus ista firma et stabilis permaneat. Millesimo cun mense ienuarii indicione xv.

#### DE BENESTAL

In capitulo. Consules. Wilielmus picamilium. Oglerius guidonis laudauerunt quod dompnus Syrus Januensis Archiepiscopus habeat illam plenam possessionem quam in preterito consulatu de terra de benestai habebat, et hoc sine contradicione Rubaldini de uignolio et uxoris sue quondam neptis guilielmi de monticello. Item laudauerunt quod Rubaldinus teneatur reddere omnes res illas, quas de illa possessione et ab omnibus illis qui archiepiscopo de ea possessione respondebant acceperat. Hanc uero laudem fecerunt quoniam Rubaldinus ex illa prossessione aduersus archiepiscopum ante eos conquestus fuit, et quia Rubaldus ante sententiam res illius possessionis acceperat et consules litis huius eum ante se uocauerunt, et uenire noluit, et pro eius contumacia ut supra laudauerunt. Millesimo cxlviii, mense ienuarii indicione x.

Istud est exemplar unius laudis quam scripserat in quadam parua cartula guilielmus de columba. set uerendo ne amissione huius cartule, perderentur iura curie, coram consulibus. Conrado Ruffo de curia. Guilielmo eigala. Guilielmo bufferio uenerunt missi archiepiscopi pro eo rogando ut has laudes in registro scriberent, et firmas esse laudarent. Qui prouidentes utilitati et necessitati curie cum eorum auctoritas ad hoc fuerat necessaria. Hoc exemplar fieri iusserunt, et firmum et stabile esse laudauerunt, eamque uim et auctoritatem quam obtinebat laus quam scripserat Guilielmus columbe obtinere decreuerunt. Millesimo clin, die kalendis februarii indicione xy.

# DE UERZELI ET DE FONTANA BONA.

In ecclesia sancti laurentii. Consules Marinus. Guilielmus niger laudauerunt. quod Dominus Syrus Januensis archiepiscopus habeat ad proprium et quiete possideat sine contradicione petri de uerzili et fratris eius serui dei et omnium per eos. totum illud quod ipsi tenebant in uerzili et in fontana bona cum domo plenum et uacuum in integrum. quam Amedeus de uerzili tenuit pro libellaria et insuper possessionem et iussu eorum preceperunt accipere sua auctoritate. Hoc ideo fecerunt. quoniam uocauerunt eos ad faciendam racionem. et postea in placito adstare noluerunt. et ideo ut supra decreuerunt. Millesimo cxlviii. mense septembris indicione xi.

Istud est exemplar unius laudis quam scripserat phylippus notarius scriptum in quadam parua cartula. set uerendo ne amissione huius iura curie perderentur. Consules. Wilielmus bufferius. Guilielmus cigala. Conradus de curia hoc in presenti registro significari iusserunt et eam uim et auctoritatem quam obtinebat laus illa ad cuius exemplar hoc factum fuit omni tempore laudauerunt. Millesimo cuiu. die kalendis februarii indicione xv.

#### DE UERZILI.

In palatio archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Obertus cancellarius. Ingo de uolta laudauerunt. quod dominus Syrus Januensis archiepiscopus habeat plenam possessionem sine contradicione guilielmi de uerzili et alinerii et filiorum uasalli de uerzili et Johannis bechi et filiorum Wilielmi de plecania omniumque per eos personarum. Nominatiue de decima quam isti homines accipiunt in plebegio plecagne. Videlicet in uerzili. In fontana bona et in leuasco. et in ursega, et in aliis locis istius plebegii, et similiter habeat plenam possessionem de terra de manegra sine contradicione filiorum

aguxini de faxa plana atque iohannis de clauaro et mariscoti et fratris sui filiorumque tadi et filiorum iohannis et filiorum pagani de raperto. Item habeat plenam possessionem de terra de lamazola absque contradicione oberti de uederedo, et aguxini de uederedo nec non Ermeline et suorum fratrum et oberti de uederedo. Preterea habeat plenam possessionem terre de nerui que est prope curtem donnicatam sine contradicione aguxini filii belloni de tellagna et omnis persone pro eis. Hoc ideo suprascripti consules statueruut, quoniam per eorum executorem uocauerunt infrascriptos homines omnes ut uenirent ad respondendum domino Syro archiepiscopo de prefatis rebus ac decima, qui uenire ante eos contempserunt. Qua de causa missum domini archiepiscopi pro eo per malcaualcam guardatorem in possessionem supra nominatarum terrarum et decime miserunt, ut supra decreuerunt. Millesimo centesimo xivii. mense ienuarii indicione x.

Istud est exemplar unius laudis quam scripserat Arnaldus iudex. set uerendo ne amissione unius parue cartule iura curie perderentur. Consules Guilielmus bufferius. Guilielmus cigala. Conradus de curia laudauerunt. Hoc eam uim et auctoritatem obtinere quam obtinebat exemplum ad quod hoc exemplar scriptum fuit. Jubendo ut presenti registro significaretur. Millesimo clm. kalendis februarii indicione xv.

# DE BENESTAL

In ecclesia sancti laurentii. Consules Oglerius de guidone. Ido gontardus Laudauerunt. quod dominus Syrus Januensis Archiepiscopus plenam habeat possessionem. de toto hoc quod guilielmus de groppo et nepotes eius tenent a presenti die in benestai pro libellariis Januensis archiepiscopi. et de hoc uidelicet quod Cazaguerra filius quondam cononis de uezano tenet in benestai in eodem loco ex parte uxoris que fuit nepta Guidonis de monticello et faciat de predictis rebus libere quicquid uoluerit. Hanc ucro laudem isti consules ideo fecerunt. quoniam dominus archiepiscopus laudem nude pos-

sessionis habebat de predictis rebus usque ad annum unum a consulatu guilielmi de uolta et Guilielmi porei et sociorum, et quia superius nominati consules dixerunt eis ut domino archiepiscopo racionem facerent et in iure stare nolucrunt, ideo ut supra laudauerunt. Millesimo cxlvi primo die mensis ienuarii indicione viii.

Istud est exemplum unius laudis quam scripserat guilielmus de columba, set uerendo ne amissione cartule iura curie perderentur. Consules. Conradus de curia. Guilielmus bufferius. Guilielmus cigala. Hoc exemplar fieri iusserunt. laudando illam uim et auctoritatem obtinere quam obtinebat exemplum ad quod factum fuit. Millesimo cum, kalendis februarii indicione xv.

#### DE BEIAME.

In ecclesia sancti georgii. Consules Ceba. Oto iudex laudaucrunt Bellianum et ursum quondam nepotes berardi de sancto olaxi deinde esse famulos dompni Syri Januensis archiepiscopi et successorum eius et faciat ex eis sicut de aliis famulis. Hanc laudem ideo
fecerunt quia et parentum origine. eorumque confessione hos eiusdem
ecclesie famulos esse cognouerunt. Millesimo cxlu mense decembris
indicione v.

Istud est exemplar unius laudis quam scripserat Bonus uasallus caput galli, set uerendo ne eius amissione iura curie perderentur. Consules Guilielmus bufferius. Wilielmus cigala. Conradus de curia hoc exemplar fieri iusserunt. laudando eam uim et auctoritatem obtinere, quam obtinebat exemplum ad quod factum fuit. Millesimo centesimo Liii, kalendis februarii indicione xv.

#### DE MOLINO DE LA BRETESCA.

Testes lambertus porcus. Dietesalue papiensis. Presbiter iohannes de salterana. Girardus dapifer archiepiscopi. Obertus sulpharus. Vgo Archiepiscopi. Nos Guilia filia quondam belloti et Girardus filius quondam amici iugales uendimus uobis Domino Syro Januensi archiepiscopo quartam partem unius fitte molendini de bretescha nostra libellaria cum hoc quod habemus in insula cum aqua.... et omni iure et comodo suo, per precium solidorum quadraginta denariorum Janue quos a uobis cepisse profitemur. Spondimus nos qui supra iugales uobis uestrisque successoribus prefatam uendicionem ab omni homine defendere. Quod si non potuerimus, in duplum cam uobis restituemus, in consimili loco sicut fuerit meliorata aut ualuerit sub stipulacione. Subponendo uobis pignori res omnes quas habemus uel habuimus pro euictione dupli. Parentes quorum consilio fecerunt hanc uendicionem et pignoracionem fuerunt. Blancus de bruxeto, et Vidianus. Actum in palacio ianuensis archiepiscopi feliciter. Millesimo cuy, tercio kalendas madii indicione secunda.

# ANTE PORTAM DE PALATIO DE DOMO.

In palacio Archiepiscopi Januensis. Consules Wilielmus cauarunchus. Ottobonus. Anselmus de capharo. Nuuelonus. laudauerunt quod domnus Syrus Januensis Archiepiscopus possit restituere scalam que descendit de domo que fuit cephalonie et quam Otto notarius interruperat ante domum suam. Et restituat hanc sicut fuit antiquitus et hoc sine contradicione eiusdem Ottonis et omnium per eum. Quod uero ideo factum est. quoniam cum predictus Otto hanc scalam interruperit. fecit in illum dominus Archiepiscopus querimoniam, querens huius scale restitutionem absque ratione interrupte. Ad quod Otto obitiens. illam esse ibi precario allegauit. Sed hoc probare cum negaretur sibi nequiuit. Quia igitur hanc scalam consules antiquitus ibi esse cognouerunt. et eam Otto sua auctoritate interrumpisse confitebatur. ut prelegitur laudauerunt. Millesimo centesimo, sexagesimo. Duodeeimo die martii. Indicione vu.

### ANTE PORTAM DE PALATIO DE DOMO.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Wilielmus bufferius. Guidotus de nigrone. Guido de laude. lambertus philipi. laudauerunt quod domnus Archiepiscopus habeat liberum introitum et egressum per scalam que est ante domum Ottonis notarii, quam comperauit ab matilda. Et hoc habeat sine contradicione ipsius Ottonis et omnium per eum. In domum que est curie ipsius Archiepiscopi. et ex ea. que domus fuit olim cefalonie. Et hoc introitum liberum habeat et regressum cum honeribus ipsi domui necessariis. Quod uero ideo factum est. quoniam cum esset laudatum in preterito consulatu restituere predictam scalam, quam Otto ipse interruperat. ingressum et regressum per eam cum honeribus sue domui necessariis Archiepiscopo et missis suis propediebat. De quo facta querimonia. et datis testibus probauit domnus Archiepiscopus quoniam habitantes in ea domo que fuit cefalonie et non est curie sue liberum ingressum et regressum cum honeribus ipsi domui necessariis per hanc scalam habebant. Que quidem ipse Otto ante sententiam confitebatur. Ideoque uti prelegitur laudauerunt. Millesimo centesimo, sexagesimo primo, quinto die exeuntis aprilis. Indicione octaua.

# LAUS CONTRA GUIDONEM DE LAUDE DE MOLENDINO DE FUCE.

† In palacio Archiepiscopi. Consules Anselmus garrius. Wilielmus cauarunchus. Anselmus de caphara. Bonus uasallus de castello. laudauerunt quod Guido de laude destruat nouum opus quod fecit ad sanctum petrum de arena super terram archiepiscopi ad fluuium porcifere. Videlicet fossatum. et clusam quam fecerat per transuersum. uolens capere aquam de lecto ipsius fluminis porcifere. et per eas ducere et immittere in clusam molendini de fuce. neque pos-

sit de cetero huiusmodi super terram illam et gorretum facere. nec aquam capere in tota fronte ipsius terre uel gorreti curie archiepiscopi. Quod uero ideo factum est. quoniam cognouerunt id esse nouum opus, et ne illud faceret, sibi denuntiatum in principio laborationis. Fuit etiam ipse Guido in iure confessus, terram hanc et gorretum curie archiepiscopi esse, et ex gorreto quod ibi est, annualem redditum curia capit a conductoribus. Testibus etiam probatum fuit quoniam promiserat domino Syro Archiepiscopo predecessori suo prememoratum nouum opus destruere quando uellet Archiepiscopus. Quia igitur terra illa curie domini Vgonis Archiepiscopi erat, que et fide occulata et confessione ipsius Guidonis cognouerunt, et ob hoc nichil in ea aut super eam ipso inuito iure facere ipsi Guidoni licebat, pronuntiauerunt ueluti superius est prelaudatum. Millesimo, centesimo, sexagesimo quarto. Nono decimo die Junii, Indicione Vndecima.

# LAUS DE SCALA ET TABULA DOMUS QUE ASCENDIT IN DOMUM OTONIS NOTARII.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Jonathas de campo. Philippus bonefacii. Paschal de marino. Laudauerunt quod Otto notarius. et sine contradicione Domni Vgonis Januensis archiepiscopi et successorum eius. atque omnium per eos teneat tabulam unam ex sua domu. quam comperauit ab matilda de patarda in secundum scalilem superioris capitis scale domus curic Archiepiscopi que fuit Cefalonie, que tabula sit latitudinis solummodo pollicum decem et septem ab utroque capite et in medio, habeat etiam ipse Otto liberum transitum per tabulam illam in scala domus predicte Archiepiscopatus et descensum et ascensum per candem scalam, non obstantibus ei laudibus duabus siue sententiis latis pro domno Archiepiscopo de eadem scala, cum post eas iudicatum fuerit per sententiam consulatus, ipsum Ottonem habere tabulam in memo-

rato scalili superioris capitis iam dicte scale. Verum quia eius amplitudo tabule nimia erat in tantum quod impedire uidebatur ingressum et regressum euntibus in domum curie cum oneribus necessariis, et ob hoc est utrinque citatum, cognitis parcium allegacionibus, ueluti prelegitur laudauerunt. Millesimo, centesimo, Sexagesimo, septimo, Vicesima tercia die Januarii, Indicione xiii.

† In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Philippus bonefacii. Jonathas de campo. Pascalis de marino. laudauerunt quod Domnus Hugo Januensis Archiepiscopus habeat ex bonis petri brundi de sauri quibuscumque uoluerit ualens quatuor minas salis quas confitebatur se illi debere ex decima maris. Verum quia in solucione cessabat. illum ueluti confessum condempnantes. ueluti prelegitur laudauerunt. Millesimo. centesimo. Sexagesimo. septimo. secundo die februarii. Indicione xiiii.

# LAUS GORRETI DE MURUALO. CONTRA GUILIELMUM SCEMINUM.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Arbiter electus a partibus. Maister Vgo sua sentencia laudauit ut dominus Vgo Januensis Archiepiscopus et sui successores habeant ad proprium iure alluuionis et quiete exinde possideant sine contradicione Wilielmi scemini et omnium personarum per eum. Nominatiue Gorretum de muruallo in fronte terre Archiepiscopatus et in fronte terre eiusdem Wilielmi scemini ultra aquam. et est ad radicem montis medolici. Hoc ideo fecit quoniam Maister Anselmus minister et procurator curie Archiepiscopi pro eodem Archiepiscopo domino Vgone ipso confirmante. et Wilielmus sceminus sub pena mille solidorum quam inter se stipulati fuerunt in ede Vgone maistro ex codem gorreto compromiserat. et cum inter eos de gorreto isto foret contencio dicendo unusquisque sibi debere competere quia illorum terre accedebat ostendendo inter se rationes. et quia flumina uice censitorum fun-

guntur. Cognouit igitur Maister Vgo quod iure alluuionis magis gorretus iste racionabiliter competebat terre domini Archiepiscopi et sue curie. et maxime quia terra Wilielmi scemini est ultra aquam. et aqua fluminis per medium decurrebat inter terram eiusdem Wilielmi scemini et eundem gorretum. et gorretus iste erat citra flumen in fronte terre curie domini Archiepiscopi. quare ut supra Maister Vgo decreuit. et sententiam in sancta maria de uineis protulit. Millesimo. centesimo. sexagesimo. Octauo. Exeunte mense Julio Indicione xv.

#### LAUS DE ROCHA TAIADA ET DE MONTE CORNALIO.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Helias. Capharus. Guilielmus iudex. laudauerunt Domino Syro Januensi Archiepiscopo plenam possessionem de medietate cornalii. et de medietate de rocha taiada. Hoc ideo fecerunt. quia dominus archiepiscopus lamentatus fuit ex his rebus aduersus Rolandum aduocatum. qui contumax existens. in iure stare noluit. et ideirco laudauerunt ut prediffinitur. Millesimo cxluit. mense decembris. Indicione vi. Bonus uasallus notarius per preceptum istorum consulum scripsit.

Hanc laudem alibi separatim scriptam in cartula parua, postulacione Domini Hugonis Januensis Archiepiscopi propter utilitatem curie sue. Consules Anselmus de caphara. Henricus gontardus. Wilielmus de nigrone. Wilielmus cauarunchus exempliticari et transcribi hoc registro fecerunt ad exemplar prioris et originalis timentes illius amissionem cum esset in parua materia primitus scripta. Illam itaque cernentes completam et in mundum uniuersum redactam et a Marino et Vgone iudice testatoribus publicis testatam et subscriptam. Hanc pro tenore prioris nihil addito uel minuto transcribere ex sui consulatus officio fecerunt, laudantes istam per omnia ualere sicut prima, et ex hac possit curia efficaciter experiri contra omnes personas. Millesimo, centesimo, Septuagesimo secundo. Decima die Jenuarii, indicione IIII.

Concordia est inter dominum Vgonem Januensem Archiepiscopum et uicedominum Anselmum, et Guidotum de nigrone. Atque Symonem Aurie de hoc quod factum est pro molendino curie domini Archiepiscopi et Guidoti pro faciendo molendino per eos in besanio, ita ut destruatur hoc quod factum est extra murum loci Guidoti de suptus, uersus bisanium, et hoc quod factum est a uia priuata symonis aurie in super uersus besanium usque besanium. Saluis omnibus racionibus curie Archiepiscopi et Guidoti, et simonis aurie, ita quod hec conuentio non noceat racionibus curie et guidoti neque simonis aurie neque prosit. Et si dominus Archiepiscopus et eius curia et Guidotus aliquod opus facere uoluerint ibi. quod ex convencione eis non noceat, et ita insimul convenerunt dominus Archiepiscopus Vgo et Guidotus cum symone Aurie. In pontili palatii Archiepiscopi feliciter. Millesimo centesimo. Septuagesimo secundo. Exeunte Mense Julio die quinto. Indicione im. Testes. Boiamundus odonis. Lambertus de felippo. Nicola berfogliis. Wilielmus de teitoica. Enricus judex. Guido laudensis judex.

CARTULA DE OPERIBUS ET SERUITIIS QUE FACERE DEBET ANDREAS BENZO.

Ego andreas bencius promitto Vobis domino Vgoni Januensi Archiepiscopo. Atque conuenio. Et uicedomino Anselmo pro curia uestra. Quod exinde omni tempore Ego qui supra Andreas bencius et meus heres pro mea parte quam habebam in molendino de bretesca que erat media feta. et pro quarta fete Molendini soteradi quam mihi uendere concessistis et permisistis. Ego et meus heres amodo faciemus uobis et curie uestre omnia seruicia et omnia opera complebimus uobis et uestris successoribus quibus uobis et uestre curie tenebar. Aliquo modo antea quam ego Andreas uendidissem prenominatam mediam fetam molendini de bretesca. et quartam partem fete Molendini soteradi, quas ego uendidi consensu uestro, et ita uobis et uestre curie amodo in perpetuum ego

Andreas benzus et meus heres per omnia faciemus seruitia omnia. et opera omnia uobis complere promittimus, ita quod amodo ego Andreas uel heres meus non possimus aliquo modo nos tueri neque euitare quin faciamus uobis et uestre curie et compleamus omnia opera ei seruitia tamquam haberemus partes istas supradictorum molendinorum et eas non haberemus uenditas neque traditas. Quod si hoc facere presumpserimus, quod uos et uestri successores et uestre curie missi habeatis potestatem uestra auctoritate sine decreto consulum et querimonia accipiendi omnia bona nostra, et introire in possessionem, et nomine pene quam uobis promittimus. et domino uicedomino pro curia uestra stipulanti, et faciatis ex rebus nostris quicquid uolueritis, sine nostra et heredum nostrorum contradicione. In palacio Archiepiscopi feliciter, Millesimo, centesimo, Septuagesimo. Secundo. Exeunte mense madii indicione uu. Testes Bonifacius Archidiaconus sancti laurentii. Presbiter Guiscardus curie Archiepiscopi. Guido laudensis iudex. Petrus Guastamercatus. Girardus Archiepiscopi. Girardus de lanzo. Rubaldus maurellus.

# DE EMPTIONE MOLENDINORUM DE BISANNIO A LAMBERTO PORCO.

Cartula uendicionis sub dupla defensione quam fecimus nos Lambertus porcus filius quondam Ansaldi. et Druda iugales. Vobis Domino Vgoni Januensi Archiepiscopo. Et uicedomino Anselmo nomine uestre curie. Nominatiue meam partem qui supra lamberti porcelli. Videlicet duorum molendinorum. que duo molendina infra democoltam uestre curie sunt in besanio. Istam meam partem istorum duorum molendinorum que sunt infra uestram democoltam besanii pro indiuiso. una cum clusa et parata. et Aqua ductile et discursu et introitu et exitu una cum omnibus rebus ipsis molendinis duobus pertinentibus nichil in nobis retento in istis molendinis. Prenominatam meam partem pro indiuiso. Nos coniuges Vendimus lambertus porcus et druda uendidimus uobis domino Vgoni Januensi Archiepiscopo

et uestre curie, et uicedomino Anselmo, et possessionem huius prefate partis istorum molendinorum duorum pro indiuiso uobis et uestre curie una cum dominio tradimus omnia In Integrum. faciendum exinde uos et curia uestra ad utilitatem uestre curie et successores uestri et cui dederitis nomine proprietatis quicquid uolueritis, sine nostra et heredum nostrorum contradicione. Per pretium librarum Sexaginta denariorum Janue. Quas libras Sexaginta Nos coniuges confitemur a uobis suscepisse. Et ex istis Sexaginta libris in denariis A uobis et a uestra curia sumus soluti et quieti. Ab omni homine defendere et auctorizare. Nos Coniuges Lambertus porcus et druda una cum nostris heredibus Promittimus Vobis Domino Vgoni Archiepiscopo uestrisque successoribus et Vicedomino Anselmo pro curia uestra et cui dederitis ad utilitatem uestre curie, quod si defendere et auctorizare non potuerimus, aut si aliquo modo subtrahere quesierimus in duplum huius uendicionis sicut exinde erit meliorata. Nos iugales Vicedomino Anselmo stipulanti nomine curie et pro uobis penam dupli promittimus. Pro qua uobis et uestre curie omnia bona nostra pignori obligamus. Ista uero molendina que sunt in besanio sunt iusta terram curie uestre et iusta stratam. Et nos iugales lambertus et druda obligamus nos in solidum in hac uendicione, et unusquisque nostrum in solidum uobis et uestre curic teneatur, tam pro uendicione et euiccione et pena dupli. Ego druda renuncio senatus consulto uelleiano, et legi iulie et Juri hypotece. Et facio conscilio et auctoritate Wilielmi paucalane. et Gandulfi de uecino, et Cunradi cuglarade parentes et amici mei. Insuper Juramus nos coniuges Lambertus et Druda Super sancta dei euangelia Vobis domino Archiepiscopo et Maistro Anselmo uicedomino pro curia Amodo in perpetuum firmam tenere et incorruptam hanc uendicionem. et Ista quarta pars horum molendinorum non est uendita neque alienata a nobis aliqui alio. neque obligata nisi illi quem uobis nominauimus. In domo istorum Jugalium feliciter. Millesimo. Centesimo. Septuagesimo. Secundo. Exeunte mense Augusti die Octauo. Indicione. quarta.

Signa manuum istorum Jugalium hanc cartulam uendicionis fieri rogauerunt. Testes Boiamundus Odonis. Lambertus de felipo. Presbiter Oto Archiepiscopi. Blancus canonicus. Enricus iudex. Wilielmus de paucalana. Gandulfus de uexino sancti Laurencii. Albertus de Wilielmo de albare. Cunradus cuglarada.

Cartula uendicionis sub dupla defensione quam facio ego Opizo Scaramangus filius quondam drude. Et Sibilia iugales. Vobis domino Vgoni Januensi Archiepiscopo et uestre curie Per presbiterum Guiscardum qui pro uobis et uestra curia suscepit. Nominatiue sextam partem unius pecie terre que est comunis cum uestra curia, et est in medolico in loco ubi dicitur guastus. Cui coheret. A duabus partibus est terra curie. A tercia parte de supra est terra Enrici Rufi. A quarta uero parte est terra oberti de ponte. Infra has coherencias. Istam sextam partem huius pecie terre. Omnia plenum et uacuum. Nos coniuges Opizo et sibilia uendimus uobis Domino Archiepiscopo Vgoni et uestre curie, et possessionem cum domo uobis et uestre curie tradimus In Integrum, faciendum exinde a presenti die uos et uestri successores et cui dederitis ad utilitatem uestre curie nomine proprietatis quicquid uolueritis, sine nostra et nostrorum heredum Contradicione. Per precium solidorum Quadraginta quinque denariorum Janue, quos solidos quadraginta quinque nos coniuges a uobis et a uestra curia recipimus. Ab omni homine defendere et auctorizare nos iugales Opizo et sibilia una cum heredibus nostris, promittimus uobis Archiepiscopo et uestris successoribus, et cui dederitis ad utilitatem curie uestre. Quod si defendere et auctorizare non potuerimus, aut si aliquo modo subtrahere quesierimus in duplum istius uendicionis sicut erit meliorata. Presbitero Guiscardo pro uobis et uestra curia stipulanti penam promittimus. Vnde uestre curie omnia bona nostra pignori obligamus. Ego sibilia facio conscilio et auctoritate Alberti lercarii et Rubaldi filii sui, et Renuncio senatus consulto uelleiano, et Juri ypothece et legi iulic.

et sunt isti parentes et amici mei. Ad pontem in domo Ardoini feliciter. Millesimo. Centesimo. Septuagesimo. Secundo. excunte mense Julii die x. Indicione iii. Testes Albertus lercarius. Rubaldus filius eius. Ferrarius de medolico. Jacobus corezarius. Wilielmus frater petri de turri. Enricus rufus de gario.

#### LAUS DE ROCA TAIADA ET DE MONTE CORNALIO.

In palacio Januensis Archiepiscopi, Consules, Rodoanus, Guilielmus bufferius laudauerunt. Dominum Syrum Januensem Archiepiscopum habere plenam possessionem medietatis Roche taliate et cornalii. Sine contradicione Rolandi aduocati et omnium per eum personarum. Hanc uero laudem prefati consules ideo fecerunt. quia cognouerunt Dompnum Syrum Januensem Archiepiscopum fuisse in possessionem laude preteriti consulatus quam illi abstulerunt et Rolando dederunt. eo quod Rolandus tempore quo Archiepiscopus ante quam recederet ueniret (sic). debebat in placitum stare. Cognouerunt enim consules tam dictis plurimorum quam unius missi quem ad Rocham taliatam miserunt causa uocandi eum uenire in causam cum Archiepiscopo, quo tempore quo Archiepiscopus rediit, ad Castrum Roche taliate aderat. Consules igitur hac considerata ratione, tum quia missum eorum uidere contempsit. tum quia illum tunc temporis latitare presumpserunt ut prediffinitur decreuerunt. Possessionem quoque per eorum personas. Alexandro Januensis ecclesie hyconomo, per Archiepiscopum tradiderunt. Millesimo. centesimo. quadragesimo sexto. Mense Januarii. Indicione Octaua. Bonus uasallus notarius per preceptum istorum consulum scripsit. Wilielmus malocellus subscripsit. Philippus lamberti subscripsit.

Hanc laudem alibi separatim scriptam in cartula parua, postulacione dompni hugonis Januensis Archiepiscopi propter utilitatem curie sue. Consules Wilielmus mallonus. Guidotus de nigrone. Vgo Albericus. Anselmus de capharo exemplificari et transcribi hoc registro fecerunt. ad exemplar prioris et originalis, timentes illius amissionem cum esset in parua materia primitus scripta, laudantes ex officio sui consulatus, hanc per omnia ualere sicuti prima, et ex hac possit curia efficaciter experiri contra omnes personas. Millesimo, centesimo. Septuagesimo tercio. Decima die Junii, Indicione quinta

# DE COMEPRA LANFRANCI BRUGNONIS DE MOLAZANA.

Cartula uendicionis sub dupla defensione quam facimus nos Lanfrancus brugnonus et Oglerius filius eius, et sopfia uxor istius Oglerii. Domino Vgoni Januensi Archiepiscopo et eius curie per uicedominum Anselmum qui nomine Archiepiscopi et Curie sue suscepit. Nominative locum unum iuris nostri cum mansione et uinea et arboribus super habentem, quem habere uisi sumus in molazana ubi dicitur casuptana. Cui coheret a tribus partibus uia. A quarta uero parte est terra curie Archiepiscopi. Similiter uendimus et tradimus uobis et uestre curie totum hoc quod nos habemus in pecia terre de post borgo, et in roboreto una cum omnibus aliis terris quas nos Lanfrancus et Oglerius suus filius et sofia nurus lanfranci habemus et detinemus infra uillam molazane, et in omnibus exitibus et pertinentiis, et prenominatum locum de casuptana, una cum exitibus et pertinenciis eiusdem loci de casuptana. omnia plenum et uacuum. Nos lanfrancus brugnonus et filius cius Oglerius cum uxore sua sofia. Vendimus uobis domino Vgoni Archiepiscopo et curie uestre per uicedominum Anselmum qui pro uobis et pro uestra curia recepit. et possessionem cum dominio sibi uestro nomine et nomine curie uestre tradimus, faciendum exinde uos et uestri successores ad utilitatem curie uestre quicquid nomine proprietatis uolueritis sine nostra et heredum nostrorum contradicione. Per precium librarum quadraginta denariorum Janue. Quas Quadraginta libras nos a uobis domino Archiepiscopo et a uicedomino pro uobis et pro curia uestra suscepimus, et inde soluti a uicedo-

mino uestro nomine sumus. Ab omni homine defendere et auctorizare. Nos lanfrancus brugnonus et Oglerius filius suus et sofia uxor oglerii. una cum nostris heredibus promittimus uobis uestrisque successoribus et cui dederitis ad utilitatem uestre curie. Quod si defendere et auctorizare non potuerimus aut si aliquo modo subtrahere quesierimus. In duplum istius uendicionis sicut exinde erit meliorata. Vicedomino Anselmo stipulanti pro uobis domino Vgoni Archiepiscopo et nomine uestre curie penam dupli promittimus. Pro qua nos omnia bona nostra tam habita quam habenda uobis et curic uestre pignori obligamus, et nos Lanfrancus et Oglerius cum sofia uxore. In nobis retinemus totum hoc quod nos habemus in molendino de insulela. et in aquarezo et in terra que est iusta molendinum et que est de supra molendino isto, quod nos non uendimus. neque tradimus. Sed totum aliud ut superius dictum est uobis est uestre curie perpetue habere ad proprium et possidere confirmamus In Integrum. Ego Sofia facio consilio et auctoritate dondedei de Oglerio guidonis. et Ansaldi de porcile. et Renuncio senatus consulto uelleiano et legi iulie et iuri ypothece. et isti sunt parentes et amici mei quorum conscilio hoc facio. In palacio Archiepiscopi feliciter. Millesimo. centesimo. Septuagesimo. Tercio. exeunte mense Septembris die decimo Indicione vi.

Signa manuum Lanfranchi brugnonis, et Oglerii filii sui. et Sofie coniugis oglerii.

Hanc cartulam uendicionis huius terre molazane ut superius relegitur. Que terre Ab extimatoribus publicis fuerunt extimate. et eorum extimacione uendiderunt. et fieri rogauerunt. et possessionem curie tradiderunt. Testes Ansaldus de porcile. Presbiter Vgo sancti siluestri. Bonus uasallus canonicus. Dondedeus de Oglerio Guidonis. Girardus Archiepiscopi. Albericus Archiepiscopi.

LAUS CONTRA LAMBERTUM GUERCIUM DE PARADA MOLENDINI DE BISANMO.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Guidotus de nigrone. Boamuns odonis. Rogerius iuste. Absoluerunt Domnum Hugonem Januensem Archiepiscopum. et Rubaldum porcum a Lamberto guercio et omnibus per illum. Ex ca querimonia qua illos conuenit postulans ut opera que fecerant in flumine bisamnii prope terram suam demolirentur et remouerentur. ea ratione quia terre sue quas ibi habet lesionem facerent. ac si non liceret illis facere ibi paradam aut aquam capere. Supra quibus cum diutius citatum esset utrinque, tandem exhibitis laudibus et sententiis consulatuum, manifeste cognouerunt quod ius Domno Archiepiscopo erat, et Rubaldo porco paradam ibi facere et aquam capere, eo loco et amplius infusum, quo nemine capiebat, et quo paradam illam fecerant, Ideoque eos ueluti prelegitur absoluerunt, Millesimo, Centesimo, Septuagesimo, Quinto, nona die madii, Indicione septima.

# LAUS CONTRA PETRUM UEGIUM.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Rogerius iuste. Anselmus de caphara (\*). Guidotus de nigrone. Boamuns odonis. laudauerunt quod Domnus Hugo Archiepiscopus amodo habeat et

(\*) Che Anselmo di Caffara fosse rivestito della dignità consolare nell'anno 1175-1176, ci viene per la prima volta insegnato da questo documento, tacendone affatto gli annalisti, e perfino il Codice parigino di Caffaro, giusta quanto mi assicura l'egregio amico sig. avv. Canale, che intorno all'edizione del medesimo si travaglia, per onorevolissimo incarico del Municipio genovese. Certamente Anselmo era destinato a giudicare le cause nelle Compagne verso la Città; perchè i tre suoi colleghi nominati nell'atto erano applicati alle stesse, e perchè degli altri quattro addetti a quelle verso il Borgo ci hanno serbata memoria i cronisti

nomine proprietatis possideat sine contradicione Petri uegii et omnium per illum. Omnes decimas et fructus carum que hoc anno prouenerunt de plebe sigestri, et uarie, manzasco et munegia, et casteiono. et pensiones curie sue in his locis. Quia cum ista teneret conuenit illum querens ut ea curie sue dimitteret in quiete cuius erant exhibende laudes et sententie plurime consulatuum, quibus continebatur quod sibi et curie sue laudate erant contra parentes et antecessores ipsius Petri uegii a quibus ei obuenisse dicebat. Ideoque fructus omnes et pensiones ex illis decimis anno hoc prouenientes, domno Archiepiscopo laudauerunt et dare fecerunt. De perceptis ucro ab hoc anno retro ructibus illum absoluerunt. Sed decimas ipsas et pensiones eidem laudauerunt ueluti continetur superius contra ipsum petrum uegium et omnes per illum. Millesimo. Centesimo. Septuagesimo sexto. Octava die Januarii. Indicione octava. et maxime quia illas de munegia et casteiono contradicere noluit. Immo, fuit confessus eas Archiepiscopi esse.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules de placitis. Obertus de nigro. Obertus rocius. Ansaldus golia, et Johannes de infantibus laudauerunt, quod dominus Enricus malus aucellus non inquietet de cetero possessionem Domino Archiepiscopo prese uel aque molendini ductus sui de glairolo, et ut permittat eum ducere et facere presam et clusam pro illo molendino usque ad ripam de campis. Hoc ideo factum est quia cum dominus Enricus esset in placito ante consules cum nuntiis domini Archiepiscopi satis disceptatum fuit placitum ambarum partium, ad ultimum uero dominum Archiepiscopum pro possessore habuerunt, laudantes quod dominus Enricus restituat id quod ex palada destruxit uel destrucre fecit quando fuit ipse illuc cum filio Wilielmi aurie. Verumtamen cum ipse Enricus inficiaretur dominum Archiepiscopum possidere. Dominus Archiepiscopus sufficienter probauit se possessorem esse. Quare ut supra laudauerunt, absoluentens dominum Enricum a

dampno domino Archiepiscopo uolente et consentiente, et condempnationem quam a domino Enrico illi peruenisset remittente. Millesimo centesimo. Octuagesimo. Indicione xu. quatuordecimo die marcii.

+ In ecclesia Sancti Laurentii. Consules foritanorum. Wilielmus mallonus, et Vgo de baldicione laudauerunt quod Obertus de poma soluere teneatur et soluat Domno Vgoni Archiepiscopo quartinos septem frumenti. Quod ideo factum est quoniam per procuratores suos Dominus Archiepiscopus conuenit predictum Obertum ante iamdictos Consules petens ab eo quartinos septem frumenti pro se et sociis pro quibus se obligauerat nitens ratione laudis sue qua unusquisque Januensis et de districtu Janue qui ultra portum pisanum, aut ultra monacum uadit pro blaua et reddit cum maiori parte honeris frumenti uel alterius blaue ei soluere tenetur per quamquam personam quartinum unum illius blaue quam detulerit. Ipso itaque Oberto cum sapientibus suis contradicente, tandem uisis utriusque partis rationibus, cum de causa sufficienter esset actitatum, et oculata fide laudem quam inde dominus Archiepiscopus habebat plenius intuentes, laudauerunt ut supra, contumatia Oberti habita pro presentia, qui sepe citatus tempore sententie ferende sui copiam facere contempsit. Millesimo. centesimo. Septuagesimo. Septimo. Indicione nona. Vltimo die Augusti.

# DE MUTATIONE MOLENDINORUM CUM SANCTO STEPHANO.

Concordia est Inter Dominum Vgonem Januensem Archiepiscopum. Et maistrum Anselmum pro curia qui curator est curie Archiepiscopi et consortes eiusdem Archiepiscopi. Videlicet lambertus porcus et Oglerius porcus per se et per fratrem eius Rubaldum. Atque druda de merlone guaraco pro filia sua berta. Et Ingo de flessa. Nec non et inter dominum Arnaldum Abbatem monasterii

sancti stephani et conuentum monasterii sancti stephani. et Amelium filium quondam Aluernacii et matrem eius altadonnam tutricem ipsius amelii filii sui et que se obligauit pro eodem filio. Conscilio Anselmi de cafara, et Ingonis de uolta, et Ingonis noxencii. Atque filipum de fredolando, et siluestrum de isa. Dominus quidem Archiepiscopus et Maister Anselmus pro curia una cum prenominatis suis consortibus. Ad inuicem conuenerunt cum eodem Arnaldo abbate et conuentu monasterii sancti stephani, et cum supradictis suis consortibus de molendino construendo ex nouo quod uocatur molendinum Archiepiscopi. Et similiter ex molendino construendo ex nouo quod dicitur molendinum sancti stephani et consortum, que molendina sunt in besanio. Dominus uero Archiepiscopus et Maister Anselmus pro curia sine dispendio curie Archiepiscopi. Cum porcellis. scilicet lambertus porcus et Oglerius per se et per fratrem eius rubaldum, et Ingo de flessa filius ingonis de uolta, et druda merlonis guarachi pro eius filia berta mutant hoc molendinum illorum et eorum consortum. et faciunt illud ex nouo et construunt super terram. lamberti porci cum eorum expensis sine expensis curie Archiepiscopi. Ita quod a medietate strate in super prefati consortes istius molendini. faciunt et Amodo facere debent sine dispendio curie Archiepiscopi omnes expensas in facienda clusa istius molendini et ea emundanda usque ad caput supernum terre Ingonis de uolta. et filie merlonis guarachi. In super et a terra ingonis de uolta et filie merlonis guarachi in super amodo omni tempore debent facere et dare duas partes in omnibus expensis que facte erunt in clusa et parata et in capienda aqua. et in omnibus aliis expensis necessariis que exinde debeant fieri. et Abbas et monachi sancti stephani una cum suis consortibus molendini sui terciam partem. Si uero abas et monachi sancti stephani et sui consortes sui molendini suptam su (sic) noluerint facere expensas istius tercie partis pro eorum molendino, quod porcelli et consortes eorum eas expensas faciant ita quod si infra octo dies

Abbas et monachi et consortes illorum illas expensas eis non red diderint, quod per duplum ipsis inde teneantur. Et pontem quem fecerint super stratam, super totum de comunibus eorum expensis ipsum facere debent et reficere et emendare quandocumque opus fuerit, ita quod porcelli cum consortibus suis preter curiam archiepiscopi faciant unam medietatem. Et Abas et monachi cum consortibus suis aliam medietatem. Similiter Abas et monachi sancti stephani et illorum consortes suorum molendinorum inferiorum debent habere clusam et eam clusam facere super terram sancti stephani. amodo et consortum illorum, et eam clusam ex inde debent emundare et perpetuo reficere ita quod prenominata molendina superiora Archiepiscopi et porcellorum non impediantur neque rebochentur. secundum illam mensuram quam maistri ordinauerunt et statuerunt in istis molendinis tam superioribus quam in inferioribus inter Abatem et monachos et suos consortes, et porcellos et consortes suos similiter. Si uero aliquid euenerit quod ista superiora molendina porcellorum et consortum erunt inpedita et rebocata, et Abas sancti stephani et monachi et eorum consortes prenominati sui molendini noluerint facere expensas que superius determinate sunt quod porcelli et sui consortes si uelint has expensas faciant. Et si Abas et monachi sancti stephani et sui consortes suorum molendinorum Inferiorum Infra octo dies noluerint has expensas illis reddere, quod porcelli et sui consortes illas expensas habeant per duplum in molendinis prenominatis Abatis et consortum ad proprium. Similiter si porcelli et consortes suorum molendinorum noluerint reficere clusas suorum molendinorum et eas emundare, et noluerint expensas prenominatas facere quas ipsi debent facere et statuerunt ut supra dictum est in reficiendo clusas et emundandas et in faciendo paratas et in capiendo aguas et in aliis expensis quas ipsi debent facere, quod abas et monachi sancti stephani et sui consortes possint illas expensas facere, ita quod infra octo dies si porcelli et sui consortes nolucrint has expensas reddere quod abas

et monachi sancti stephani et consortes sui habeant illas expensas per duplum in molendinis istorum porcellorum et consortum a medietate strate in super ad proprium. Et illas caduitas quas hodie habent ista molendina uetera sancti stephani et porcellorum, simili modo et in eadem mensura debent habere molendina noua illorum que ipse Abas cum consortibus et Porcelli cum consortibus modo construunt et faciunt, et sine reboco. Ita quod si ipsi poterint adcrescere caduitas molendinorum quod eas adcrescant comuniter et equaliter in istis molendinis. Si uero caduite decrescerint, quod comuniter minuantur et equaliter decrescant, et hôc perpetuo fiat. Et ita ut superius relegitur omnia ad inuicem inter se obseruare et firmum tenere exinde conuenerunt et promiserunt sub pena librarum quinquaginta quam uicissim inter se stipulati fuerunt. ut si iste partes et consortes inter se omnia ut superius relegitur et determinatum est adimpleuerint, quod pena solidorum mille alteri parti prestet quam habeat altera pars in bonis suis supra nominatarum parcium, et consortum, pro qua pena eorum ad inuicem inter se pignori obligauerunt supradicte partes et consortes abatis et porcellorum omnium. Ego que supra Altadonna tutrix Amelii filii mei pro filio meo hoc facio Conscilio et auctoritate Ingonis de uolta et Anselmi de caphara et Ingonis noxencii. et Obligo me pro filio meo quod ipse hanc conuencionem firmam tenebit ut supra relegitur perpetuo. Et Renuncio senatus consulto uelleiano, et Juri hypothece et legi iulie. et Ego druda merlonis guarachi. hoc facio pro filia mea berta. pro qua ego me obligo quod ipsa firmum habebit ut supra conuentum est. et Renuncio senatus consulto uelleiano et legi iulie de prediis et iuri hypothece. Sub porticu Ingonis de uolta feliciter. Millesimo. Centesimo. Septuageximo. Intrante mense Julii. Indicione II.

Signa manuum. Domini Vgonis Archiepiscopi. et Maistri Anselmi pro eius curia procuratoris. et Ingonis de flessa. et Lamberti porci. et Oglerii porci per se et per fratrem eius Rubaldum. Et drude merlonis guarachi pro filia eius berta. Nec non et Abatis Arnaldi sancti stephani pro conuentu monasterii. et Altedonne pro filio Amelio. et filipi de fredolando et siluestri de isa hanc cartulam conuencionis fieri ut supra relegitur. Testes Anselmus de caphara. Angelotus frater eius. Ingo noxeneius. Arnaldus de mortedo. Oliuerius de maraxi. Arnaldus de caliniano. Guibertus de besanio. Bonandus de besagno.

# DE DECIMA DE SIGESTRI.

+ In Palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Ido gontardus. Obertus cancellarius, laudauerunt quod Donnus Syrus Januensis Archiepiscopus deinde habeat et possideat sine contradicione omnium filiorum cone de uezano et omnium personarum per eos. Nominatiue totas decimas. quas ipsi aut aliquis per eos tenent in plebegio segestri, et castalionis, et munegie, aut Vaire, quod neque ab cis uel aliquo pro eis ulterius conueniatur. Hoc ideo fecerunt, quia Donnus Archiepiscopus lamentatus fuit ex his decimis quas iniuste illos profitebatur tenere, et contra sanctos canones, et contra apostolicam sentenciam, qui coram ipsis uenientes in iure stare renuerunt. precise romanam curiam appellando. Quod donnus Archiepiscopus audiens annuit. Suadendo quatinus se prepararent cum suis aduocatoribus sub apostolicali iudicio ex hac lite sententiam precepturos. Quod cognita Domini Archiepiscopi professione iudicium dimiserunt ad domos corum regredientes. Tandem consules de obseruandis iusticiis domini Archiepiscopi coacti sacramento illos sepe per eorum executorem cuitauerunt. immo per semetipsos ad iudicium uenire commonuerunt. specialiter significando quod si non uenirent et raciones Archiepiscopi uiderent, et tanguam presentes iudicarentur. Quorum igitur perspecta contumacia, quia sanctorum canonum promulgacione instituitur rectores ecclesiarum decimas sui episcopatus debere habere, et pro eorum disposicione in restauracione ecclesiarum captiuorumque redemptione seu in alimentis canonicorum largiri. Propterea plurimorum sapientum conscilio freti. uisisque super hoc plurimis racionibus laudauerunt ut prediffinitur. Millesimo, centesimo, quinquagesimo tercio, undecima die intrante iulio indicione xv.

Istud est exemplar sumptum a quadam laude breui cartula scripta. set uerendo ne cius amissione et iura perderentur et scripta. hoc registro significari iusserunt Consules. Oto iudex. Fredentio gontardus. Jonathas crispinus. laudantes hoc illam uim et auctoritatem obtinere quam obtinebat exemplum ad quod scriptum fuit. Millesimo cLv mense Jenuarii indicione II.

#### DE FIDELITATE PORCELLORUM.

Nos Lambertus porcus. et Ausaldus germani pro rebus libellario nomine nobis nostrisque filiis et filiabus nostrisque heredibus aut cui dederimus. a uobis domino Syro Januensi Archiepiscopo locatis. fidelitatem per nos nostrosque heredes uobis uestrisque successoribus conuenimus facere, et curie uestre tanquam uasalli fideles esse, quam fidelitatem hoc presenti tempore facimus, ac cunctos res nobis ut prediffinitum est libellario nomine locate obtinentes eandem debere facere promittimus. Testes enim sunt. Donusdei quondam iterii filius. Baldoinus de castro, Merlo grassus, Lambertus eius filius. Data in capella sancti gregorii. Anno Millesimo cxliii, mense augusti indicione quinta.

#### WILIELMO ABNALDO.

In palatio Domini Syri Januensis Archiepiscopi. Dominus Syrus Archiepiscopus coram uasallis curie aliisque hominibus nomina quorum inferius leguntur. Inuestiuit Wilielmum Arnaldum de medietate omnium illarum terrarum quas Gandulfus dotor tenebat in Valebona et in monte tazoli et de medietate de pastenis

tazoli et similiter de omnibus illis terris quas serui ipsius Wilielmi tenebantur ultra aquam et citra aquam lauanie. excepta medietate de pastenis quam Dominus Archiepiscopus tenet de uillanis. quas ipse Wilielmus exinde habeat iure feodi ipse et sui descendentes teneat. sicut ordo et consuetudo feodi uult. preter de ista medietate de pastenis quam Dominus Archiepiscopus in se retinuit. Millesimo centesimo. quadragesimo Octauo. intrante mense februarii die purificationis sancte marie indicione x. Et suprascriptus Wilielmus Arnaldus fecit fidelitatem Archiepiscopo sicut uasallus facit domino. Testes Wilielmus niger. Marinus de porta. Capharus de caschifelon. Oto iudex. Marchio iudex. Ingo de uolta. Obertus cancellarius. Fulco strictus. Vgo iudex. Bonussenior mallonus. Marinus de castro. Petrus iudex.

DE CONTROUERSIA QUE FUIT INTER ARCHIEPISCOPUM ET FORCELLOS
DE QUADAM PARTE ILLIUS LIBELLARIE QUE FUIT DE ADOLO.

In ecclesia sancti gregorii presentibus testibus Maraboto Jordane. Alberto uicecomite. Guilielmo nepote suo. Oglerio danese. Guilielmo et Petro custodibus. Alexandro hyconomo. Arbitrantes Boiamonte de odone. Guilielmus niger. Merlo de castro laudauerunt ecclesiam sancti syri ubi preest Dompnus Syrus dei nutu Januensis Archiepiscopus deinde habere et possidere sine contradicione Ansaldi porci et Lamberti germanorum. heredumque eorum. Nominatiue terram illam que fuit patrui corum adoli que est in bisannim. Cui coheret Ab una parte uia. Ab duabus partibus terra quam tenent per ecclesiam nomine libellario. A quarta parte cluuia cum molendinis. Infra istas coherentias laudauerunt ei In Integrum. quod neque ab eis neque ab aliquo pro eis ullo modo possit conueniri. Hoc ideo fecerunt. quoniam controuersia fuit inter curiam et hos de hac terra, que laude curie in iudicio uasallorum curie decerni debere per uasallos fuit iudicata. Idcirco hoc edicto, com-

muni consensu prefatos arbitros eligere, qui et litem audirent, et utriusque partibus auditis racionibus quod equum ipsis uideretur decernerent. Quo sapienter prudentium uirorum patrocinio plurimum uentilato, cognouerunt terram illam libellariam fuisse, et condiciones quibus prestita fuerat minime observatas. Nam per proprietatem alienatam fuisse preceperunt. Justissimum igitur fuit, ut si qua res libellaria per proprietatem traditur, ecclesie qua atribuitur reverti, et qui taliter acquisierit, uel scienter vendiderit ab eadem terra privari.

Millesimo, centesimo, xum mense septembris indicione septima.

DE FORITANIS HOMINIBUS QUI DECIMAM DEBENT PERSOLUERE DOMINO ARCHIEPISCOPO.

In capitulo sancti laurentii. In presentia consulum de comuni. Videlicet Idonis gontardi. et Oglerii de guidone, et Guiscardi, querimoniam fecit Alexander hyconomus domini Syri Archiepiscopi de foritanis hominibus qui nauigabant cum hominibus nostre ciuitatis, et nolebant decimam reddere curie. Vnde consules predicti quesierunt si posset probare per testes quod Archiepiscopus unquam cam habuisset. Ipse autem alexander respondit se sufficienter posse. Fecit autem uenire gastaldiones, uidelicet rusticum garilium et oglerium danisium, et iurauerunt ante consules. Consules uero uisis his testibus preceperunt ut Archiepiscopus decimam unde querimoniam erat haberet. Et preceperunt centrego ut iret et faceret eam persoluere ministris Archiepiscopi, et ita factum fuit. Testes de hoc, cancellarius predictorum consulum uidelicet Obertus nasellus. Guilielmus seriba eorum, et Oglerius de ripa, et Oglerius danisius, et Rusticus garilio (\*).

<sup>(\*)</sup> V. Cuneo, op. cit. pag. 256. Questo lodo, abbenchè privo di data, si riconosce appartenere al 1145, perchè di tale anno sono i consoli che lo pronunciarono.

# DE DECIMA GALEARUM QUE UENIUNT DE CURSU.

In palacio nouo Archiepiscopi. In presentia consulum. Ottonis guercii. et Rodoani. et Guilielmi bufferii. Conquestus est Alexander aduocatus de bonifacio de ranfredo. de decima galee sue quam debebat curie Archiepiscopi. que uenerat honerata de sicilia. Set ipse dicebat, quia iuerat in romaniam in cursu. ideirco non debebat dare decimam. Facto itaque iuramento de calumpnia ex utraque parte, ipse bonifacius statim confessus est se debere persoluere. Testes. Oglerius danisius. Guilielmus de bono fancello. Obertus sulphur (\*).

LAUS ARBITRUM DE LOCO DE CASTELLO QUEM TENEBAT ARCHIPRESBITER

DE SANCTO CYPRIANO.

In domo Wilielmi pezolli. Arbitri duo uidelicet Phylipus de Lamberto. Guilielmus pezollus. De controuersia que fuit inter Dompnum Syrum Januensem Archiepiscopum. Alexandro ciusdem hyconomo in causam astante. et Archipresbiterum sancti cypriani. Rainaldum nomine. De quadam terra que est in ualle porcifera loco ubi dicitur Medolicus. et uocatur castellum situm iusta mansum de porcili. tam inuasionis. quam possessionis equanimiter. Dompnum Archiepiscopum absoluerunt. quod neque a presbitero Rainaldo uel ab aliquo pro eo pro inuasione uel possessione conueniri possit. Hanc enim prefati arbitri ideo decreuerunt. quia terram illam libellariam fuisse. et conuentione libelli in eam sua auctoritate introire posse certis racionibus preceperunt. Nemo igitur inuasionem comittere cer-

<sup>(\*)</sup> Allo stesso anno 1145, deve, per la ragione di cui nella nota precedente, riferirsi questo atto. Il console Ottone, che qui è detto *Guercio*, viene in altri documenti appellato col titolo di *Giudice*.

nitur quia conuentione pactis legaliter possessionem nascitur. Testes Baldoinus de ingelfredo. Oglerius danesius. Capharus. Bonus uasallus manducans salsam. Millesimo exty mense nouembris indicione viii.

# FILII UGONIS DE BOLGARO.

Ego Syrus Januensis ecclesie Archiepiscopus. presente Alexandro hyconomo et uolente. loco et habere concedo uobis Nichole. Gandulfo et pro uobis uestrisque fratribus filiis quondam Vgonis de bulgaro illud beneficium decime que curie nostre obuenit. ex parte. . . . . . . . (lacuna) filii quondam Ansaldi de folcoinis propinquiore (sic) decimam illam curie nostre restitui disposuit. ea racione ut dum uixero quicquid introitus pro hac decima affuerit uestre utilitati suscipiatis. mea licentia et auctoritate. Testes Oglerius danisius. Obertus sulpharus. Baldo cauponarius. Arnuisiusdompni Archiepiscopi camerarius. Michael subdiaconus. Actum in castro ciuitatis in palacio feliciter. Millesimo cxlviii. mense Julii indicione xi.

# DE IURAMENTO CONSULATUS CELIANE. APUD SANCTUM ROMULUM IN PRESENTIA DOMINI ARCHIEPISCOPI ET CURIE SUE FACTO.

† Ego electus consul ab hac die in antea usque ad festiuitatem sancti Andree bona fide et sine fraude iudicabo placita inter homines celiane que ante me facta fuerint. Et non dimittam pro hodio neque pro amore, neque pro parentela, neque pro precio, quin inde quam cicius potero iusticiam faciam secundum meum sensum. Et si ille contra quem sententia data fuerit, ad curiam domini Archiepiscopi apellauerit, in placito quod sit, xl. solidorum uel amplius infra, x, dies post datam sententiam rationes omnes lamentationis et defensoris scriptas domino Archiepiscopo mandabo. Et si ille qui appellauerit infra, xxx, dies ad Curiam non iuerit, nisi iusto impe-

dimento remanserit. ego sententiam firmam habebo. Atque sententias quas curia dedit. uel per totum meum consulatum dederit firmas habebo. et ad finem pro ut potero bona fide perducam.

Hec omnia bona fide sine fraude et malo ingenio obseruabo nisi quantum remanserit iusto impedimento uel obliuione, aut licentia domini Archiepiscopi.

In presentia domini Syri Archiepiscopi et curie sue. Videlicet Caphari. Rodoani. Vgonis de bulgaro. et Fulconis stricti. et Alexandri. fuerunt ordinati Consules in sancto Romulo. per preceptum et uoluntatem predicti domini Archiepiscopi. et hoc est sacramentum quod fecerunt consules qui primo fuerunt electi in predicto consulatu. et omnes alii qui fuerint post cos sic debent iurare. Priores consules fuerunt. Trencherius. et Fulco ioffredus. et Rusticus archidiaconus. et Obertus notarius. quos curia elegit.

Ab hac die in antea usque ad proximam assumptionem sancte Marie, et a sancta maria usque ad annum unum, ad honorem dei et domini Syri archiepiscopi, et loci sancti Romuli. Nos electi consules sancti Romuli operabimus, et in antea prohibimus bona fide et sine fraude et malo ingenio, ad defendendum et ad saluandum honorem domini nostri Archiepiscopi, et districti sancti Romuli, et de omnibus comunibus rebus nostri loci, ad honorem dei et domini Syri Januensis Archiepiscopi. Atque canonice sancti laurentii Januensis. Et si aliquis habitator nostri loci non obedierit preceptis nostris, uidelicet domini Archiepiscopi de comunibus rebus nostri loci, et de placitis, et de introire in compagna, si uocatus fuerit, et infra quindecim dies introire noluerit, faciemus inde uindictam in nostro arbitrio. De lamentationibus uero que uenerint ante nos de hominibus nostri loci, et de ecclesiis Januensibus, et de Januensibus hominibus et de illis hominibus de quibus dominus noster Archiepiscopus nobis preceperit per se aut per suum nuncium aut per suas litteras, justiciam secundum nostrum sensum bona fide infra.

xx, dies adimplebimus postquam reclamatio facta fuerit, quanto non remanserit iusto dei impedimento, aut per parabolam reclamatoris. et si fecerimus collectam aut dispendium pro comuni utilitate nostri loci, cocquabimus in homines secundum quod melius cognouerimus sine fraude, de bandis uero de siluis et de pascuis, et de uineis, dabimus quartam partem misso Archiepiscopi, de reliquis uero bandis placitorum, et de placitis, de assaltis, de furtis, de rapinis, de homicidiis, de periuriis, et de aliis offensis, et de ripatico, et de lumbis, et de anchis, et de foderis, et de aliis rebus que pertinent domino Archiepiscopo. non nos intromittemus. nisi per licentiam domini Archiepiscopi, et si archiepiscopus concesserit nobis aliquam partem. illam quam sibi retinuerit bona fide sibi uel suo misso tribuemus. Et si missus Archiepiscopi aut canonicorum missus nobis conquestus fuerit adiuuabimus eum ad recuperandam iusticiam domini archiepiscopi et canonice nisi per licentiam eorum remanserit. Et quicquid dominus Archiepiscopus de comunibus negociis Januensium nobis preceperit, per se aut per suum nuncium, aut per suas litteras, bona fide sine fraude adimplebimus, et predictum sacramentum consulatus ad uenturos consules faciemus iurare, et non capiemus seruitium ultra denarios, xu. de placito quod debeamus iudicare, preter quod superius nobis concessum est. Hec omnia observabimus bona fide sine fraude et malo ingenio, nisi remanserit per parabolam domini nostri Archiepiscopi, Anno dominice incarnacionis Millesimo centesimo, xl. III. in die dominico quinto Kalendas iulii (\*).

<sup>(\*)</sup> Nel Libro dei Giuri può leggersi il tenore di altri consimili atti di giuramento prestato dai consoli e dagli ufficiali di San Remo all'arcivescovo Ottone il 6 maggio 1225 (vol. I. col. 755), ed il 24 febbraio 1230 (ibid. 878); dai rettori e dal visconte del paese medesimo all'arcivescovo Giovanni il 29 luglio 1240 (ibid. 988), ed il 24 febbraio 1241 (ibid. 993).

#### UNDE SUPRA.

Nos populus saneti Romuli, iuramus ab hac die usque ad proximam assumptionem Sancte Marie, et a sancta maria usque ad annos quatuor, quicquid nobis preceperint sub debito sacramenti. de honore domini nostri Syri Januensis Archiepiscopi, et ecclesie maioris sancti laurentii et nostri loci, et de comunibus rebus populi sancti Romuli, et de uindictis faciendis, et de placitis, et sententiis adimplendis, nostris electi consules qui in unoquoque anno electi fuerint et iurauerint, sicut inquam nobis preceperint, ut supra dictum est bona fide observabimus, furtum ultra denarios, vi. Januensis monete, aut incendium aut guastum non faciemus nisi per parabolam domini nostri Archiepiscopi, aut nostrorum consulum in districtu sancti Romuli. Rassam uero aut conspirationem aut aliam compagniam faciemus nisi licentia Januensis Archiepiscopi. Hec omnia obseruabimus. Et si audierimus centragum clamantem ad parlamentum ibimus ad illud parlamentum, et non recedemus a parlamento nisi licentia unius consulis. Et de discordiis quas habemus cum hominibus celiane de monte de ualli, quicquid dominus noster Archiepiscopus nobis preceperit per se uel per suas litteras uel per suum certum nuncium, totum bona fide adimplebimus. Hec omnia observabimus bona fide, sine fraude et malo ingenio, nisi quantum remanserit iusto dei impedimento, aut per parabolam domini nostri Januensis Archiepiscopi.

Millesimo, centesimo, XL. III. die dominico quinto Kalendas iulii (\*).

Propter predictum consulatum ut dominus Archiepiscopus eis concederet et preberct assensum, dederunt ei omnes de comuni libras sex.

<sup>(\*)</sup> Un'altra formola di giuramento, mercè cui il popolo di San Remo si obbligò verso il predetto arcivescovo Ottone, si trova nel citato *Libro dei Giuri*, sotto la data del 14 febbraio 1217 (vol. I. col. 587).

#### UNDE SUPRA.

Quando dominus Archiepiscopus Sanctum Romulum adit, prima uice totus populus Sancti Romuli facit ei fidelitatem. et in aliis temporibus, sicut eis iubet, et sicut ipse uult. Et distringit eos ac placitat et accipit bandum de corum offensis sicut ei placet. tam in criminalibus offensis, quam et in aliis placitis, et in omnibus modis, Et ordinat in predicto loco Vicecomites, et Castaldiones, et consulatus sicut ei placet, et notarios, atque alios ordines, sicut dominus et comes et sicut ei placet. Quandocumque uero uadit ad sanctum Romulum bis in anno uel ter aut amplius sicut debet recipi a suis hominibus. Primo die recipitur a castaldionibus mane et sero. et dant ei secundum quod dies ille exigit, et secundum quod uoluntas eius est omnes expensas cibariorum, et hominibus et equitaturis. Secundo die recipi debet a premartinis ea uero consuctudine similiter. Tercia uero die recipitur a polengis similiter. Quarta autem die recipitur a riculfengis similiter. Totus uero populus sancti Romuli tres dies continuos recipit eum similiter. Ab hinc in antea quisque seruit ei pro amore sicut cuique placet.

Canonici uero ecclesie Sancti Syri recipiunt eum cum processione. quandocumque ibi uadit. et quando ei placet recipiunt eum. et per totum diem cum tota curia sua uictualia sibi ministrant (\*).

#### DE BRAIDA SANCTI ROMULI.

- † Placuit domino Syro Januensi archiepiscopo titulo condicionis locare Vgoni betegole, et Joceramo molinario atque illorum per-
- (\*) I diritti dell'Arcivescovo ricordati nel presente atto, si vedono presso che tutti menzionati nell'instrumento della vendita di San Remo e Ceriana fatta dall'arcivescovo Giacomo da Varazze il giorno 8 gennaio dell'anno 1297 (V. Jurium, n. 251).

petuo heredibus, ut faciant molendinum unum in insula bona ad sanctum Romulum. Et ubicumque in ca insula ucluerint preter in orto facient domum molendini, et debet esse factum usque ad proximum natale domini. Ipsumque debent habere et tenere perpetuo cum suis heredibus iure locacionis et libellarii. Et poterunt hoc ius locationis curie uendere si tale pretium ab ea quale ab alio rationabiliter poterint habere. Quod si curia id noluerit comperare. tunc eis liceat cui uolucrint uendere dummodo infrascriptum redditum curie annuatim reddant. Promittit eis domnus Archiepiscopus nullatenus supradictum molendinum eis uel suis heredibus auferre. aut redditui infrascripto addere, impeditum defendere ab omni homine. Quibus si contrafecerit promittit eis penam librarum quinque denariorum Janue et stare pacto huius libelli. Pro his guidem omnibus promittunt memorati locatores (locatarii) dare omni anno et consignare curie archiepiscopi in loco sancti Romuli terciam partem totius molture que de eo exierit, preter circinum. Cuius tercie medietatem dabunt omni anno, ad natale domini, alteram medietatem dabunt ad pascha. Promittunt nullam fraudem in hac locacione aut in fictu adhibere, et corporaliter iurant ista omnia adimplere, neque de ficto minuere ultra solidos duos neque hos scienter. Quibus si contrafecerint penam librarum quinque Archiepiscopo stipulanti promittunt. et a libello cadere. Actum in camera Archiepiscopi. Testes Obertus sulferus. Ogerius danisius. Michael diaconus. Rainaldus bucafura. Petrus Rolandi, Gandulfus falexan, Wilielmus aristoi. In quorum presentia inuestiuit eos domnus Archiepiscopus ex predicta locacione. Millesimo, centesimo, quinquagesimo quinto, secundo die intrantis iunii. Indicione Secunda.

ISTI SUNT QUI DEDERUNT LIBELLARIAS ARCHIEPISCOPI SANCTO STEPHANO.

ET NON REDDUNT REDDITUS QUOD DEBENT REDDERE CURIE ARCHIEPISCOPI.

Carus guercius cum parentibus suis. Anselmus filius Rainaldi de liprando, et Rubaldus de ualaura cum cognato suo. Isti dant pensionem.

IN CURIA SANCTI ROMULI.

Heredes presbiteri martini. de monte de uilla. denarios de papia antiquos. II.

Riculfus cum suis parentibus denarios. 11. antiquos.

Paganus de columba. denarios. n. similiter.

Obertus notarius cum suis parentibus denarium. 1. similiter.

Petrus rubaldus cum suis parentibus denarium. 1. papiensem.

Obertus caluus cum suis parentibus denarium. 1. papiensem.

Carlocionus cum suis parentibus denarium. 1. papiensem.

Carbonus almeradus cum suis parentibus denarium. 1. similiter.

Romaldus cum suis parentibus denarium. 1. similiter.

Petrus falesianus cum suis parentibus denarium. 1. similiter.

Carentius de plano cum suis parentibus denarium. 1.

Niger beuinus cum suis parentibus denarium. 1.

Petrus rufus cum suis parentibus denarium. 1.

Guilielmus de giso cum suis parentibus denarium. 1

Storelle. denarium. 1.

Sigeprandus. denarium. 1.

Carus guercius pro uxore sua denarium. 1.

Canonici Sancti Laurentii pro terra iudicensi. denarium. 1.

Iterum heredes presbiteri martini pro possessione quam adquisierunt ab hominibus de serrino, denarium, t.

# ALIO MODO COMPUTANTUR HIC.

Riculfus denarios, vi.

Palengi denarios. vi.

Rainaldus et marinus denarios, vi.

Falexanus quartinos grani. m. et denarios. m.

Grillomus denarios. III.

Martinus teuci denarios. III.

Heredes presbiteri martini de monte de uilla denarios. vi.

Storellus denarios. III.

Natalones denarios. III.

Jublam denarios. III.

Gualmanus denarios. III.

Sigeprandus denarios. III.

Frascarolus denarios. III.

Caluomus denarios. III.

Canonici sancti laurentii de terra iudicensi denarios. III.

Rainaldus scar cum rolando denarios. III.

Item heredes presbiteri martini de possessione quam acquisierunt ab hominibus de serrino denarios. III.

Nauterius qui stat a uinctimilium denarios. III.

Obertus notarius cum parentibus suis denarios. III.

Niger beuim denarios. m.

Petrus ruffus denarios. III.

Wilielmus de giso denarios. ш.

Carus guereius pro uxore denarios. III.

Monachi sancti stephani denarios. III.

# DE DECIMA DE MARI.

† In palacio Archiepiscopi Januensis. Consules. Opizo sardena. Wilielmus marini. Boamuns odonis. Corsus sismundi. laudauerunt quod domnus Archiepiscopus Syrus habeat in bonis primi de camugi. quibuscumque uoluerit tantum quod ualeat tres minas grani uenientis de Sicilia sine contradicione illius, atque omnium per eum. Quod uero ideo factum est. quoniam cum redisset de Sicilia. nauclerus unius nauis. quesiuit ab eo decimam grani quo nauis cuius fuerat nauclerius uenerat honerata pro maiore parte uelut fuerat ex antiqua constitutione consulatuum et ciuium, ut quecumque nauis ueniens de sicilia pro maiore parte grano honerata. soluat curie sue minam unam grani relati, per unumquemque hominem in ea uenientem. exceptis naucleriis. Quam consuetudinem seu constitutionem predictus primus negauit. Ideoque datis pluribus idoneis et sufficientibus testibus. legittime probauit domnus archiepiscopus, huiusmodi consuetudiem esse antiquitus de nauibus ex Sicilia uenientibus. Quia igitur nauclerus fuerat et uti prelegitur probatum fuit. uti prelegitur. laudauerunt. Millesimo. centesimo. quinquagesimo nono. Duodecimo die nouembris. Indicionis septime.

# DE DECIMA DE MARI.

In palacio Archiepiscopi Januensis. Consules Wilielmus marini. Boamuns odonis. Corsus sismundi. Laudauerunt quod domnus Syrus Januensis Archiepiscopus habeat tantum in bonis Wilielmi conte quibuscumque uoluerit quod bene sit ualens duodecim minas salis uenientis de Sardinia. Quod uero ideo factum est. quoniam cum redisset de Sardinia nauclerus unius nauis sale onerate. conuenit illum querens minas tressalis per unumquemque hominem quem in ca uenerat. . . . (lacuna) est antiquitus constitutum de nauibus re-

deuntibus de Sardinia. sale oneratis que soluunt curie sue tres minas salis et consignant, exceptis duobus naucleriis, quibus est impositum pignora ab suis nauiculariis accipere et curie decimam supradictam solucre et ibidem consignare aportatam. Quare illum uocantes hanc consuctudinem esse de his fuit confessus, et insuper quod pignora ab nauiculariis ceperat, et decima non soluta cum sciret, reddiderat. Quare illum ex sua confessione et quia huiusmodi extat consuctudo condempnantes, et quia solucre differebat uti prelegitur laudauerunt. Millesimo, centesimo, quinquagesimo nono. Duodecimo die nouembris, Indicionis septime.

# LAUS DE CAMBIO FACTO IN CORSICAM.

+ In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Bonus uasallus de castello. Cabdorgogius. Boamuns odonis. laudauerunt quod unusquisque homo uadens de Janua in corsicam ob cambium, det curie domni Archiepiscopi in reditu minam unam illius blaue quam adduxerit pro decima consueta. Quod uero ideo factum est. quoniam cum esset ante illos questio de hac decima, et quereret cam domnus Archiepiscopus ab Wilielmo muxo qui de corsica ucnerat in cambium, negauit sic consuetum esse, neque solucre uoluit. Ideoque datis plurimis et idoneis testibus sufficienter probauit domnus Archiepiscopus antiquitus consuetum esse, quod euntes in cambium de Janua in corsicam, solito dant curic sue minam unam grani aut illius blaue quam adduxerint, ei insuper sepius iudicatum, inter redeuntes illine et missos suos quod sie hanc decimam darent. Supra quibus cum diutius litigatum esset, et consules tenerentur speciali iuramento soluere facere decimam de mari sicut suus usus est domno Archiepiscopo, cognoscentes sic esse consuetum, supra memoratum Wilielmum muxum eidem condempnantes. laudauerunt ut daret curie domini Archiepiscopi minam unam grani quod adduxerat de corsica per singulos homines qui in partem uenerunt

in illo ligno in quo fuit nauclerus. latamque sententiam mandantes effectui. sic suis missis soluere fecerunt. Et quia ex his sepius questio et dubitatio ante Consules emergebat. et inter ciues. ex suo offitio huic rei suam auctoritatem interposuerunt. quam prestare ciuium negociis iuramento speciali tenebantur. cognoscentes supra hoc negocio et ex hac decima consuetudinem longeuam. cuius non leuis auctoritas est. cum et tractum longi temporis et ciuium lege sit approbata. et in mores iam conuersa. uti prelegitur laudauerunt.

Millesimo, centesimo, sexagesimo, tercio, quinto die Januarii. Indicionis decime.

#### LAUS DE SALE ADDUCTO DE EUENZA.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Obertus malocellus. Henricus iudex. Paganus de uolta. Henricus mallonus. laudauerunt quod Lambertus porcus. et Guilienzonus de gotizo teneantur soluere domno Hugoni Archiepiscopo et curie sue. quadraginta minas salis quem reduxerunt de cuenza. Et hoc pro decima consueta de nauibus salem adducentibus pro maiore parte honeris. Quod uero ideo factum est. quoniam cum de euenza uenissent in naui honerata salis. conuenit illos ex laude consulatuum et consuetudine curie sue querens has quadraginta minas salis quem reduxerant. ueluti laudatum erat et consuetum de nauibus salem reducentibus. Quibus coram uocatis. audita consuetudine antiqua de his. et laudibus consulatuum. de his sunt eidem in iure confessi. Ideoque illos ex sua confessione et ratione curie condempnantes. ueluti prelegitur. laudauerunt. Millesimo. centesimo. Sexagesimo. Sexto. Sextodecimo die Januarii. Indicione xiii.

DE REFUTACIONE TERRE DE CORSI. FACTA CURIE AB WILIELMO SACCO.

Cartula finis et transactionis atque refutacionis. quam facio ego Wilielmus saccus filius quondam Tholomei. Curie domini Vgonis

Januensis Archiepiscopi per eundem Dominum Vgonem Januensem Archiepiscopum. Qui nomine eiusdem sue Curie hanc Cartulam transaccionis et finis et refutacionis recepit. Nominatiue de pecia una terre uacue que est in uilla corsi. Coheret isti pecie terre de corsi. A duabus partibus uidelicet desuper, et de suptus est uia, et est iusta terram ecclesie Sancti martini de corsi, et si ibi sunt coherentie plus. Ego Wilielmus sacus istam peciam terre uacue Curie Domini Januensis Archiepiscopi concedo et refuto et possessionem cum dominio trado per eum Archiepiscopum omnia plenum et uacuum In Integrum. Equidem ex terra ista de corsi erat controuersia inter me Wilielmum et curiam Archiepiscopi. Vnde confietor quod pater meus tholomeus hanc peciam terre uendidit et tradidit curie Archiepiscopi. Quapropter ego Wilielmus ex hac terra transaccionem et finem et refutationem curie domini Archiepiscopi facio et amodo in perpetuum curia Archiepiscopi exinde omni tempore habere et quiete possidere confirmo. Per solidos duodecim denariorum Janue, quos solidos duodecim, ego qui supra Wilielmus saccus a curia domini Archiepiscopi, pro hac transaccione et fine me sucepisse confiteor. Et faciat exinde curia Archiepiscopi ex hac terra nomine proprietatis quicquid dominus Archiepiscopus Vgo et sui successores uoluerint ad utilitatem curie, sine mea et meorum heredum contradiccione. Quod amodo in aliquo tempore Ego qui supra Wilielmus sacus uel meus heres. Aut aliqua persona pro me aduersus curiam Archiepiscopi, neque aliquem pro curia neque contra dominum Archiepiscopum suosque successores ex terra ista quolibet mode. Agere uel causari aut requisitionem aliquam facere non possimus. Quod si hoc facere presumpserimus penam dupli. requisicionis inde facte Curie Archiepiscopi componere, per dominum Archiepiscopum stipulantem promitto pro curia sua, et inde omnia Bona mea Curie Archiepiscopi pignori obligo ego Wilielmus. Insuper lis inde facta non ualeat. Insuper iuro ego Wilielmus saccus filius quondam Tholomei. Super Sancta dei euangelia Vobis Domino Vgoni Januensi Archiepiscopo. Amodo in perpetuum firmam tenere hanc finem et transaccionem et refutacionem. et contra hoc quolibet modo non uenire. uel aliquis pro me. In palacio Archiepiscopi feliciter. Millesimo. centesimo. Septuagesimo Primo. Intrante Mense Septembris die vun. Indicione un.

Testes Presbiter Guiscardus Archiepiscopi. Presbiter Martinus sancti Vrsicini. Enricus cigala. Bonus uasallus caluus. Bonus Johannes scribanus. Oglerius denesius.

CARTULA DE OPERIBUS SERUITIIS ET CONDICIONIBUS. QUE DEBENT FIERI CURIE
A RUBALDO ROBOANO PRO TERRA QUAM HABET IN UICO MOLACIO.

Ego Rubaldus robainus de uigo molazo. Conuencionem facio uobis Domino Vgoni Januensi Archiepiscopo. Atque uobis Maistro Anselmo ministro uestre curie pro eadem curia uestra promitto. Quod amodo in aliquo tempore Ego Rubaldus robainus non mittam aliquem seruum negue ancillam in terram quam ego Rubaldus habeo in uigo molacio, neque committam Alicui seruo uel ancille, neque alicui qui habeat uxorem ancillam. Et si aliquem misero in terram istam aut alicui alio comisero uel posuero preter istas personas seruos ancillas aut qui habeat uxorem ancillam in hac terra. Ego Rubaldus promitto uobis quod ego saluabo omnes condiciones curie uestre et eas reservabo uestre curie. Si uero alicui homini libero qui non habeat uxorem ancillam hanc terram de uigo molazo comisero. Ego hoc faciam ita quod omnes condiciones uestre curie salue sint. Et ita uobis domino Vgoni Archiepiscopo et Magistro Anselmo pro curia per omnia promitto adimplere de tota illa terra quam ego Rubaldus robainus habeo in prenominato uigo molazo. Insuper iuro uobis super Sancta dei euangelia. omnia ut supra dictum est observare bona fide et aliquo modo non contrafacere. et ita firmum teneam in perpetuum et observabo. In palacio Archiepiscopi feliciter. Millesimo. centesimo. Septuagesimo Secundo. Intrante

mense Januarii die vii. Indicione quarta. Testes Rolandus ceglo blancus. Girardus gastaldus molazane. et Rainaldus curie Archiepiscopi.

## CARTULA TRANSACIONIS ET REFUTACIONIS FACTA A FILIIS QUONDAM BEIAME DE TERRA SANCTI OLAXII.

Cartula transacionis et donaccionis et finis et refutacionis quam facimus nos Oliuerius et Rolandus fratres filii quondam Beglani de sancto olaxo Curie domini Vgonis Januensis archiepiscopi. Per eundem dominum Vgonem Archiepiscopum et uicedominum Maistrum Anselmum qui nomine curie hanc finem et transaccionem et donacionem et refutacionem receperunt. Nominative de omnibus illis terris quas pater noster Beganus et mater nostra uendiderunt curie domini Archiepiscopi in sancto laxo et in omnibus aliis locis et pertinentiis, et ex omnibus racionibus peticionibus requisicionibus et accionibus quas nos fratres aliquo modo habemus in istis terris sancti olaxi et omnibus aliis locis et pertinenciis et exitibus, uel nobis fratribus competit. uel pertinere potest, quas terras pater noster et mater nostra curie archiepiscopi in istis uendiderunt locis sancti olaxii et aliis locis et in exitibus et pertinenciis. Nos oliucrius et Rolandus finem et transaccionem et donacionem atque refutacionem per omnia facimus. Quod amodo in aliquo tempore nos uel nostri heredes aut aliqua persona per nos aliquo modo molestiam uel requisitionem facere non possumus, contra curiam Archiepiscopi aut aduersus Archiepiscopum neque contra suos successores ex omnibus supranominatis terris, aut contra aliquem pro curia. Quod si hoc fecerimus penam dupli requisitionis inde facte domino Vicedomino Anselmo stipulanti pro curia et eius nomine promittimus. Vnde omnia bona nostra curie Archiepiscopi pignori obligamus. Et nostro iuri, et racioni quam habemus in his terris si qua nobis competit renunciamus, et curie remittimus atque nostro dono donamus ad proprium. et Insuper lis inde facta ex his terris non ualeat. Insuper lis inde facta non ualeat (sic). Hoc quidem facimus nos fratres pro solidis Viginti denariorum. Janue. quos Viginti solidos nos Rolandus et Oliuerius fratres confitemur a curia domini Archiepiscopi Vgonis recepisse. et nobis uicedominus Maister Anselmus hos solidos uiginti soluit nomine curie. pro hac transaccione et fine et donacione si plus ualet mea racio. et remissione ista. In palacio Archiepiscopi feliciter. Millesimo. centesimo. Septuagesimo secundo. Exeunte mense februario. Indicione. un. Testes presbiter Guiscardus. Rolandus frater eius. Albericus curie Archiescopi. Obertus de seestri. Nicola sancti petri de arena. Lanfrancus et Rainaldus curie Archiepiscopi.

DE CANNETO QUOD EST IN BISANNIO IUXTA TERRAM WILIELMI GEORGII.

Cartula uendicionis sub dupla defensione quam facimus nos Oliucrius de maraxi. et Jacobus atque Wilielmus. fratres filii quondam boni senioris de zinestedo. curie domini Vgonis Januensis Archiescopi, et Vobis domino Vgoni Archiepiscopo per uycedominum Maistrum Anselmum qui nomine curie uestre Archiepiscopatus uestri suscepit. A nobis fratribus. Nominative Medietatem Vnius pecie terre pro indiuiso que est cannetus, et est in besanio, que nobis fratribus obuenit per medium pastenum. Coheret ei. A duabus partibus uia. A tercia est flumen besanii. A quarta uero parte est terra Wilielmi ieorgii. Infra has Coherencias istam medictatem huius pecie terre canneti pro indiuiso que est in besanio. Et omne ius et raciones siue acciones quod et quas nos fratres habemus In hac pecia terre besanii. Nos fratres Oliuerius de maraxi. et Jacobus atque Guilielmus. Curie domini Vgonis Archiepiscopi uendimus et possessionem cum dominio eidem curie Archiepiscopi per uicedominum Anselmum tradimus, qui nomine curie accepit, et possessionem quam a nobis suscepit et curia habet Archiepiscopi perpetuo habere confirmamus, faciendum curia et dominus archiepiscopus et

sui successores exinde a presenti die ad utilitatem huius curie quicquid uoluerint. Nomine proprietatis, sine nostra et heredum nostrorum contradicione. omnia In Integrum. Per precium. librarum trium et solidorum quindecim denariorum Janue. Et has tres libras, et solidos quindecim, a curia confitemur suscepisse, et eas Vicedominus Anselmus nomine curie nobis fratribus soluit. et inde soluti sumus. Ab omni homine defendere et Auctorizare Nos fratres Oliuerius et Jacobus Atque Wiliemus una cum nostris heredibus promittimus curie domini Archiepiscopi, et Vobis domino Archiepiscopo uestrisque successoribus et cui ad utilitatem curie dederitis. Quod si defendere et auctorizare non potuerimus. Aut si aliquo modo subtrahere quesierimus, in duplum istius uendicionis sicut erit meliorata Vicedomino Anselmo stipulanti nomine curie uestre penam dupli promittimus. Vnde omnia bona nostra curie uestre Pignori obligamus et nostro iuri renunciamus. Quoniam cartam medii pasteni quam ex hac terra de medio pasteno habebamus curie domini Archiepiscopi dedimus. In canonica Sancti Laurencii feliciter. Millesimo. centesimo. Septuagesimo. Secundo. Exeunte Mense madii die xi. Indicione iii. Testes Presbiter Guiscardus Archiepiscopi. Vasallus de maduzene. Guido speciarius cognatus eius. Ansaldus de airaldo rizo. Allo de caminada medolici.

#### ISTE SUNT CONDITIONES QUE FACTE SUNT IN CURIA MEDOLICI.

Ego Alexander Auocatus recordationem facio ego de emptionibus quas ego feci a famulis et famulabus huius curie. pro archiepiscopatu et ab aliis hominibus qui habebant libellarias huius archiepiscopatus. uel per se uel emerant ab aliis.

In curia medolici, emi a girardo castaldo, totum hoc quod habebat in cucullo, a uia ueteri inferius, usque in pulciferam, pro solidis, x.

Rustica de cerro uxor carli, uendidit mihi in predicto cucullo suam

partem quam habebat cum girardo, a uia ueteri inferius, pro, solidis, xIII.

Adalasia comitissa uendidit mihi totam suam partem quam habebat in supradicto loco. pro. solidis. x.

Rustica predicta uendidit mihi quod habebat iuxta figarium girardi castaldi. a turre auocatorum usque ad uultabinos qui sunt in capite figarii. pro. solidis. viii.

Maritata de cerro cum sorore, uendidit mihi quod habebat in predicto loco iuxta figarium, solidos, xx. m.

Italia et predicta maritata filie alberici de cerro. uendiderunt mihi hoc quod habebant in uaca mortua. Coherit ei de una parte terra ansaldi de gaio. de alia parte figarium et castellum. de subtus terra comunis que dicitur sub costa. pro. solidis. xxi.

Altilia de cerro filia carli. uendidit mihi totum hoc quod habebat in predicto loco. pro solidis. vii. et dimidio.

Andreas de runco. uendidit mihi totum hoc quod habebat in prato de cantone excepto molendino. pro. solidis. xxIII.

Vasallo sibililatori. dedi solidos. xL. de toto hoc quod habebat in medolico.

Socere alberti nasse dedi solidos. xl. II. similiter pro toto hoc quod in medolico habebat.

Girardo castaldo dedi solidos. xxx. pro duodecima parte castaneti quod dicitur pastino. subtus uia iuxta guastum.

Helioni genero maritate solidos. xx. pro uinea quam habebat in cerro.

Iterum emimus ab hominibus famulis de uico molacio. a loriolo. et a consortibus suis. hoc totum quod habebant in campo de tullo. pro solidis. xIII. et denariis. IIII. In tercia medietatis quam tenebant per curiam.

In alio tercierio similiter. solidos. similiter. xm. et denarios. m. Dedi guidoni de casella. pro libellaria quam uendiderat in proprietatem petro de sauorito et fratri suo. in ualle calda. libras. m.

Dedi nepoti Guilielmi de mauro, uidelicet trenclero pro feta molendini de nuce, et pro hoc quod habebat in ponte et in medolico pro libellaria archiepiscopatus, libras, xv. et dimidiam.

Dedi lanfranco de saporito. libras. III. et dimidiam. pro hoc quod habebat in plano de carosa. et in tota ualle calda.

Dedi Guilielmo margalioni pro loco suo de medolico qui est in loco configni libras. xi. et solidos. v.

Item Guilielmo marglioni pro castaneto solidos. xL.

Dedi Rainaldo caldino pro terra que fuit otonis baldi solidos. xxv.

Filiis Ansaldi sardene. pro conuentu loci sancti olaxii libras. xv.

Dedi filio Ansaldi de gazio solidos. xxx. pro terre conuentu de castello que fuit de gotiza. et ego obertus sulphur dedi. x. qui remanserunt.

Tempore domini Hugonis Archiepiscopi facte fuerunt hee emptiones.

Dedimus filiis et nepotibus Oberti cancellarii libras. cviii. et solidos. 1. et dimidium. pro terra quam tenebat in bisannio. tabule. LXXXX. erant pro feudo. et prius erant tabule. cl. una et dimidia.

Dedimus Nicole et hodierne iugalibus libras. III. et solidos. XVIIII. pro terra quam tenebant pro libellaria iuxta domocoltam Sancti Vincentii.

Dedimus Johanni ferrario libras. vi. pro terra libellaria quam tenebat pro libellaria iuxta eandem.

Dedimus corboranno libras. vi. pro decima quam tenebat in feudum in plebeio uulturi. in celanixi.

Dedimus anne custodi, libras, viii, pro terra iuxta domocoltam Sancti uincencii.

Dedimus Rainerio notario. libras. vi. et solidos. IIII. et dimidium. computatis his que uendiderat ille Rainerius.

Dedimus Ottoni de calignano solidos. x. pro terra dimidie tabule quam tenebat prope palatium ad libellariam. Dedimus Anne et Blanco iugalibus libras. 111. et solidos. vi. pro terra iuxta domocoltam sancti uincentii.

Dedimus Bonedone de guaitafolia libras. 1. pro terra quam tenebat in nerui pro libellaria.

Dedimus Ermeline filic Carli libras, III. pro mina una frumenti quam habebat in molendino periculi.

Dedimus Baiamundo de strupa. libras. III. et solidos. v. pro terra quam ibi tenebat.

Dedimus caluo pro filia libras. viiii. pro portione quam filia tenebat in molendino domnico.

Dedimus Otoni de capharo libras. Lx. pro quarterio molendini de nuce in medolico, et pro quarterio molendini de cerro, et pro sexta parte unius alii quarterii ciusdem molendini, que omnia tenebat pro feudo. Sed dedit nobis in cambium in loco de boneuelo libratas. Lx. estimatas, quam terram nos reddimus ei in feudum, et iurauit fidelitatem.

Dedimus Lamberto porco et eius uxori. libras. Lx. pro quarterio trium quarteriorum.

Dedimus Bonedone et guaitafolie. libras. 1. et dimidiam. pro eo quod habebant in molendino de periculo. et terram quam habebant ab illo molendino usque ad ortum Boni martini et in illis pertinentiis.

Dedimus Beiame sancti olaxii. libras. xii. de terra quam tenebat in medolico.

Dedimus Lamberto porco libras. x. et dimidiam pro terra quam habebat in bisanno.

Dedimus filio Raifredi malsano. libram. 1. pro decima quam tenebat.

Dedimus filio Strallandi libras. xviii. pro terra Sancti petri de Arena. et pro tribus minis et media (quas) habebat in molendino de iarolio pro feudo.

Dedimus Lanfranco brignono libras. xl. pro terra de molazana.

Dedimus quibusdam hominibus de auguxi. libram. 1. pro peciola terre iuxta palatium.

Dedimus filio et nepoti Rustice de emchilese libras. vi. pro decima quam tenebat Caput eimignanum et braxile.

Dedimus Guilielmo luxio pro decima celiane. libras. xIII.

Dedimus filiabus carentionis. libras. xxIII. pro terra de bisannio que fuit famulorum. uidelicet de rustico garilio. et de filiis moronis de domocolta.

Oberto dedimus libras. x. pro conuentu de terra que fuit de porcellis.

Dedimus in domo que fuit de pataria, libras, c. m. et solidos, m. et denarios m.

Dedi capharo pro conuentu quod mecum habuit libras. x.

Dedi nigroni filio ottoni nolasco pro decima quam tenebat pro feudo in rapallo et in pino et in celanisi et ubicumque ex ea teneret. libras tres. et ipse refutauit eam in manus domini Archiepiscopi.

Dedit dominus Syrus Archiepiscopus in domo que fuit Guilielmi Angustiosi qui fuit famulus curie solidos. x. uxori sue. et ipsa donationem fecit et refutationem in manus domini Archiepiscopi de suis rationibus omnibus quas in domo illa quocumque modo habebat. Testes Oglerius danisius. Obertus sulphur. Rainaldus de pinasca. Oglerius gobus. Filius brugnoni. Guilielmus.

In curia molaciana, emi a filiis guaita follie fetam unam in molendino subterrato, et aliam fetam in molendino de britisca, pro libris, xi.

Filiis iohannis de clausura de bazali, dedi solidos. xx. de hoc quod habebant in molendino subterrato.

Dedi eriberto de Sancto Syro emiliano solidos. xl. pro terra quadam que ibi. uidelicet ad sanctum Syrum. habebat.

In castaneto de casa noua in costa mala, uidelicet uicesimam partem totius, quam partem obertus primus de molaciana uendiderat ad anselmum cauazam, redemi, solidos, xxx, et dimidium ab ipso Anselmo.

Dedi bono martino de corsi pro terra quam habebat subtus ecclesiam Sancti Martini. libras van.

Dedi Gandulfo reuello pro sua parte de pasteno de prato. libras. vii.

Dedi Anselmo cauace pro parte sua de pastino de corsi solidos. xxxv. et suo fratri iuuenali pro sua parte solidos. xxxv. et Alio suo fratri totidem pro sua parte.

Dedi filiis iohannis cauacie. solidos. xxxv.

Anno dominice nativitatis. Millesimo, centesimo, quinquagesimo. Tertio Kalendas Martii. Indicione duodecima. Constat nos Danium et Ofizam iugales. Bernardum gatam cum bona nata uxore mea. Guiliam de medolico, atque Pomam filiam quondam Alberti accepisse a uobis domino Syro sancte Januensis ecclesie Archiepiscopo. libras denariorum Januensium quatuor. finito pretio pro tota terra iuris nostri quam habemus in uilla medolici, loco ubi dicitur castellum. Coheret ei ex duobus lateribus terra aduocati. Inferius terra rufini canauarii. Superius uia publica. Quicquid enim infra has coherentias habemus, tam plenum quam uacuum uobis uendimus et tradimus atque In Integrum conferimus simul cum ingressibus et exitibus illius et cum toto suo iure et commodo. faciendum exinde a presenti die quicquid uolueritis tam uos quam uestri successores in sede Archiepiscopi Januensis ecclesie nomine proprietario. aut cui uos dederitis uel habere uolueritis sine omni nostra heredumque nostrorum et omnium personarum per nos contradicione. Ab omni quoque homine prescriptam uendicionem uobis uestrisque successoribus semper legittime defendere et auctorizare per nos et per heredes nostros promittimus. Quod si minime fecerimus, uel si subtrahere quesierimus, tunc eam in duplum uobis restituemus, sicut tunc temporis ualuerit in loco consimili subnixa stipulacione. Bona autem nostra que habemus et que adempturi sumus, quisque pro rata uobis pignori specialiter pro euicione proprietatis obligamus. Actum in camera Archiepiscopi. Testes Rainaldus presbiter sancti siluestri. Presbiter Otto de serra. Oto tornador de clauica. Ogerius danisius. Obertus sulfur. Auundus. Guilielmus clericus de suaro. In quorum presentia Poma super sancta dei euangelia iurauit. quod presentem uendicionem omni tempore firmam habebit. et quod faciat inde cartam curie cum fuerit uigintiquinque annorum ad dies. xv. postquam sibi fuerit requisita. Quod si nollet attendere totum interesse. G...... (lacuna) gastaldio. curie prestare promisit.

Signum..... (lacuna) omnium prescriptorum uenditorum qui hanc cartulam uendicionis fieri rogauerunt et...... (lacuna) possessionem corporaliter tradiderunt atque dominium. predictis mulieribus abrenuntiando specialiter consultui uelleiano ypothece et legi iulie.

Placuit Domno Syro Januensi Archiepiscopo titulo condicionis locare in perpetuum Petro rolando et Petro maiori, atque Arditioni suuinello. Oberto butello, et Bono Johanni odezonis Consulibus Sancti Romuli. Atque per istos uniuersaliter toti comuni predicti loci sancti Romuli. et illorum perpetuo heredibus. Vt uno moriente superstes in partem illius succedat. Nominative terciam partem unius montis iuris sui quem in ipso loco sancti Romuli habet, qui uocatur mons de ualle. Illam siquidem partem terciam eiusdem montis que est ad ilicem uersus buzanam et uersus mare eisdem nominatis locauit. Quam quidem In Integrum de cetero prenominati consules et homines loci sancti Romuli et sui heredes perpetuo debent tenere et habere iure emphiteotico, colere quoque eam et meliorare. Quibus etiam promisit Domnus Syrus Archiepiscopus illam sibi uel suis heredibus nullatenus auferre. neque reditui infrascripto addere. Et si impedita illis fuerit. ipsam legittime ab omni homine defensare. Eamque illis et suis perpetue heredibus quiete iure locacionis habere dimittere. Quibus omnibus si contra ipse uel sui successores uel etiam ministri sue curie fecerint. aut si huic pacto contradicere uoluerint. penam librarum quinquaginta. memoratis uiris de sancto Romulo stipulantibus

promisit in bonis que curia habet ad sanctum Romulum. Et propter hoc ea illis pignori obligauit. et pacto insuper locacionis stabunt, Pro his quidem omnibus supradictis rebus promiserunt suprascripti consules sancti Romuli, ipsam partem terciam montis colere et meliorare, et nullam fraudem. nullumque dolum in hac locacione adhibere. Et quod ipsi et sui perpetuo heredes atque universaliter omnes homines qui ipsam terram laborabunt, omni anno dabunt et consignabunt Domno Syro Archiepiscopo et suis perpetualiter successoribus seu ministris curie quartam decimam partem frumenti totius, ordei et siliginis, atque fabarum que ex ipsa terra homines laborantes in ea habuerint. Totius quoque uini quod inde exierit. curie archiepiscopi dabunt omni anno et consignabunt octauam partem. Que omnia si non adimpleuerint uti supra legitur, primo quidem ille uel illi qui non adimpleuerint. ab iure libelli cadent. et partem promisse pene librarum quinquaginta prestabunt, ceteris pacto stantibus permanentibus immunibus. Pro quibus Domno Syro Archiepiscopo stipulanti penam librarum quinquaginta promiserunt. Et illi bona sua pignori obligauerunt. ut ad ea curia habeant regressum. si minus fecerint quam quod supra promittunt. Actum in camera Archiepiscopi. Testes. Guido de laude. Obertus sulferus. Anselmus. Gandulfus gotici. Bonus uasallus caput galli. Magister petrus placentinus. In quorum presentia professus est Domnus Syrus Archiepiscopus se suscepisse a supradictis consulibus pro seruitio huius rei libras denariorum Janue quinquaginta. Millesimo. centesimo. Quinquagesimo. quarto. Secundo die intrantis augusti indicione prima.

(Qui cadrebbe il foglio 74.º, il quale manca nell'originale. Segue il 75.º colla continuazione di un libello enfiteutico.)

cedat (succedat) Titulo condicionis locare nobis iubeatis, petimus res iuris ecclesie uestre sancti Syri qui posita est in uilla.... (lacuna) prope

fluuio uesano. Hoc sunt aliquanti ficetis et cannetis, atque saletis. fines uero de iamdictis rebus ab uno latere uia publica que pergit pro costa, ab alio latere fine maceria de terra leoni magistro, de superiori capite fine uia que pergit a fontana, antepositis rebus et salectis rofino cogo, et rebus iohanni presbitero, de subteriori capite usque in maceria. Infra iam dictas fines omnia et in omnibus plenum et uacuum ex integrum, petimus anteposita porciuncula que in predicto canneto ingo famuli sancti Syri antea tenuit una cum exitu suo. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi ad famulo Sancti Syri domnicati. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum exinde pensionem denarium. 1. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptas res meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus, de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores uestros in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium ecclesic uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis. et aliud simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradidimus conseruandum. Facto petitorio mense decembrio indicione. v. Regnante domino nostro enrico. anno. III (\*). indicione suprascripta feliciter.

+ Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Wilielmus lusius. Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus. Vgo iudex laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1006.

isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo excuit mense ienuarii indicione vi.

#### UNDE SUPRA.

Cym Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie, ubi preest domnus Johannes episcopus. Vti nobis iohannes. ingo. atque guiberto germanis et filiis nostris masculinis in duas diuisiones. leo et ildeprando, in tercia diuisione, una cum filiis nostris masculinis. Et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri. qui posite sunt in fundo uesano. locus ubi dicitur molaciana, id sunt casis, uineis, ficetis, cannetis, saletis, castanetis. oliuetis. roboretis. campis. siluis et pascuis. Fines uero de predictis rebus de uno latere fine seue de pradello. descendente pro costa, usque in fluuio de uesano, de alio latere fine terra de iohannes cogo. Et fine seuale de persego, et fine canneto domnicato, descendente in uesano fluuio, de superiore capite fine uia qui pergit a pradello, de subteriore capite fine fluuio uesano. Infra iam dictas fines omnia plenum et uacuum. anteposita uinea quam tenuit rufino cogo. Coherentias uero de omnibus suprascriptis rebus fine fontana couerclata, et uia publica, et uinea domnicata, et fine prato de cornale, et castaneto domnico, et poio de sala et costa de legimare, et fine clareto, et fine fluuio uesano, et fine laco draconario. Infra iam dictas coherentias tantum petimus quantum pro nobis contangit inter fratres et consortes nostros, una cum exitu earum. lterum petimus casis et rebus iuris ecclesie uestre que posite sunt in salino, omnia et in omnibus, et in uico molacio et in castagna

grossa, et in serra mezana, et in buzalla, et in ilice, et in costa nostra. Omnia medietate de quantum antea tenuit lusido et ursualdo, una cum exitu suo. In Integrum.

(Qui termina il foglio 75.º Segue il 76.º, il quale però non concorda col contenuto nel precedente. Trovasi in esso riportata la continuazione di altro libello enfiteutico.)

uero de ipsa terra, et de super zucaro usque in cornale dulciano descendente in fossado crosso, et de subtus usque in fontana. Infra istas fines sic petimus plenum et uacuum. una cum exitu suo. Similiter petimus terra iuris ecclesie uestre Sancti Syri ubi dicitur poio, quam ante tenuit arigio auio nostro, et lupo fratres germani. filii auzinioni, id est castaneto, ficetis. Fines uero de iamdicta terra fine pino usque in ponticello, de subtus prato domnico, ab alio latere fine costa de luimare. descendente in fossato de glareto. infra istas fines omnia ista sic petimus, plenum et uacuum, et ubicumque de ipsa sorte inuenta fuerit una cum exitu suo. Et petimus in bauali uinea ubi nominatur castaneto. Et non habeamus licentiam nec potestatem uenundare, nec alienare, nisi in famulis de ista ecclesia. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarios. II. Spondimus in dei nomine atque promittimus istas res laborare et excolere. et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, in iam suprascriptas res introire et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra duobus libellis scriptum unum manibus uestris firmatum a nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro numine (munimine) sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense februarii Indicione nona. Imperante domino nostro otto, et item otto filio eius in italia anno (\*)... (lacuna) indicione suprascripta feliciter.

Tehodulfus episcopus in hoc libello subscripsit.

LIBELLUS JOHANNIS BOSONIS DE MONTE ET GIRARDI DE MONTE
CUM SUIS CONSORTIBUS.

Cym Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ccclesie ubi preest domnus Obertus episcopus. Vti nobis mainardo et giso, una cum uxore et filiis masculinis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alteri succedat. titulo condicionis locacione (locare) nobis iubeatis, petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri qui posita est in uilla molaciana locus ubi dicitur a lo monte, id sunt casis, uineis. ficetis, salectis, castanetis, roboretis, pratis, campis, siluis, et pascuis. Fines uero de istis rebus de superiori capite fine gradale. et fine fossado de libellaria de brazamonte. De una parte fossado qui uadit in supradicto monte et terra de madelberto, et filii de presbitero uenerioso. de subtus uia publica. Infra istas fines et coherencias omnia petimus et plenum et uacuum. quantum antea tenuit madelbertus filius bruningi. in quarta divisione. Iterum petimus in isto monte campis et uineis in loco qui nominatur ualle castanetis, tantum petimus in istis terratoriis quantum antea tenuit madelberto cum filie sue quod nobis obuenit per cartulam comparationis de isto madelberto de campo domnico una cum exitu suo. Et petimus in alpe de creto campis et pratis. quod nobis obuenit de isto bruningo. et de madelberto uel filie suc. fines uero de istis campis uel pratis. de superiori capite monte finale. de una parte finit terra et liuellaria de petro de uacarile. de alia parte descendente in la todana et fine prato domnicato. Infra

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 966.

istas fines omnia petimus quantum antea tenuit suprascriptus bruningo uel madelberto una cum exitus earum. Similiter petimus in bargali castanetis, quantum petimus in isto loco quantum antea tenuit madelberto filio bruningi de lo monte, et iste madelberto uel filie sue de campo domnico una cum exitu suo. Iterum petimus in uilla molaciana in loco ubi dicitur casa mediana, id sunt casis, uineis. ficetis, saletis, castanetis, campis et pascuis. Fines uero de istis rebus. de super terra filii presbitero uenerioso, et madelberto. de subtus terra de iohanne gastaldo, infra istas fines et coherentias petimus plenum et uacuum una cum exitu suo. Iterum petimus in ea libellaria in loco qui nominatur panigale omnia medietate. de uno latere petra asinaria descendente in libellaria de lo monte. et de brazamonte, et de lo poio, ascendente de super costa de lo clapedo. usque in prato de currado. descendente in costa de lauaglo. et fine libellaria de iohanne flacca pane. id sunt. casis. uineis. castanctis. ficetis. saletis. campis. gerbis. omnia et in omnibus plenum et uacuum suprascripta medietate in integrum. Petimus in Sancto Sylo emiliano pecia una de terra que mihi obuenit pro cartulis comparationis de benza filia conizonis. in fontanio pecias duas de terra. Iterum petimus decimam de omnia mea libellaria. et decimas de filii iohannis florello de creto, et petimus campo domnicato de creto. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulis Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum. denarios. II. Spondimus in dei nomine atque promittimus in istis rebus introire et meliorare, et excolere, et pensionem ecclesie uobis uel successoribus uestris ecclesie uestre (sic) inferre per unumquemque annum. Qued si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores uestri in istis rebus introire et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio

nostra, hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine ecclesie sancte tradimus conseruandum. Facto petitorio mense augusti Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi Millesimo, sexagesimo, v. indicione, xiii (\*), feliciter.

+ Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

LIBELLUS BONI IOHANNIS DE CAMPO DOMNICO

CUM SUIS CONSORTIBUS.

Cyn Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus conradus episcopus, uti nobis malberto et berizo presbiter cum filiis suis masculinis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alteri succedat, Titulo condicionis locacionis (locare) nobis iubeatis petimus terras iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in ualle uesano. locus ubi dicitur campo domnico. De superiori capite uia publica, de uno latere terra de iohanne flacca pane usque in ilice et in prada teda descendente pro costa usque in fontana couerclada de subtus uia publica, que pergit a fossado de oliceto. Iterum petimus pecia una de terra in nusigla et prato. De superiori capite uia publica descendente in fossato de serra meridiana. Ab alio latere costa de riuaria, et pecia una de terra prato in uia noua. ab uno latere terra de leo de ualle. descendente pro costa usque in lauaglo de portili. descendente in senterio qui pergit a libellaria de leo de la ualle. Et petimus pecia una de terra in zucaro, pro costa usque in uacariciola, infra ista libellaria omnia et in omnibus plenum et uacuum in integrum. Et petimus molendinum cum aqueductu suo in ualle uesano ubi dicitur zambazaro, fines uero de isto molendino de superiori capite fine petra

<sup>(\*)</sup> Anno 1064, giusta il computo comune; e indizione 2. a cesarea.

rubea descendente per medietatem de costa usque in laco lugasco. de alio capite fine caput de rupinata usque in fossado qui pergit in olicedo descendente usque in rumalo, usque in insula lugasca. Et petimus terciam porcionem de manso uno in molaciana locus ubi dicitur poio, quantum antea tenuit auio meo madelberto omnia et in omnibus plenum et uacuum in integrum. Et omnia mea libellaria. quantum antea tenuit madelberto auio meo una cum exitis earum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarios. n. Spondimus in dei nomine atque promittimus istas res meliorare et colere, et pensionem per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores uestri in suprascripta re introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiorum nostrorum in ius et dominium ecclesie reuertatur cuius est proprietas. Facto petitorio mense iulii indicione. xv. Imperante domino enrico in italia anno primo (\*). Indicione suprascripta feliciter.

+ Conradus episcopus in hoc libello subscripsit.

(Qui ha fine il foglio 77.º del Codice. Segue il 78.º, colla prosecuzione di altro libello enfiteutico).

sunt uincis. castanetis. roboretis. saletis. siluis et pascuis. Et petimus nos molendino simul cum aqua duetu suo in molaciana idest una medietate prope fluuio uesano ubi dicitur insola de laco draconario una cum exitu suo. Non habeamus potestatem suprascriptis rebus uenundare nisi in famulis domnicati sancti Syri. seu petimus terra et uinea medietate ubi nominatur castanea bona. quantum ibidem tenuit molaciano. Et dum aduixerint leo et madelberto, omnia in corum sint potestate. Ita tamen ut inferamus uobis

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1046.

uel successoribus uestris per unumquemque annum exiede pensionem denar.... (lacuna) Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptis rebus laborare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores ecclesie uestre in suprascriptis rebus introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra ut hec libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis et aliud simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradidimus conseruandum. Facto petitorio mense ianuarii indicione, xv. Anno ab incarnacione domini nongentesimo octoagesimo septimo, indicione suprascripta feliciter.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus. Vgo iudex. Guilielmus lusius. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt, quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo cxutti mense ienuarii indicione vi.

### UNDE SUPRA.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte ianuensis ecclesie. Vbi preest domnus iohannes episcopus Vti nobis iohannes clericus ingo atque guibertus germanis. famuli Sancti Syri. cum filiis illorum masculis in duas diuisiones. leo cum filiis suis masculis et iohannes

cum germanis suis masculis qui de ildeprando nati fuerint, et filiis eorum masculinis, in tercia diuisione, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alterius succedere debeamus. Titulo condicionis locare nobis iubeatis, petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posite sunt in fundo uesano, locus ubi dicitur molaciana, id sunt casis, uineis, ficetis, castanetis, saletis, pratis, cannetis, oliuetis, roboretis, campis et pascuis, fines uero de predictis rebus da uno latere fine seue de pradello descendente pro costa. usque in fluuio uesano, da alio latere fine terra de iohanne cogo. et fine seuale de persico et fine canneto domnicato, descendente in fluuio uesano, de superiore capite fine uia que pergit a pradello. de subteriore capite fine fluuio uesano. Infra iam dictas fines omnia plenum et uacuum, anteposita uinea que fuit de rufino cogo. Coherentias uero de omnibus suprascriptis rebus, fine fontana couerclata, et uia publica, et uinea domnicata, et fine prato de cornale. et castaneto domnico, et poio de sale, et costa de luimare, et fine glareto, et fine fluuio uesano, et fine laco draconario. Infra iam dictas coherentias tantum petimus quantum nobis contangit inter fratres et consortes nostros, una cum exitus carum. Et petimus nos molendino cum aqua ductu suo, id est una medietate prope fluuio uesano, ubi dicitur insola de laco draconario, una cum exitu suo. Et non habeamus potestatem suprascriptis rebus uenundare nec alienare nisi in famuli domnicati Sancti Syri, seu et petimus terra et uinea medietate, ubi nominatur castanea bona quantum antea ibidem tenuit molaciano, et dum aduixerit leo de duas diuisiones de iohannes clericus, et de ingo atque guiberto in sua sit potestate usufructuario nomine. Ita tamen

(Qui finisce il foglio 78.º Manca il 79.º, e segue l'80°.).

Guilielmus de bauali.

Oliucrius frater presbiteri donati de sancto ambrosio.

Honoratus de bauali. Johannes de maglolo. Martinus cartimannus.

#### DE CURIA MEDOLI, CAPUT, VIII.

Hec sunt nomina illorum famulorum qui fidelitatem Januensi Archiepiscopo fecerunt. de curia medolici, et de curia sancti petri de arena, et de curia sancti michaelis de lauania que est prope graueliam, nomine famulatus, aut per se qui sunt famuli, aut pro illorum uxoribus que sunt famule, et pro terris ipsius curie quas tenere uidentur.

#### HEC SUNT NOMINA FAMULORUM DE MEDOLICO, CAPUT, VIII.

Girardus gastaldus cum filiis suis.

Andreas de runco eius cognatus. et filius eius.

Baldus de morella, et cognatus eius iohannes pro uxore, et Guilielmus cognatus eius pro uxore.

Albertus de morella pro uxore.

Allus de podio. pro uxore.

Obertus de tirricio. cum tribus suis fratribus.

... ismo de cerro. et Donatus de cerro.

Obertus rufus. et otto filius eius.

Odo de ficario et fratres eius.

Baldus de ponte.

Ansaldus de cauanna.

Bernardus de cauanna.

Anselmus de costa cum fratribus suis.

Bonus iohannes de porcile.

Oglerius de gazio.

Vasallus de mazana pro uxore.

Falauello pro uxore.

Guido cuzola.

Ipipinus et filius eius.

Johannes traifer de ponte.

Fricans dentes pro uxore.

Piollus pro uxore.

Gerardus de sancto laxo, cum filiis suis omnibus, et nepotes eius belliano et urso, et filii guilielmi.

Johannes filius lede de galliano.

Oto. et Guilielmus.

## HOC EST DECRETUM QUOD ARCHIEPISCOPUS FECIT CUM CURIA SUA IN MEDOLICO.

Omnes isti supradicti de curia medolici iuraucrunt in presentia domini Syri Archiepiscopi quod non uenderent terras, nec libellarias, neque molendina, alicui persone, nisi unus ad alterum de famulis, et per eius licentiam. In presentia consulum, uidelicet zeba, et Otto guercius, et Guilielmus pezullo (\*).

Testes. Capharus. Bonus uasallus caput galli. Oglerius danisius. et Alexander. et alii plures. In curia medolici.

#### HEC SUNT NOMINA FAMULORUM DE CURIA SANCTI PETRI.

Andreas balbus

Marchio frater eius.

Fulco.

Raimundus

Amicus.

<sup>(\*)</sup> Costoro tenevano il Consolato dei Placiti nel 1142.

# HEC SUNT NOMINA FAMULORUM DE CURIA SANCTI MICHAELIS DE LAUANIA. CAPUT. X.

Johannes fledemarius et filii eius. m.

Ramosinus cum filio suo.

Dominieus.

Johannes cum filio suo.

Lopertus cum nepote suo.

Oliverius cum filio suo.

Petrus de oliua pro uxore cum filiis suis. III.

Razo et consanguineus eius iohannes.

#### HEC SUNT NOMINA FAMULORUM DE CURIA NERUI. CAPUT. X.

Guilielmus de uulturasco et frater eius uasallus.

Filii uitalis de oliua. guilielmus et Obertus. et Petrus. et Marinus.

Anselmus de oliua cum filiis suis.

Filii trabuchi. Andreas et Oglerius et Vrsus.

Filii martini cauedurni. Alda et Guilica.

Filii bone noctis. Eribertus. Martinus et iohannes.

Johannes pisanus cum filiis suis.

Albertus lingua cum nepotibus suis.

Manfredus de lori et nepotes eius.

Filii martini de turri. fulco et bellaobrunus.

Filii uicini. Obertus. Guilielmus. Otto et guilia.

Guilielmus de fossato cum filiis suis.

Johannes de palma. et Johannes bullo. et Alda cazola.

Ansaldus de puteo, et filius eius Rubaldus.

Rubaldus de ysola et sorores eius. et Guilia consanguinea eorum.

Marinus de fabrica cum filiis suis.

Bonus infans de fabrica.

Lanfrancus rezanus et guilielmus frater eius.

Roglerius et sorores eius.

Caracosa et bona uida frater eius.

Petrus tarega cum sororibus suis.

Faciolus cum sororibus suis.

Martinus de uicanico.

Obertus caturellus.

Obertus de prado, et bonus segnor frater eius.

Mala lingua de dercogna, et iohannes budusco cum fratre suo.

Suffla in foco cum sorore et cum nepotibus suis.

DE ILLIS FAMULIS QUI IN IANUENSI CIUITATE HABITANT CAPUT. XII.

Hec sunt nomina illorum famulorum qui in ciuitate Januensi habitant, qui sunt famuli pro se siue pro uxoribus suis, et fidelitatem domino archiepiscopo fecerunt.

Oglerius filius amici sclaracor, et patruus eius primetus, et bonus iohannes de domocolta.

Isti fuerunt qui descenderunt de morone de domoculta.

ISTI SUNT FAMULI DE MOLACIANA QUI HABITANT IN CIUITATE.
ET FECERUNT SACRAMENTUM FIDELITATIS SICUTI ILLI QUI IN UILLIS HABITANT.

Gandulfus daranus de tracosta.

Guilielmus caput ebrioli.

Johannes de comunisi.

Johannes primus de sancto Syro.

Obertus lassus.

Johannes maxelladrus.

Obertus scudarius pro uxore.

Gandulfus peto de lupo.

#### DE OBERTO DE SUARO.

In palacio Januensis Archiepiscopi in castro, in presentia domni Syri archiepiscopi, et bonorum hominum, uenit obertus rufus de suaro cum filiis suis, et fecit confessionem ante totam curiam, quod ipse fidelitatem fecerat a tempore dompni airaldi episcopi omnibus episcopis qui post eum fuerunt, et ipsi domino Syro, ipse uidelicet obertus rufus cum filio suo qui ottobonus nominatur, ideireo quia famulus prefate curie est, et quod tenet libellaria predicte curie, totum hoc quod tenet in loco qui dicitur suaro, et in molendino binello, et in pertinentiis curie medolici, et confessus est quod fecerat fidelitatem, per se et per nepotes suos, et per totam domum suam, et filii eius uidelicet olricus et iohannes bonus fidelitatem fecerunt, sicut fecerat pater eorum, cum alio filio suo. Testes Boamunte, et Philippus de lamberto. Obertus sulphur, Oglerius danisius, Bonus uasallus caput galli, Robertus iudex, Petrus iudex.

## CONSTITUTIO IMPERATORIS LOTHARII DE FEUDIS UASALLORUM (\*).

Lotharius dinina fauente elementia tercius romanorum imperator. pius feliciter 'a. inclitus triumphator semper augustus. uniuerso

<sup>(\*)</sup> La presente costituzione si trova inserita nel lib. II, tit. LII, § 1.°, del Codice dei Feudi. Il Muratori la stampò fra le leggi longobarde (Script. Rer. Ital. vol. 1, par. II, col. 480), giovandosi dell'edizione del Gottofredo; e recentemente il Pertz la pubblicò nei Monumenta Germaniae Historica (vol. 1v, col. 84). Ma tanto nel testo del Muratori, quanto in quello adottato dal Pertz, essa è viziata di molte pecche, le quali invece si hanno saggiamente evitate nel nostro. Io mi limiterò nondimeno a dare le varianti che si riscontrano nel Muratori, e che tuttavolta possono nel loro insieme tornare utili ad una completa ed esatta lezione. Riguardo poi al Pertz mi basterà l'accennare, che ben molte ne riferisce esso medesimo, col soccorso di varii codici; ma che i più autorevoli fra questi convengono con quello che qui si pubblica.

<sup>&</sup>quot; Meglio Felicis come si ha nel Muratori.

populo. Imperialis beneuolentie proprium esse iudicauimus commoda subjectorum inuestigare, et eorum diligenti cura mederi calamitatibus simulque publicum bonum statum (b) ac dignitatem imperii omnibus prinatis commodis preponere. Quocirca omnium fidelium nostrorum tam futurorum quam presentium nouerit uniuersitas qualiter dum apud runcalias secundum atiquorum imperatorum consuetudinem pro iusticia ac pace regni componenda consederemus, omnia que ad honorem imperii (e) spectare uidentur sollicite indagantes. perniciosissimam pestem, et reipublice non mediocre detrimentum inferentem resecare proposuimus. Per multas etenim interpellationes ad nos factas didicimus (d. milites beneficia sua passim distrahere, ac ita omnibus exaustis suorum seniorum seruitia subfugere (e) per quod uires imperii maxime atenuatas cognouimus dum proceres nostri milites suos omnes omnibus beneficiis (f) exutos ad felicem (g) nostri nominis expeditionem minime (h) transducere ualeant. hortatu itaque et conscilio archiepiscoporum. episcoporum. ducum. marchionum, comitum palatinorum, ceterorumque nobilium, simul etiam iudicum, hac edictali lege in omne euum deo propicio ualitura decernimus. nemini licere beneficia que a suis senioribus habent absque ipsorum permissu distrahere, uel aliquod comodum (i) aduersus tenorem nostre constitutionis excogitare, per quod imperii uel dominorum minuatur utilitas. Si quis uero contra saluberrime nostre legis precepta ad huiusmodi illicitum commercium accesserit. uel aliquid in fraudem legis machinare temptauerit, precio ac beneficio se cariturum

<sup>(</sup>b) Similiter Reipublicae bonum statum.

<sup>(</sup>c) Imperii Romani.

 $<sup>(</sup>d) \ \ \textit{Comperimus}.$ 

<sup>(</sup>e) Subterfugere.

<sup>(</sup>f) Beneficiis suis.

<sup>(</sup>q) Felicissimi.

<sup>(</sup>h) Nullo modo.

<sup>(</sup>i) Commercium.

agnoscat. Notarium uero qui super tali (i) contractu libellum uel aliud instrumentum composuerit (k), post amissionem officii infamie periculum sustinere sanctimus. Data (l) sexto die mensis nouembris, indicione quinta decima. Anno dominice incarnacionis. Millesimo centesimo, xxx, y1 (\*).

# LIBELLUS ANSELMI UITALIS DE CAMPO DOMNICO. CUM SUIS CONSORTIBUS.

CVE Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus obertus episcopus. Vti nobis Johannes clericus una cum filiis adoptiuis masculinis, quales ego uoluero, et si unus sine herede mortuus fuerit, unus alteri succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in loco molaciana, locus ubi dicitur campo domnico. Petimus quartam porcionem de quantum antea tenuit iohannes et petrus filii quondam uerioso presbiter, id est casis, uineis, et petimus quartam porcionem de campo quod est prope fossato de olisceto, et petimus in molaciana mea porcio que est a lo pozo, et in nusigla, pratis et campis, et in zucaro, et in uia noua, et in

- (j) Super hoc.
- (k) Conscripscrit.
- (1) Datum vii die etc.
- (\*) Corrispondente all'anno comune 1435, il quale si legge infatti in alcuni altri codici. E per vero Sicardo vescovo di Cremona, il quale fiorì verso la fine del secolo xII, scrive nella sua Cronica (Muratori S. R. I. vol. VII, col. 596), che anno Domini Mcxxxv idem victoriosus Imperator (Lotario)... legem de feudis condidit edictalem. E Pietro Diacono, autore sincrono (Chron. Casinense, ibid. vol. IV, lib. IV), conviene nella medesima cronologia. Ma l'indizione xV, che si trova notata in tutti i codici a stampa, non esclusi quei pochi ove si tace l'anno, appartiene al seguente 1136 (comune); al quale inoltre si assegna dal Pertz, e lo stesso Muratori opinò che dovesse propriamente appartenere.

uacariciola. Similiter petimus quartam porcionem de molendino cum aquaductu suo et libellaria de isto molendino, cum omnibus iuris et pertinentiis quod ad istam libellariam pertinet omnia ex omnibus. plenum et uacuum una cum exitu suo. Et non habeamus licentiam nec potestatem uenundare nec alienare nisi in famulis Sancti Syri de molaciana. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarium. 1. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res introire et meliorare, et excolere, et pensionem ecclesie uestre per unumquemque annum uobis uel successoribus uestris inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores uestri in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiorum nostrorum in ius et dominium ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec petitio nostra hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradidimus conseruandum. Facto petitorio mense marcio. Indicione xui. Anno ab incarnacione domini nostri Jesu christi. Millesimo. quadragesimo. indicione suprascripta feliciter (\*).

+ Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Guilielmus lusius. Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique

<sup>(\*)</sup> Nell'anno 1040 non cra vescovo Oberto, ma Corrado, e non correva l'indizione 13.ª ma l'8.ª Forse la data qui espressa è un errore dell'amanuense, e nel libello originale si leggeva invece millesimo sexagesimo. In tale epoca tenea veramente la sede un Oberto, e correva la 13.ª indizione.

libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo centesimo quadragesimo quarto mense ienuarii indicione vi.

LIBELLUS ROMANI DE TAZOLO. ET OMNIUM HOMINUM DE TAZOLO. ET FILIORUM GANDULFI RUFI. CUM SUIS CONSORTIBUS IN ISTO QUARTERIO.

Cym Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie Vbi preest uir uenerabilis domnus rapertus episcopus. Vti nobis iohannes et michael consobrinis cum germanis nostris masculinis. uxores et filiis postris masculinis, et si unus ex pobis sine herede mortuus fuerit, unus alterius succedere debeamus. Titulo condicionis locare nobis inbeatis petimus res iuris ecclesie uestre que posite sunt in finibus bargalina locus ubi dicitur taciolo. Hoc est medietatem de sorte que dicitur . . . . . (lacuna) ubicumque portione inuenta fuerit. q . . . et ar . . . supradicta sorte pertinet in istis locis. iam dicta medietatem ex integra petimus una cum exitu uel duulices suas, et dum aduixerint genitores nostri rodilando et odeltruda atque petrus et uultruda quare supradicta res omnia in eorum sit potestate. Seu et peto ego isto rodilando una cum germanis et germanas meas uxores uiris et filiis nostris, et si unus sine herede mortuus fuerit, unus alterius suecedere debeamus. Petimus res iuris ceclesie uestre que posite sunt in finibus bargalina locus ubi dicitur lauaniasco et in trasio et in colereto atque in monticello, tantum petimus de suprascriptas res quantum antea tenuit genitor noster andrea in iamdictis locis, ubicumque porcione inuenta fuerit quia iamdictas res pertinet plenum et uacuum predicta res ex integra petimus una cum exitu uel duulices suas, fines uero de iam dicta res sicut libelli anteriores continunt et dum aduixerint genitores nostri andrea et rotruda, predicta res omnia in eorum sit potestate.

ita tamen ut inferamus uobis uel sucessoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarios. II. scatico et alpiatico in domnico sit reservatum, repromittimus fidem et puritatem in sancta uestra ecclesia habere et ubi imperati fuerimus ab auctores ecclesie uestre bono animo obedire promittimus. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptas res in omnibus meliorare et colere et nullum neglectum ibidem facere, et pensionem ecclesie uestre per unumquemque anno inferre. Quod si minime fecerimus sieut superius repromittimus tunc liceat uos uel successoribus uestris in predicta res introire et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post uero obitum nostrum uel filiis nostris predicta res in omnibus meliorata in ius et dominio sancte ecclesie uestre reuerfatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec petitio nostra unum et duobus libellis scriptis et manibus uestris firmatis nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradidimus conseruandum. Facto petitorio mense decembri indicione. v. Imperante domino nostro berengario hic in italia anno secundo indicione suprascripta feliciter (\*).

<sup>\*)</sup> Odoardo Ganducio nel suo Ragionamento della conversione dei gentili ecc., pag. 94, ascrive questo libello all'anno 888, ed il P. Schiaffino negli Annali ecclesiastici della Liguria (mss. vol. 1) l'assegna all'889. Ma il primo va assolutamente errato nel suo computo; ed il secondo scambia l'anno dell'impero qui espresso, con quello del regno, il quale correva appunto per Berengario nell'889, abbenchè allora cadesse la 7.º e non la 5.º indizione, ed anzi nel dicembre, cui appartiene questa carta, già fosse principiata l'8.º. Nel 916, è vero, correva la 4.º indizione, ma nel settembre era cominciata la 5.º. Anzi da questo anno, mese ed indizione così combinati può venire gran lume alla storia d'Italia. È noto che i saraceni abitanti presso del Garigliano, essendosi dati ad infestare con frequenti scorrerie la Campania e le vicine terre pontificie, facevano (come scrive il Muratori, an. 915) languire nella povertà i papi d'allora. Giovanni X, che di que' giorni teneva la sedia apostolica, vedendo che Ludovico III imperatore dei romani e difen-

# LIBELLUS OBERTI FILII INGONIS. ET FILIORUM IOHANNIS BRUSCI GANDULFUS ET GUILIELMUS. ET JOHANNIS TOTILI. ET FILII GISLE IOHANNES ET THOMAS DE LOCO BAUALII.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. ubi preest domnus theodulfus episcopus. uti nobis martino et iohannes iermanis exercitales ecclesie uestre cum uxore et filiis masculinis in tres diuisiones. ursicino et iohannes iermanis cum uxores et filiis masculinis exercitales ecclesie uestre in quarta diuisione. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus terra iuris ecclesie uestre Sancti Syri. que posita est in bauali. locus ubi nominatur cella. et castaneto de colloreto. et in primanico. hoc sunt casis et uineis. castanetis. campis. siluis et pascuis. Fines uero de predictis rebus.

sore della Chiesa, cieco ed inabile, si restava neghittoso in Provenza, deputo a Berengario I re d'Italia una assaj onorevole ambascieria, che gli offerse molti donativi, lo pregò di muovere alla liberazione dello Stato pontificio, e, per maggiormente animarlo all'impresa, gli promise in nome del Papa la corona imperiale. Berengario che si struggeva pel desiderio di possederla, si partì da Pavia per alla volta di Roma; ed ivi ricevette infatti dalle mani di Giovanni l'ambito onore Ma quando ciò sia precisamente accaduto, egli è fra' critici controverso. Pensano il Sigonio ed il Baronio, contro l'avviso del Pagi, che debba un tale avvenimento fissarsi al settembre del 945; e il Muratori sostiene che Berengario fu in realtà coronato nel Natale di questo anno, dissentendo dal Panegirista dell'Imperatore medesimo, il quale ritarda il fatto sino alla Pasqua del 916, e così fino al 24 marzo, nel quale essa cadde. Ma il libello intitolato al vescovo Raperto, ed ascritto al 916, toglie di mezzo ogni dubbio. Imperciocchè se Berengario contava di già in quest'epoca il secondo anno d'impero, ne viene per conseguenza che la sua coronazione nella Pasqua del 916 non può sussistere, ma deve per lo meno stabilirsi all'anno precedente. Che se poi si volesse supporre l'instrumento di Raperto fatto dopo il Natale del 916, allora potrebbe veramente assegnarsi col Muratori al 25 dicembre 915 una tale esaltazione.

fine incisa, et fossado de linasca, et costa de primanico, et castanea baronciasca, et ualle ursaria, et fontana de rucca, e ripa ellerada, et fontana de monte rosario, et fine fossado montante ad incisa, tantum petimus infra predictas fines plenum et uacuum quantum antea tenuit auius noster thomas, et barbano nostro uenerando buca nigra. et nobis contangit de inter fratres et consortes nostros una cum exitis earum, et dum aduixerit angelberga genitrice de suprascripto martino, et iohannes, omnia suprascripta tres divisiones in sua sit potestate usufructuandi non alienandi. et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in exercitali de suprascripta ecclesia. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per ununquemque anno exinde pensionem denarios, duos. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptis rebus meliorare et colere et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tune liceat uos uel successoribus uestris in suprascriptis rebus introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post ebitum nostrum uel filiis nostris suprascriptis rebus in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic uobis hec peticio nostra placet et unum libellum scriptum et manibus uestris firmatum nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum, uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conscruandum. Facto petitorio mense augusto, indicione, x. Regnante domino nostro otto in italia. anno primo (\*). indicione suprascripta feliciter.

#### UNDE SUPRA.

Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. ubi preest domnus theodulfus episcopus. uti nobis iohannes cum iermanis

<sup>(\*)</sup> Di Gesà Cristo 983, nel quale però correya l'indizione 11. a

meis masculinis exercitales ecclesie uestre, cum uxores et filiis nostris, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis, petimus terre iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in bauali. ubi nominatur cella, in primanico, colloreto, hoc sunt casis, uineis, castanctis, roboretis, campis, siluis, et pascuis, fines uero de ipsis rebus, fine incisa, de monte rosario, descendente in poio de serrini. et fine iugo longo, et castanea budosclingna, tantum petimus nos infra predictas fines plenum et uacuum omnia, quantum benedicto et rotruda auiones nostri pro cartula donationis dedit ad genitores nostris folperto et iannasia et nobis contangit de inter fratres et consortes nostros una cum exitis earum, et dum aduixerit genitor noster folperto omnia suprascriptis rebus in sua sit potestate. et non habeamus potestatem uenundare nec alienare in nullo homine nisi in exercitales ecclesie uestre. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem exinde denarios, u. Indicione, vu (\*).

LIBELLUS SCKIFE ET HONORATI ET FILIORUM MARASCINI. ET THOMA.

ET ANSELMI BALBI ET CONSORTUM, DE LOCO BAUALI.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. ubi preest domnus obertus episcopus. uti nobis gotizo cum filiis suis masculinis. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri. que posita est in loco bauali. locus ubi dicitur cella. id sunt casis. uineis. castanetis. ficetis. salletis. oliuetis. roboretis. Iterum petimus pecias duas de terra cum casis et uineis que mihi obuenit da parte careto. et de coniux sua

<sup>(\*)</sup> Durante l'episcopato di Teodolfo l'indizione 7.ª cadde per ben tre volte, cioè nel 949, 964 e 979.

da turpi, in linario, pecias duas in olezio, in costa de caujgla, usque in serra de bauali, et in ugnasca, quantum pertinet a careto de turpi, et a coniux sua, omnia et in omnibus plenum et uacuum. in cella, in a crosa pecias de uinea, subtus mansiones de urso, topia una de uinea cum ficas et alias arbores in caronuli, pecias de uinea in campello subtus uia et desuper uia. in a costas oliuas et ficas. in prazaneto, pecia una de uinea in olezo, quantum mihi obuenit de parte genitor meus, in uia plana topia duas de uinea, in o poio topia una de uinea sua pere et in asaleto in riuiaga petimus. castaneto et prato. et campo roboreto plenum et uacuum in pisxola. in castaneto mauroni, subtus uia, et supra uia a la castagnaria, in a costa, da una parte terra sancti stephani, in collareto, castaneto pecias tres in raneto fontaneglo a mansione de lo clapacio subtus uia. et de super uia usque in pereto in primanico campo de batalia. roboreto et oliueto, et ficario, et la sorte de lo conio, in medogalla, uel pro aliis certis locis. in campo feletuso. omnia et in omnibus plenum et uacuum. In Integrum. in pixola supra uia da la fontane. castagneto, de quantum mihi obuenit da parte de urso, que fuit de medio pasteno. Iterum petimus alia pecia de terra que fuit de iouelallo de georgius, et in sancto Syro, que mihi obuenit da parte iouenale, et quantum mihi obuenit da parte iouenale, et quantum obuenit per conquestum da parte genitor meus. Iterum petimus campis. siluis. gerbis. pratis. pascuis. omnia et in omnibus plenum et uacuum una cum exitu suo. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarios. II. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res introire et meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uobis uel successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolucritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Ynde sie placet hec peticio nostra hune libellum scriptum et manus uestra firmatum a nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense madio indicione xui. Anni ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo sexagesimo viii, indicione in suprascripta (sic) feliciter.

+ Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie, ubi preest domnus iohannes (sic) episcopus. uti nobis petrus et iohannes. et marino germanis, una cum uxore et filiabus, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus terra iuris ecclesie uestre Sancti Syri. que posita est in ualle sturla. in ualle que dicitur bauali, uel in eis territoriis, in loco ubi dicitur felecto, monte aliani, monte monachorum. carpeneto. primanico. cella. simul cum corticella domnicata. in suprascripto loco, quantum antea tenuit oberto uicecomiti. filius quondam oberti uice comiti, quarta porcione in suprascriptis locis, id est casis, uineis, castanetis, pratis, canetis, oliuetis. ficetis. saletis. campis. siluis et pascuis. simul cum stalareis. fines uero de predictis rebus de una parte fine riua que dicitur louaria. ascendente usque in riua de campo felectoso. usque in prato de agneto. descendente in uia publica usque in fontana de canale. de alia parte usque in serra usque in castello de pardeno descendente usque in fontana de olmeto, ascendente usque in costa de primanico, usque in costa de palisoni, descendente in sturla, ascendente usque in monte monachorum. et usque in fontana de granna. et petimus pasteno que detinet gorgio et dominico, et est ipso pasteno in ualle longa, et est fine usque in fluuio uexano, siue que alie sunt coherencie. infra iam dictas fines uel coherencias de iam dictis rebus omnia petimus In Integrum, porcione que actenus fuit obertus filius oberti uicecomiti, quam refudaui, et finem feci a domno

iohannes episcopus. de pars ipsius episcopio. ante posita res de gotizo. et mauro. et andrea. et marino. et martino in suprascripto loco bauali una cum exitis earum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarios. II. Spondimus in dei nomine atque promittimus istas res meliorare et pensionem ecclesie (uestre) uobis uel successoribus uestris inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus tunc liceat uos uel successores uestri in istis rebus introire. et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra hunc libellum scriptum et manibus nostris (uestris) firmatum a nobis contradere iubeatis. Facto petitorio mense marcio indicione. xiii (\*). Imperante domino nostro.... (lacuna) in italia anno... (lacuna). Indicione suprascripta feliciter.

+ Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

LIBELLUS GANDULFI DE CAMPO CASTOREO. ET DE SUIS CONSORTIBUS.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. ubi preest domnus iohaunes episcopus. uti nobis mainfredo cum filiis nostris masculinis. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alteri succeedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis. petimus nos res iuris ecclesie uestre Sancti Syri. que posita est in loco qui dicitur molaciana. de superiori capite terra madelberti. et andrea frater eius. ab alio latere uia publica que pergit a fluuio uesano. ab alio latere fine campo castorio. de subtus uero capite fine fluuio uesano. hoc est pecia una de terra ubi dicitur solario. et pecia una ubi dicitur costa. et alia pecia ubi dicitur ualle. et

<sup>(\*)</sup> Durante il vescovato di Oberto, l'indizione xiii cadde due volte; cioè nel 1060, e nel 1075.

pecia que dicitur castegna bona, hoc sunt uineis, ficetis, saletis, roboretis, castanetis, campis, et pascuis, et siluis, coltis, et incoltis, plenum et uacuum que ante tenuit franco presbiter. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarios. II. Spondimus in dei nomine atque promittimus istas res meliorare, et excolere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris inferre. Quod si minime fecerimus, de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel succesores uestris in infrascriptis rebus introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra hunc libellum (scriptum) et manus nestra firmatum nobis contradere jubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense nouembris indicione. II. Imperante domino nostro henrico rege in italia. anno. v (\*). indicione suprascripta feliciter.

+ Johannes episcopus subscripsit.

# LIBELLUS OBERTI BALBI.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. ubi preest domnus Landulfus episcopus. uti nobis iohannes famulo Sancti Syri. una cum uxore et filiis masculinis. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alteri succedat. Titulo condicionis locare (nobis) iubeatis petimus terris iuris ecclesie uestre Sancti Syri. que posita est in molaciana ubi dicitur comunisi. et in uacariciola. Seu petimus in castagnedello. supra scriptum territorii pertinentibus usque in riua et in uia publica. a nespolo uero ascendentibus usque in castagnola. omnia tercia porcione. Iterum petimus in butogna sci-

licet pecia una de terra laboratoria, fine uero de ista pecia de terra de subtus ceresia, descendentibus pro libellaria martini, et eriberti usque in cornale, et usque in oplo aliisque finibus eiusdem territorii ascendentibus pro libellaria ingoni usque in costa de fontana. et usque in libellaria leoni de ualle. Insuper petimus medietatem. Iterum petimus in monte coruo, de ista libellaria quarta porcione. Fines uero istius territorii. usque in fontana descendente usque in calcinaria et usque in costa de lauaglo, et in campo de eriberto, et usque in libellaria Ingonis. infra istas (fines) omnia petimus In Integrum, plenum et uacuum una cum exitu suo. Et petimus medietatem de quarta porcione omnium rerum, quas pater meus tenuit uel aquirere potuit cum mansione una que posita est iuxta castrum, per domum de carlo de cano, una cum exitu suo. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulis Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum denarium. 1. Spondimus in dei nomine atque promittimus in istas res introire et meliorare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tune liceat uos uel successores uestri in istis rebus introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec petitio nostra et hunc libellum scriptum et manus uestris firmatum nobis contradere jubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense madio indicione. n. Regnante domino nostro currado in italia. indicione. suprascripta feliciter (\*).

† Landulfus episcopus in hoc libello subscripsit.

<sup>(1)</sup> Anni di Gesù Cristo 1034.

## LIBELLUS DE GRAUELIA.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie, ubi preest domnus obertus episcopus. Vti nobis dominico et sui nepoti, michaele, et andrea, et Girardo famuli Sancti Syri, una cum uxoribus et filiis masculinis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in loco grauelia, in cunio sancti michaelis, id est casa, uineis, castanetis, ficetis, roboretis, saletis, canetis, campis, siluis, pascuis, Fines uero de ista res. da uno latere de super terra domnicata de domo colta Sancti Syli. da alio latere terra Sancti Syli domnicata. da alio latere terra sancti ambrosii. de superiori capite usque terra raubellasca, et in casa uetere, et in campo sculdasco, et infra cunio sancti michaelis, anteposito oliueto et uinea domnicata. Infra iste fines omnia et in omnibus plenum et uacuum et integrum una cum exitus earum, et non habeamus licenciam nec potestatem uendere nec alienare. nisi ad famuli sancti syli domnicati. et sicut dominico et sui nepoti tenuit da patre suo iuuentio. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem ecclesie denario. 1. Spondimus in dei nomine atque promittimus istas res meliorare et colcre. et pensionem ecclesie uestre (uobis) uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre, uel si minime fecerimus de quo superius repromittimus. tunc liceat uos uel successoribus uestris (in suprascriptas res) introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre (reuertatur) cuius est proprietas. Vnde (si) placet hec petitio nostra et hunc libellum scriptum et manus nostra (uestra) firmatum (nobis contradere iubeatis). et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre fradimus

conseruandum. Facto petitorio mense marcio indicione prima. Anni domini mille sexaginta. indicione infrascripta (\*) feliciter.

Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

### UNDE SUPRA.

Cym Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus landulfus episcopus. Vti nobis eriberto et stephano famuli Sancti Syri cum uxore et filiis nostris. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alteri succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis, petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in uilla molaciana locus ubi dicitur casalio in gaio domnicato. Petimus campo uno qui dicitur campo domnico. id est casa, uinea, ficetis, fine uero de isto campo de superiori capite fine libellaria eriberti. da alia parte fine fontana da rio. et de suptus fine . . . . . (lacuna). Infra istas fines et coherencias omnia et in omnibus plenum et uacuum una cum exitu suo. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulo Sancti Syri. ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarium. 1. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptas res meliorare et collocare (colere), et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris (per unumquemque annum inferre). Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus tunc liceat uos uel successores uestri in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum (nostrum) uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum a nobis contradere iubeatis, et aliud simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie

<sup>(\*)</sup> Nel 1060 non correva l'indizione 1.a, ma la 13.a

uestre tradidimus conseruandum. Facto petitorio mense decembris. indicione. m. Imperante domino nostro enrico in italia anno septimo (\*). indicione suprascripta feliciter.

Landulfus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Vgo iudex. Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius laudauerunt. hoc exemplum eam uim. et auctoritatem obtinere sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt. quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt. Millesimo. exemu mense Jenuarii indicione vi.

# UNDE SUPRA.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus obertus episcopus. uti nobis iohannes moreno et benzo. giso cum filiis nostris masculis. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alteri succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus terris iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in comunisi. campo de canale clario uacareciola ubi dicitur pasteno . . . . (lacuna) partes casalio sutano. porcio que fuit de uenerioso casalio suprano. que mihi obuenit per conquestum da parte dominiconi in monte coruo nusigla. in o runco. omnia medietate. in o broglo. in o bru . . . . (lacuna) a castegnadello. alia pecia de terra in casalio de iohannes germano meo. uel pro aliis

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1020; nel settembre del quale era però cominciata l'indizione 4.º

ceteris locis, id sunt casis, uineis, castanetis, pometis, ficetis, roboretis, campis, siluis, pratis et pascuis, omnia et ex omnibus plenum et uacuum. in integrum. una cum exitu suo. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulis Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarium. 1. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res introire et meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris inferre, per unumquemque annum. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris (in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare) in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere inbeatis, et aliud simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradidimus conseruandum. Facto petitorio mense aprilis indicione. . . . . (sic).

## UNDE SUPRA.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domns iohannes episcopus, uti nobis madelberto famulo Sancti Syri cum uxore et filiis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alteri succedat. Titulo condicionis locatione (locare) nobis iubeatis petimus molendino cum aqua ductu suo in ualle uesano ubi dicitur sambazario. Fines uero de infrascripto molendino de superiori capite fine petra rubea descendente in lugasco laco, de alio capite fines caput de rupinata, et usque in fossato qui pergit in oliceto descendente usque in rio malo, de subtus usque in fluuio uesano. Infra istas fines omnia petimus una cum exitu suo. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulis domnicati Sancti Syri. Ita (tamen) ut inferamus uobis uel successoribus

uestris pensionem per unumquemque annum denarium. 1. Spondimus in dei nomine atque promittimus in infrascripto molendino introire edificare et meliorare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores uestri in isto molendino intrare, et cui dare uolueritis in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet et hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense madio, indicione, vii. Regnante domino nostre otto in italia anno tercio (\*), indicione suprascripta feliciter.

† Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.

### UNDE SUPRA.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesic. ubi preest domnus iohannes episcopus. uti nobis iuuentio et petro. famuli Sancti Syri. una cum filiis nostris masculinis. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alteri succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in ualle molaciana. locus ubi dicitur tanneto. Fines uero de iamdictis rebus ab uno latere tabulatorio et sepe. et sepe e usque in uia publica. ab alio latere uia que pergit ad casam. et usque in lauasello. Infra istas fines omnia petimus plenum et uacuum una cum exitu suo. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulis Sancti

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 985. Si avverta qui pure che l'indizione allora in corso non era la 7.4, ma la 13.4

Syri domnicati. et dum aduixerint boniprandus et melemberga. istis rebus in corum sit potestate. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem exinde denarium. unum. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptis rebus in omnibus meliorare et excolere. et pensionem ecclesie (uestre) uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus. tunc liceat uos uel successores uestri in istis rebus introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Facto petitorio mense madio. Anno dominice incarnacionis nongentesimo octuagesimo, vi. Indicione, xiii. Feliciter.

† Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.

LIBELLUS ANSALDI ET HENRICI FRATRIS DE POZO. ET CONSORTUM.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest dompnus obertus episcopus. uti nobis alberto presbitero cum filiis suis masculis. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alteri succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in ualle uesano. locus ubi dicitur clausura. da una parte terra careti. da alia parte terra pradasca. de subtus terra de uenerando. cum suis consortibus. de superiori capite terra teuzoni. Iterum petimus mea libellaria que mihi obuenit da parte teuzoni. que posita est in loco de pozo. omnia tercia porcione. que mihi obuenit a parte teuzonis. id sunt casis. uineis. castanetis. saletis. pometis. campis. gerbis. siluis. pratis. omnia et ex omnibus plenum et uacuum

(A questo punto si termina il foglio 91.º Manca il 92.º Segue il 93.º, con un brano di altro libello enfiteutico).

nitores (genitores) nostri et nobis et contangit inter fratres. et con-

sortes nostros. Similiter petimus peciam unam de castaneto, in fontanedo, fine uero de uno latere fine fossado de fodallo, et fine libellaria de uegillo, et fine fontana theudorini, et fine castaneto de turdo. infra istas fines omnia petimus in integrum. una cum exitu suo. Et non habeamus potestatem uendere nec alienare nisi in famulis sancti Syri. et dum aduixerit amelberga in sua sit potestate. Ita tamen ut inferamus uobis per unumquemque annum uel successoribus uestris exinde pensionem denarios. n. Spondimus in dei nomine atque promittimus istas res meliorare et excolere. (et pensionem ecclesie uestre) uobis uel successoribus uestris inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores uestri in istis rebus introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiorum nostrorum iste res in ius et dominium ecclesie uestre reuertantur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense madio indicione. va. Anni domini nongentesimi nonagesimi, indicione suprascripta (\*) feliciter.

+ Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.

### LIBELLUS RUFI DE BAZALI ET CONSORTUM.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus Landulfus episcopus. Vti nobis iohannes et bruningo marco famulo Sancti Syri. cum uxore et filiis. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre sancti damiani que posita est in strupa in loco ubi dicitur bazali. id est

<sup>(\*)</sup> Nel 990 correya l'indizione 3.4, e non la 7.

massaricio uno cum casis, uineis, ficetis, saletis, roboretis, castanetis, campis, siluis et pascuis. Fines uero de suprascripta res, desuper scandoleto, de una parte fossato, de alia parte uia antiqua, de subtus fine terra filii teutefredi. Et petimus terra que nos obuenit pro concambio de gotefredo iudex in ficarolo, petimus quarta portione, et in closura petimus uinea et canneto quarta porcione. Seu in ruuina. Petimus roboreto quarta porcione. In campore id est roboreto petimus medietatem. In castaneto quarta porcione. In campo de bellari quarta porcione. In fontaneglo petimus castanetis et campis quarta porcione, in summa ripa medietate de una feta. Tantum petimus in suprascriptis territoriis quantum antea tenuit auius meus benedicto una cum exitis earum. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulis Sancti Syri. in domnicati. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarii duo. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascripta res introire (et melivrare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uobis uel successoribus uestris in suprascriptas res introire.) et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum nobis contradere inheatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense nouembris indicione sexta. Imperante domino nostro henrico in italia anno nono (\*) indicione suprascripta feliciter.

Landulfus episcopus in hoc libello subscripsit.

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1020; nel novembre del quale cadeva però l'11.º indizione.

In palacio Januensis archiepiscopi. Consules. Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus. Gulielmus lusius. Vgo iudex laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere sicut exemplar ad quod scriptum fuit. Hoc ideo fecerunt. quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis et inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuerunt. ipsis quoque consulibus datis. libellum ostensum quisque suum fuisse professus fuit. Quibus diligenter auditis nil hic auctum uel minutum fuisse cognouerunt. Millesimo exemu. mense Jenuarii indicione vi.

# LIBELLUS ALBERTINI DE CLAUSURA ET CONSORTUM.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus Landulfus episcopus, uti nobis molaciano et leo et iohannes et ueneriosus germanis famulis Sancti Syri. una cum uxoribus et filiis masculinis. Et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus terris iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita sunt in uilla que dicitur bazali, seu in fontanegli, summa ripa, de superiore capite pozo qui dicitur leucararia descendente pro ualle usque in riua da guria ueniente usque in flumine uesano et in costa mediana sicut currit libellaria . . . . . (lacuna). Fines libellaria de andrea ferrario usque in fico moreno et in lucedo . . . . (lacuna) usque in flumine uesano et in scandoleto in insula que tenco usque in uesano et molendino cum aqua duetile suo usque in fine de suprascriptis rebus usque in laco terro coreto, de superiore capite fine uia trauesania, de subtus uesano, de uno latere terra teuderoni, de alio fine terra regenzoni usque in flumine uesano, et medietate de traimonte, de superiore capite petra augulgaria usque in campo caulario descendente pro terra arimmanorum usque in flumine cum costa. da alio latere pro costa de muscledo ueniente in campo.... (lacuna)

erigo pro fine terra guaracconi usque in flumine uesano, infra istas fines uel coherentias omnia et in omnibus plenum et uacuum. una cum exitus suo ex integrum. Tantum petimus nos suprascriptis germanis de suprascripta rebus quantum antea tenuit iohannes et amelberga genitoris (sic) nostri. una cum exitis earum. et nobis contangit de inter fratres et consortes nostros. Similiter petimus petia una de castaneto in fontaneclo. fines uero de uno latere fine fossado de ceredallo, et fine libellaria de uegillo, et fine fontana teuderoni, et fine castaneto de lo tordo, infra istas fines petimus nos ex integrum, una cum exitus suo, et non habeamus potestatem uendere nec alienare nisi in famuli Sancti Syri. et dum aduixerit amelberga in sua potestate usufructuandi. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarios. II. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascripta res introire et meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus. de quo superius repromittimus tunc liceat uos uel successores ecclesie uestre (in suprascriptis rebus introire). et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris suprascriptas rebus in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et aliud simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense madio indicione septima. Anni ab incarnacione domini nostri ihesu christi nongentesimo nonagesimo quarto indicione suprascripta feliciter.

Landulfus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Guilielmus lusius. Bonus uasallus de odone. Vgo iudex laudauerunt hoc exemplum eamdem uim et autoritatem obtinere sicut exemplar ad quod hoe scriptum fuit. Hane laudem ideo fecerunt, quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inucterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione (iura curie) perderentur, singulariter libellum cuique obtinenti illum petiuerunt, ipsis quoque consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse (quisque fuit) professus. Quibus libellis diligenter auditis, nil hie auctum uel diminutum fuisse cognouerunt. Millesimo extum, mense Jenuarii indicione yi.

### CUI SUPRA.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie, ubi preest domnus iohannes episcopus, uti nobis marco et benedicto auunculo meo famuli sancti damiani una cum uxore et filiis masculinis, et si unus ex nobis sine herede mertuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre sancti damiani que posita est in strupa in loco qui dicitur scandoleto, et in cruce, fine uero de ipsis rebus, ab uno latere fossado quod est iusta terra domnicata, de alio latere fine terra quod tenet andrea reginzo et usque in cuta fontana. fine de suprascripto scandoleto usque in flumine uesano, hoc sunt casis, uineis, ficetis, castanetis, roboretis, saletis, campis, siluis et pascuis, omnia et in omnibus plenum et uacuum, petimus quantum antea tenuit iohannes buto in suprascripto loco, medietate de suprascriptis rebus pet mus et ubicumque portione inuenta fuerit, coerit de suprascriptis rebus una cum exitis carum (sic), anteposita peciola de uinea. da pero ruuerso, et non habeamus potestatem uendere nec alienare nisi in famulis domnicatis sancti damiani. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum exinde pensionem denarios duos. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptis rebus meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de

quo superius repromisimus. Tune liceat uos uel successores ecclesie (uestre) in suprascriptis rebus introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum et filiis nostris suprascriptis rebus in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra et hune libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis et alium simile a nobis factum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conscruandum. Facto petitorio mense februario indicione xiii. Anni dominice incarnacionis nongentesimo octuagesimo quinto indicione suprascripta feliciter.

Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis archiepiscopi. Consules Guilielmus lusius. Vgo iudex. Bonus Vasallus de odone. Oglerius uentus laudauerunt hoc exemplum eandem uim et auctoritatem obtinere sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt, quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis, inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuerunt, ipsis quoque consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus libellis diligenter auditis nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt. Millesimo examu mense Jenuarii indicione vi.

# CUI SUPRA.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest dompnus conradus episcopus. Vti nobis dominico una cum uxore et filiis masculinis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in loco bazali, ubi dicitur fentanella, campora, summariua, calzolo, castagnedello, truncoredo, gaio, quantum antea tenuit paulo nepote meo

omnia ex integrum petimus una cum exitu suo. Et non habeamus potestatem per nullum ius ingenium uendere nec alienare nisi in famulo sancti Syri. domnicato. Ita tamen ut inferamus uobis -uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarios. II. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res (introire et meliorare et colere, et) pensionem ecclesie uestre (uobis) uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus tunc liceat uos uel successoribus uestris in suprascriptas res introire et eui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post autem obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra. et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere jubeatis, et alium similem (a nobis) factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense marcio. indicione. x. Anni ab incarnacione domini nostri ihesu christi Millesimo, XL, II.

Conradus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus. Guilielmus lusius laudauerunt hoc exemplum camdem uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt, quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuerunt, ipsis quoque consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus libellis diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt. Millesimo exlum mense ienuarii, indicione vi.

# LIBELLUS OBERTI SCAUTTARH. ET BUTORUM SANCTI SYRI. ET CONSORTUM.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus iohannes episcopus, uti nobis iohannes cum germano meo famuli sancti damiani cum uxore et filiis masculinis. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre sancti damiani que posita est in uilla struppa locus ubi dicitur in fundo bazali et in ficario, hoc sunt casis, uineis, ficetis. salectis. castanetis. campis. roboretis. siluis et pascuis. fines uero de supra scripta res. de superiore capite fine uinea que fuit domnicata, percurrente in fossadello ex latere descendente usque in fico moreno, ab alio latere fine bosco, et usque petra de miliario uoluente bosco usque in fosadello, perueniente quo dicitur fico moreno, infra istas fines omnia et in omnibus medietatem, petimus terra et res que ante tenuit auio nostro martino. . . . . . (lacuna) tota ex integra casa que iam dicta terra et fines edificata est. Iterum petimus res in loco qui dicitur clusura. Fines uero de supradicta res. de superiore capite . . . . . (lacuna) descendente pro costa usque in petra de suero, et usque in rio que dicitur . . . . . (lacuna) percurrente uia que pergit a uexano. de alio latere uia publica. circo . . . . (lacuna) usque in campora. et pro ipso fossato usque in uexano. Infra istas fines omnia ex integrum una cum exitu suo, uerum etiam petimus in fontanicle et sumaripa. et in calciolo. et in nouelleto, et in leuzallo, et in castagnedello, seu et in scandeleto uerum etiam in ualle nec non et in alleolo. et in ficariolo supra fontana domnica. Tantum petimus nos in suprascriptis locis quantum antea tenuit auius meus martino duas porciones iam dictis locis una cum exitis earum. Similiter petimus nos in suprascripto loco struppa ubi dicitur bazali sorticella una que fuit iohannis que nominatur pasturello ex pro mensura super totum in circuitu perticas xx. que est . . . . . (lacuna) de ficario. alia pecia de terra ubi nominatur molinello arbores fructiferos super se habente. Iterum petimus sorticella una de castagneto in summa ripa que nos diuisimus cum sabatino una cum exitu suo. et dum auixerit genitor noster theodoro et bonistruda, in sua sit potestate, et non habeamus potestatem uendere nec alienare nisi in famuli sancti damiani indonicati. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque (annum) denarios. n. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptis rebus (introire) meliorare. colere. et pensionem ecclesie uestre nobis nel successoribus nestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tune liceat uos uel successoribus uestris in suprascripta res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est propietas. Vnde si placet hec peticio nostra hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum a nobis contradere iubeatis et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense februario indicione xiii. Imperante domino tercio otto in italia anno quinto indicione (\*) suprascripta feliciter.

Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Vgo iudex. Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. laudauerunt hoc exemplum cam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi.

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 987, nel quale era in corso l'indizione 45.4

Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Ipsis quoque consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo cxum mense ienuarii indicione vi.

# LIBELLUS UGONIS FREDALDI ET OMNIUM GATORUM. ET IOHANNIS BELLIXINI ET CONSORTUM.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus iohannes episcopus. uti nobis iohannes et iohannes germanis famuli sancti damiani in una medictate cum uxore et filiis nostris alberto et iohannis, molaciano, et leo, et iohannes, et ueneroso, et marco, et martino famuli sancti damiani cum uxore et filiis in quarta divisione, et alia quarta divisione debent habere iohannes et iohannes germanis suprascriptis, duas diuisionis, uencrioso, et andrea famuli sancti damiani cum uxore et filiis de suprascripta quarta diuisionis debent habere tertia diuisionis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre sancti damiani que posita est in ualle uexano in loco ubi nomina (sic) supra prato. Id est castanetis, et cerretis, et campis. Fines uero de suprascripta res. de superiore parte fine libellaria de benedicto uegillo, et que descurit in fossato de rio mallo, et pro ipso fosato descendit usque infin (sic) de uexano. et de alia parte fine libellaria de andrea ferrario. et si discurit usque in fosadello. qui descendit de costa mediana, et usque in flumine uexano. Infra istas fines et coherencias omnia et in omnibus petimus a uobis plenum et uacuum. una cum exitu suo. Iterum petimus in fontaneclo pecia una terra campo et castaneto, fines uero de suprascripta terra de superiore capite castaneto de turdo, et fine uia canaria que descendit suprascripta castaneto, usque in uia que uenit de bauali, et de

subtus uia fine fosadello, qui descendit usque in fosado de riomallo, et de alia parte fine casale de turdo, et fine fosadello qui descendit in prato. Infra istas fines omnia et in omnibus petimus ex integro una cum exitu suo. Similiter petimus in summa ripa castaneto, fines uero de supra poio de leocaria, de una parte fine costa, et de alia parte fine costa, et de alia parte similiter costa de rio leucaria, de subtus fine fluuio uesano. Infra istas fines omnia petimus una cum exitu suo, et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famuli sancti damiani indonicati. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarios. II. Spondimus in dei nomine alque promittimus in suprascripta res (introire) meliorare colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tune liceat uos uel successoribus uestris in suprascripta res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius et proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum a nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense octubris (\*) indicione. 1. Imperante domino nostro henrico in italia. Anno quinto indicione suprascripta feliciter.

Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus. Wuilielmus lusius. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli

<sup>\*)</sup> Di Gesit Cristo 1018,

isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti (*illum*) petiuerunt. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque professus fuit, Quibus diligenter auditis, nil hie auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo excuu mense ienuarii indicione. vi.

## UNDE SUPRA.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus obertus episcopus. Vti nobis iohannes presbiter una cum filiis adoptiuis una medietate, et itolina similiter alia medietate. et si unus (ex nobis) sine herede mortuus fuerit, unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posite sunt in loco et fundo ubi dicitur scandoleto. In clausura, in ualle, a libellari, a summariba. In castagnedello, musquedo, a da la parte campora, id sunt uineis, ficetis, cannetis, roboretis, saletis, aliisque arboribus fructiferis atque infructiferis quales superius legitur, seu cum superioribus et inferioribus earum rerum quantum pertinuit ansaldo et pagano filios alberti. In Integrum. Ita tamen (ut inferamus) uobis uel successoribus uestris exinde pensionem, per unumquemque annum denar..... (lacuna). Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res introire et colere et laborare et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus tune liceat uos uel successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate, et nos tamen non habeamus licentiam nec potestatem uendere nec alienare nisi in famulos Sancti Syri. Post obitum nostrum uel filiorum nostrorum in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manus

uestra firmatum nobis contradere iubeatis. Facto petitorio mense Januarii. Indicione vuu. Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo septuagesimo primo. Indicione suprascripta feliciter.

Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Vgo iudex. Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplum ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuerunt. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo extuu mense ienuarii indicione vi.

# LIBELLUS ANFOSSI ET PETRI FRATRIS EIUS DE OLIVA ET CONSORTUM.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus obertus episcopus. Vti nobis alberico et bellando presbitero, et bruningo germanis famuli Sancti Syri cum filiis nostris masculinis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus terris iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in ualle uesano locus ubi dicitur molaciana. Petimus manso daloliua, id sunt casis, uincis, ficetis, oliuctis, castanctis, cannetis, roboretis. Petimus coherentias de suprascripto manso, da una parte domocolta indomnicata, ascendente pro costa que pergit in libellaria de ursicino, in libellaria de carlo de gano, de subtus castro ueniente pro uia que pergit in gaua descendente pro costa usque in fontana couerelata, ueniente pro uia que pergit in campo de nazario presbitero usque in roncallo. Iterum petimus pecia una de terra cum

roboreto in cauanario que mihi obuenit per conquestum da parfe de carta noua, tercia porcione. Iterum petimus medietate suprascripto manso daloliua. omnia et in omnibus plenum et uacuum In Integrum. Iterum petimus quarta porcione de molendino cum aqua ductu suo que mihi obuenit per conquestum da parte rolando. de supra in fossato de preda marza ueniente usque in rumalle descendente pro fine de insola usque in lago lugasco, ucniente in costa de subtus molendino. Iterum petimus medietate de campo de supra riua qui mihi obuenit per conquistum da parte petro de taneto, et in portigla . . . . (lacuna) campis et pratis. gerbis et siluis usque in fontana de scalugla que mihi obuenit per conquistum, omnia tercia porcione da parte ingeza da codula, et in creto pecia una de prato que nobis obuenit per conquestum da parte carta noua quantum ad illum pertinet de isto prato et de alia medietate da parte genitor noster, de superiore capite uia que pergit pro costa usque in fossa, da uno latere prato de prazamonte descendente in prato indomnicato, da balio latere prato nostro et de consortibus nostris, et petimus pecias duas de terra in costa bruscata usque in glareto. Iterum petimus pecia de terra in ualle purcifera locus ubi dicitur salersa, id est campo, et castaneto, omnia medietate, et in nerui pasteno uno qui nobis obuenit per conquestum da parte iohannes auterio, omnia medietate, et in colloreto pecia de terra cum castaneto que nobis obuenit per conquestum da parte thomas de glareto et in ualle bona pecias tres de castanetis que nobis obuenit da parte iohannes presbitero, in conio tercia porcione, et medietate de costa longa que nobis obuenit da parte martinus laborante et de germana sua, et in sorbola pecia una de campo. in flumexello, et quantum nobis obucnit per conquistum da parte genitor noster aut pro qualecumque ius ingenium omnia et in omnibus plenum et uacuum In Integrum, et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famuli Sancti Syri. Itam tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque

annum pensionem denar . . . . (lacuna). Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res introire, et meliorare et colere et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus tune liceat uobis uel successoribus uestris in suprascripta res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Pos obitum nostrum uel filiis nostris et exinde pensionem ecclesie uestre (sic) in ius et dominium sancte ecclesie reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum a nobis contradere iubeatis et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense iulio. Anni ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo sexagesimo primo (\*). indicione quarta decima. in suprascripta feliciter.

† Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Gulielmus lusius. Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuerunt. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exum mense ienuarii indicione vi.

<sup>(\*)</sup> Forse qui l'anno ab incarnatione si confonde coll'anno comune, giacchè l'indizione 14.3 appartiene realmente al 1061.

# UNDE SUPRA.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest dompnus obertus episcopus. Vti nobis bellandus presbiter et bruningo germanis una cum filiis nostris masculinis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus terris iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in molaciana ubi dicitur oliua. Id sunt casis, uineis, castanetis, ficetis, saletis aliisque arboribus fructiferis et infructiferis, coherencias uero decernitur, da una parte runcallo, et domocolta domnicata, pro uia que pergit usque in fontana. ascendente usque in libellaria de berizo et in libellaria que fuit da carlo degano, de subtus castro usque in petratecta, descendente pro costa usque in fontana couerclada ueniente pro uia usque in campo qui fuit de nazario presbiter, et usque in runcallo, infra iam dictas coherentias omnia medietate In Integrum. Iterum petimus in cauannario tercia porcione que nobis obuenit da parte andrea carta noua. pro cartula comparationis. da una parte fossato de canaua. de alia parte costa, de subtus fluuius uesano, de superiore capite uia que pergit a campo de nazario presbiter, et petimus pasteno uno prope fontana couerclata que nobis obuenit da parte marco et alguda filia sua. da una parte fossato. de subtus libellaria cunizoni presbiter, da alia parte per mediam costa usque in uia que pergit a fontana couerclata, et castaneto de supra prato decima porcione et porcione que fuit de oberto qui dicitur leorerio, et o bruceto pecia una de terra, da una parte fossato, da alia parte fine costa et terra de campo domnico, de subtus fluuio glareto, de super libellaria que fuit de iohannes gastaldo, omnia medietate, et campo uno supra ripa, de subtus terra uallasca, da alia parte uia, da tercia costa de li pasatori, omnia medietate, et petimus in portilia campis. pratis, et gerbis, da una parte prato nostro, da alia parte fossato

de scalugla, de subtus bosco domnicato, da alia parte libellaria de campo domnico, usque in uia que pergit a caualille, tercia porcione, et a lo prato de creto tres porciones, da una parte terra domnicata, da alia parte braza monti pro media fossa usque in uia. de tercia parte terra nostra et de nostris consortibus, et petimus pecia una de terra in tana ursaria campis et prato, omnia medietate, da reliquis duabus partibus costas, de superiore capite uia, de subtus fossato, et insola de mortedo, da una parte terra domnicata. da alia flumine uesano, de tercia fossato de corsi, quarta porcione. et de molendino petimus quarta porcione, que nobis obuenit da parte rolando cum aquaductile suo de una parte, petra marza, et fossato de rumale usque in laco lugasco, infra istas coherentias petimus aqua ductile suo ubicumque oportunum fuerit. et in colloreto pecia una de terra cum castaneas super se habente. Iterum petimus pasteno uno in nerui, cum casis, et uineis, super se habente, et ficas, et oliuas, et alios arbores fructiferos, et petimus in sancto petro in arena in loco qui nominatur bruceto, cum mansione, et uineis, et ficas, et oliuas, et castaneas, et alios arbores fructiferos super se habente, coherentias uero decernitur da una parte fossato. da alia parte terra que fuit de alberico et de petro neruasco. de subtus terra de bono mato, et de suis germanis, de superiore capite petra nadia, infra istas fines uel coherencias petimus quarta porcione, et pecia una de terra cum castaneis et oliuas que nobis obuenit pro inuestitura da parte petro neruasco, et in ualle purcifera sicca ubi nominatur salersa, cum castaneto et insola, da una parte fossato, da alia parte terra de uerturi, et subtus fluuio purcifera. de superiore capite fines costa. in suprascripta coherentias omnia medietate. et in ualle bona pecias tres de castanetis. medietas de costa longa, et alias duas pecias nostra qui supra germanis, una cum exitis earum. et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famuli sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarios. 11. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascripta res introire (et meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre). Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tune liceat uos uel successoribus uestris (in suprascriptas res introire.) et eui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur euius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra et hune libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense octobris. Indicione x (\*). Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi Millesimo septuagesimo uu. Indicione inscripta feliciter.

Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Guilielmus lusius. Oglerius uentus. Bonus uasallus de odone. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo cxluu mense ienuarii indicione vi.

<sup>(\*)</sup> Nell'ottobre del 1073 (anno comune) era già in corso l'indizione 12.ª

LIBELLUS QUEM MODO TENET GANDULFUS DE CAMPO CASTURNO
ET FILM GUAITA FOLLIE. ET OGLERB DANISH, ET EORUM CONSORTES.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus Obertus episcopus. Vti nobis uenerando cum filiis meis masculinis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus terra iuris ecclesie uestre sancti Syri que posita est in ualle uesano locus ubi dicitur campo castorio, id sunt casis, uineis, castanetis, pometis, oliuetis, roboretis, campis, gerbis, siluis, pratis, et pascuis. omnia et ex omnibus medietate de infrascripto manso. In Integrum, plenum et uacuum, et petimus molendino octava pars in insula de ultra besanio. De una parte fossato grosso et usque in plano ueniente riuarolo, medietate, et petimus manso uno in sancto Syro. quantum mihi obuenit da parte genitor meus, et quantum mihi obuenit per conquestum da parte iuuenalis. id sunt casis. uineis. castanctis. pometis. oliuetis. saletis. cannetis. campis. gerbis. siluis, pratis, pascuis, et gorreto, in uesano omnia et ex omnibus plenum et uacuum. In Integrum, et petimus quarta porcione in botogna. Iterum petimus massaricio uno in bauali locus ubi dicitur cella. id sunt casis. uineis. castanetis. pometis. oliuetis. cannetis. saletis, campis, gerbis, siluis, pratis, et pascuis, quantum mihi obuenit da parte genitor meus omnia et ex omnibus plenum (et uacuum) In Integrum, et petimus pecias de terra que mihi obuenit per conquistum a sancto Syro qui dicitur cretasca. quantum inuenire possum q... cartula comparationis. et petimus terris in uiganico quantum mihi obuenit da parte genitor meus, et quantum mihi obuenit per conquestum. id sunt casis. uineis. castanetis. pometis. cannetis. saletis. roboretis. ficetis. campis. gerbis. siluis. pratis. et pascuis. omnia et ex omnibus plenum et uacuum. In Integrum. Et iterum petimus ego qui supra uenerando cum filiis meis masculinis

usu nel fructu, nec ullum datum nec cos nec meos heredes dare non debemus, et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulis sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarios. u. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res introire et meliorare et colere, et pensionem uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uobis uel successoribus uestris in suprascriptas res introire et cui uolucritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hee peticio nostra, et hunc libellum scriptum et manu uestra firmatum nobis contradere jubeatis, et alium simile a nobis factum et a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense marcio. Indicione xIII. Anni ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo septuagesimo secundo. (mense) marcii (\*). Indicione suprascripta feliciter.

Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus. Wilielmus lusius. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo cxum mense ienuarii indicione vi.

<sup>(\*)</sup> Nel marzo dell'anno 1072, correva l'indizione 10.ª

## LIBELLUS FILIORUM GUAITA FOLLIE.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus obertus episcopus. Vti nobis bruningo una cum filiis meis masculinis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus terris iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in uallo uesano locus ubi dicitur campo castorio, da uno latere terra de solariolo que fuit de manfredo coco. de superiore capite terra que fuit de madelberto et de suis consortibus ueniente usque in terra que fuit de ambrosio, de alio latere pro fine costa ueniente a fluuio uesano. Iterum petimus, octava pars de molendino, et pecia de campo in butogna. da buno latere terra de lanfranco. da balio latere costa de tana ursaria, de superiore capite terra domnicata. De subtus libellaria uallasca, omnia quarta porcione de suprascripto campo, et petimus in monte de nosigle riuario uno, da buno latere prato de traiaista. da alio latere de carta noua et de suis consortibus. Seu et petimus pecia una de prato . . . . (lacuna) que mihi obuenit da parte martinus presbiter scrizo, et petimus rouereto usque in riuariole. et usque in o plano. Petimus coherentias de suprascripto manso in campo castorio de ipso medietas pro costa de campo qui fuit de nazario presbiter ueniente pro costa usque in fossato, et insola ultra uesano, omnia medietas, et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famuli Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarios. II. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascripta res introire et meliorare, et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uobis uel successoribus uestris in suprascripta res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post (obitum) nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra hunc libellum scriptum, et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum, uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense Januarii. Indicione, mi. Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo septuagesimo, vi. Indicione infrascripta feliciter (\*).

Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Guilielmus lusius. Oglerius uentus. Bonus uasallus de odone. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo cxliii mense ienuarii indicione vi.

LIBELLUS QUARTERII ET SOCIORUM EIUS. UIDELICET IOHANNIS BARELLI ET ALDE ET CONSORTUM.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus obertus episcopus. Vti nobis Ato una cum nepotes mei masculini, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res ecclesie uestre Sancti Syri qui posita est in loco et fundo molaciana locus ubi dicitur taneto, hoc sunt casis, uineis, ficetis

<sup>(\*)</sup> Nel 1076 non correya la 4,º indizione, ma la 14 a

saletis, castanetis, omnia et ex omnibus plenum et uacuum quantum mihi obuenit de genitore meo. Da una parte domnicato, et ipsa uinea ad medietatem reddendum, de alia parte terra de bonsegnore. De tercia parte uia pubblica que pergit in poio serra de castaneto. que pergit de la ualle que se diuidit inter andrea de gano usque in mansione de sabatino ucniente usque in maceria de andrea de gano, de supra terra de leo de la ualle ueniente in lauagello. et in poio, et de alia parte de monte corvo, et medictate de prato de nuciculo, et prato de costa alta, et in uia noua decima parte a robore rosaria quantum mihi obuenit de conquisto, omnia et in omnibus de istis rebus suprascriptis, plenum et uacuum In Integrum, et non habeamus potestatem uenundare nec alienare. nisi in famuli Sancti Syri indomnicati. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarios. II. Spondimus in (Dei) nomine atque promittimus in suprascriptis rebus introire, et meliorare, et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uobis uel successoribus uestris (in suprascriptas res introire.) et cui uolucritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra hunc libellum scriptum et manu uestra firmatum (nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum) uobis (pro munimine sancte ecclesie uestre) tradimus conseruandum. Facto petitorio mense iunio. nu. kalendas iulii. Anni ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo sexagesimo vi. Indicione, v. feliciter (\*).

Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

<sup>(&#</sup>x27;) Anno comune 1065, nel quale cadeva l'indizione 4.ª

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Oglerius uentus. Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti (illum) petiuerunt. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo excun mense ienuarii indicione vi.

# LIBELLUS GUILIELMI DE GLARETO.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus teodulfus episcopus. Vti nobis leoprando una cum uxore et filiis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in comunici. et in traicosta. Ibi sunt casis, uineis, ficetis, castanetis, roboretis, salectis, campis, siluis, et pascuis. Tantum petimus nos in suprascriptis locis quantum antea tenuit ienitor meus andrea. una cum exitu suo, et nobis contangit de inter fratres et consortes nostros. Iterum petimus nos leoprando et teudeto cum uxores et filiis nostris aliquantas de res in monte botogna, id est terra laboratoria ad unum modium seminandum, et non habeamus potestatem uenundare uel alienare nisi in famuli Sancti Syri donicatis. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem pro unoquoque anno denario uno. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptas res meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in res uestras

introire cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum nobis contradere iubeatis et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense octubris. Indicione. x. Imperante domno nostro oto in italia anno xIII (\*). Indicione suprascripta feliciter.

Teedulfus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. Oglerius uentus. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt. quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter cuique libellum obtinenti (illum) petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis. nil (hic) auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exum mense ienuarii indicione vi.

# DE EODEM.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus iohannes episcopus. Vti nobis leoprando famulo sancti Syri. cum uxore et filiis masculinis. Et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posite sunt in molaciana locus ubi dicitur casalio. id est pecia una de terra que aprehendimus a pastenando medietate indomnicato.

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 979, nell'ottobre del quale correva l'indizione 8.

ld est casa, uinea, castaneto, salectis, roboretis, campis, et pascuis, et est insu pastenos (sic) super totum perticas legittimas centum.... (lacuna). Petimus nos una cum exitu suo, et si usque ad duodecim annos non habuit expletum pastenum . . . . (lacuna) de quacumque fruge ipsa terra meliore portauerit. Tunc.... (lacuna) et meos heredes componituri libras duas de denarios bonos papienses, et per unumquemque annum usque ad undecim anni agno in pascha. et non habeamus potestatem ucnundare nec alienare nisi in famuli domnicati Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarium. 1. Spondimus (in Dei nomine) atque promittimus suprascripta res meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos nel successoribus uestris in suprascripta res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre (revertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra hunc libellum scriptum et manu uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre) tradimus conseruandum. Facto petitorio mense nouembris. Indicione tercia decima. Imperante domno nostro tercio oto in italia Anno tercio (\*). indicione suprascripta Feliciter.

Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit-

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Oglerius uentus. Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi.

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 998, nel novembre del quale cadeva l'indizione 12.

Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exput mense ienuarii indicione vi.

#### DE EODEM.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus iohannes episcopus. Vti nobis ingo famuli Sancti Syri cum filiis masculinis in una medietate, iohannes et thomas et amico germanis famulis Sancti Syri cum filiis masculinis in una medietate. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis, petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in loco ubi dicitur casalio. id est casa, uineas, salectis, cannetis, ficetis, campis. Fines uero de suprascripta res. de uno latere fine maceria que pergit a prato domnico et qui descendit in fossato croso. de subtus fine campo domnico ubi est robore grande, de alia parte costa de ilice sicut aqua reuersa. et fine ronco qui descendit in prato domnico. infra istas fines et coherentias omnia ex omnibus petimus plenum et uacuum una cum exitu suo. et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famuli Sancti Syri indomnicati. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarium. 1. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascripta res (introire) meliorare et colere. et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in suprascripta res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesic uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense marcio indicione v. Regnante domino nostro henrico in italia Anno tercio (\*). Indicione suprascripta feliciter.

† Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Bonus uasallus de odone. Vgo iudex. Guilielmus lusius, laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exum mense ienuarii indicione vi.

## DE EODEM.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesic. ubi preest domnus landulfus episcopus. Vti nobis iohannes et thomas famuli Sancti Syri in una medietate una cum uxore et filiis. Benedicto famulo Sancti Syri cum uxore et filiis in alia medietate. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus aqua ductu cum molendino in fossato sancti michaelis prope ciuitatem Janue. ubi dicitur molinello. et habeamus potestatem in suprascripto fosado

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1007.

molendino hedificare cum aqua ductu suo, ubicumque inuenta fuerint, ubi nobis hedificatum est, et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famuli Sancti Syri domnicati. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denar . . . . (lacuna). Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascripto aqua ductu hedificare molendino, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in suprascripto molendino introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense iunio. Indicione vun (\*).

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Wilielmus lusius. Vgo iudex. Oglerius uentus. Bonus uasallus de odone. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo cxum mense ienuarii indicione vi.

<sup>(\*)</sup> Durante il vescovato di Landolfo l'indizione 9.ª cadde una volta appena, cioè nel 1026; ed a tale anno deve quindi assegnarsi l'atto presente.

## LIBELLES BOMBELLI DE BURGO ET CONSORTEM.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus iohannes episcopus. Vti nobis leo cum filiis suis masculinis famuli Sancti Syri, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie Sancti Syri qui posite sunt in fundo uesano locus ubi dicitur molaciana. id sunt casis. uineis. ficetis, castanetis, roboretis, salectis, campis, pratis, oliuetis et pascuis. Fines uero de predicto d..... (lacuna). da uno latere fine seuc de pradello descendente per costam usque in fluuio uesano. Da alio latere fine terra de iohanne cogo, et fine seuale de persico, et fine canneto domnicato descendente in fluuio uesano, de superiore capite uia que pergit a pradello, de subteriore capite fine fluuio uesano. Infra iam dictas fines omnia plenum et uacuum petimus tercia porcione anteposita uinea que fuit de rufino cogo. Coherencias uero de omnibus suprascriptis rebus. fine fontana couerclata. et uia publica et uinea domnicata, et fine prato de cornale et castaneto domnicato, et poio da sale, et costa de liomale, et fine glareto. et fine fluuio uesano, et fine laco draconario. Infra iam dictas coherentias tantum petimus quantum nobis contangit inter fratres et consortes nostros una cum exitis earum. Id est tercia porcione. Et non habeamus potestatem suprascriptis rebus uenundare nec alienare nisi in famuli domnicati Sancti Svri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denario, uno, Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptis rebus meliorare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus. Tunc liceat uos uel successores ecclesie uestre in suprascriptis rebus introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post

obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense marcio Indicione v. Anni domini nostri ihesu christi nongentesimo nonagesimo secundo. Indicione suprascripta feliciter.

Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Guilielmus luisus. Oglerius uentus. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igiur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo cxliii mense ienuarii indicione vi.

## DE EODEM.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus Johannes episcopus. Vti nobis martino cum filiis suis masculinis una diuisione. leo cum filiis suis masculinis et cum nepote suo iohannes. et martino uexoso cum filiis suis masculinis in alia diuisione. iouenale cum filiis suis masculinis...... (lacuna) in tercia diuisione. alberto cum filiis suis masculinis. et leo cum filiis suis masculinis. et nepotibus suis filii eldeprandi in quarta diuisione. famuli Sancti Syri. et si unus ex nebis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis

petimus terra iuris ecclesie uestre Sancti Syri qui posita est in ualle uexano locus ubi dicitur Sancto Syro miliano, id est insola una, de superiore capite fine campo liderii. da alio latere fine terra de elerico silo. da tercio latere fine fossato . . . . (lacuna). de suteriori capite descendente in fluuio uexano, infra istas fines habes potestatem molendino edificare et cum aqua ductu suo quacumque causa edificare uolueris, in suprascripto loco omnia petimus plenum et uacuum ex integrum una cum exitu suo, et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulo domnicati Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarios. n. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascripta res introire meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus tunc liceat uos uel successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre (reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro nimine sancte ecclesie uestre) tradimus conseruandum. Facto petitorio mense iulio. indicione quinta. Anni domini nostri ihesu christi nongentesimo nonagesimo secundo. Indicione suprascripta feliciter.

Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus. Guilielmus lusius. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter

cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognoucrunt.

Millesimo excuu mense ienuarii indicione vi.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus iohannes episcopus. Vti nobis bonizo barba et nepos nomen eius iohannes famuli Sancti Syri cum uxore et filiis in prima diuisiones, stabiles cum filiis masculinis famuli Sancti Syri in secunda diuisione. leo cum filiis masculinis famuli Sancti Syri in tercia diuisiones, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis, petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri qui posita est in ualle que dicitur molaciana cum massaricio que fuit domnicato subtus castro. petimus de suprascripto massaricio medietate de uinea. ficetis. cannetis. roboretis. salectis. campis. et pascuis. fines uero de suprascripto . . . . (lacuna). fine carponaria de castro. de subtus fine libellaria de ursacino, et fine uia que pergit ad terminia de tazaria. de una parte fine uia que pergit a serudo, de alia parte fine fossado de castro. Infra istas fines omnia medietate petimus una cum exitis carum, et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famuli Sancti Syri indomnicati. ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarios. n. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascripta res (introire) meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus. tune liceat uos uel successoribus uestris in suprascripta res introire. et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie (uestre) reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum a nobis contradere iubeatis et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense octubris Indicione . . . (lacuna). Regnante domno nostro Enrico res (sic) in italia Anno quarto (\*). Indicione suprascripta feliciter.

† Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. Oglerius uentus. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo cxulli mense ienuarii indicione vi.

## DE EODEM.

Cyn Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus Landulfus episcopus. Vti nobis leo cum filiis suis. Et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo conditionis locare nobis iubeatis petimus terra et gorreto qui nominatur rununata. Fines uero de iam dicta terra, ab uno latere fine fluuio uesano. Ab alio latere finit campo . . . . (lacuna), a tercio latere fine rio chareto da prato donnico. Da quarto latere fine fontanella. Infra istas fines habeamus potestatem molendinum edificare cum aqua duetu ubicumque nobis placuerit una cum exitu suo. Et non habeamus (potestatem) suprascripto molendino et terra uendere nec alienare in nullo homine nisi in famuli Sancti Syri.

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1007, nell'ottobre del quale correva l'indizione 6.ª

Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarium unum. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptas res molendinum edificare (sic), et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores ecclesie uestre in suprascripto molendino introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense iulio. Indicione quarta. Imperante domno nostro otto in italia Anno nono (\*), indicione suprascripta feliciter.

Landulfus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Wilielmus lusius. Vgo iudex. Bonus uasallus de odone. laudauerunt hoc exemplum cam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo cxulli mense ienuarii indicione vi.

#### LIBELLUS IOHANNIS MORELLI ET CONSORTIBUS SUIS.

Cvm Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus teodulfus episcopus. Vti nobis leo cum filiis meis

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 976.

masculinis . . . . (lacuna) et filiis nostris. Et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus molendino cum aqua ductu suo in molaciana locus ubi nominatur fontanella prope fluuio uexano. et . . . . . (lacuna) suprascripto molendino una cum exito suo, et non habeamus potestatem uenundare nec alienare suprascripto molendino nisi in famuli domnicati. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarium. 1. azimas duas. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascripto molendino edificare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus tunc liceat uos uel successoribus uestris suprascripto molendino apprehendere, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roborato uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense iulius Indicione quartadecima (\*),

Teodulfus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Guilielmus lusius. Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti (illum) petiuerunt. Is igitur consulibus

<sup>(\*)</sup> Durante il vescovato di Teodolfo l'indizione 14<sup>-a</sup> occorse due volte: nel 956 e nel 971.

datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exam mense ienuarii indicione vi.

#### DE EODEM.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus iohannes episcopus. Vti nobis leo, atque madelberto. seu andrea famuli Sancti Syri una cum uxore et filiis masculinis. unusquisque in sua diuisione, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis inbeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri ad molendinum edificandum cum aqua ductu suo, qui posita est in gorreto in ualle uesano prope curte molaciana, fines uero de ipsis rebus. ab uno latere fine fico, ab alio latere fine insola domnicata. De superiore capite fine saitula domnicata. Da quarto latere fine ripa de stafola. et fine prato subtano domnicato, et flumine de glareto, infra iam dictas fines habeamus potestatem molendinum edificare eum aqua ductu suo. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famuli Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum denario, uno. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascripto molendino laborare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus ecclesie uestre suprascripto molendino apprehendere, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis et aliut simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum.

Et non habeamus potestatem suprascripto molendino uendere nec alienare nisi in famuli Sancti Syri domnicati. Facto petitorio mense Januario indicione nona. Regnante domno nostro Enrico in italia anno septimo (\*). indicione suprascripta feliciter.

+ Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Wilielmus lusius. Bonus uasallus de odone. (*Vgo iudex*). laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hane laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exum mense ienuarii indicione. vi.

## DE EODEM.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus conradus episcopus. Vti nobis Belandus presbiter et bruningo germani filii quondam bonizoni, et albertus, atque rusticus, seu carbonus, una cum filiis nostris masculinis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus insula una in molaciana iusta fluuio uexano iuris ecclesie uestre Sancti Syri, et est posita iusta prato subtano, ubique molendinum edificare una cum aqua ductili suo, ad quarto reddendum, et per unumquemque annum pullos duos, et azimas, ii. Coheret a suprascripto molendino da una parte fluuio uexano, da alia parte glareto, da tercia parte lacu de la

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1014

elapella. da quarta parte molendino domnicato. Infra iam dictas coherencias molendino cum aqua ductili suo edificare ubicumque oportunum fuerit, et aquam perquirere et accipere ubicumque oportunum fuerit. In tali uero ordine ut suprascripti germani bellandus presbiter et bruningus quarta porcione, et albertus alia quarta porcione, et rusticus similiter, et carbonus similiter, omnia sicut superius legitur petimus In Integrum. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascripta insula molendinum edificare, et quarto quod superius legitur uobis uel successoribus uestris reddere. et pullos. u. et azimas. u. per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius (repromittimus) tune liceat uos uel successoribus uestris in suprascripto molendino introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel heredum nostrorum in jus et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum a nobis contradere iubeatis. Facto petitorio mense octubris. Indicione quinta. Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo octuagesimo quarto (\*). (indicione) suprascripta feliciter.

+ Conradus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odene. Oglerius uentus. Vgo iudex. Guilielmus lusius. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hane laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exluu mense ienuarii indicione vi.

<sup>(\*)</sup> Anno comune 1085, nell'ottobre del quale correva di già la 7.ª indizione.

LIBELLUS ANSALDI FOSSI DE OLIUA ET PETRI. ET SUORUM CONSORTUM.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie, ubi preest domnus iohannes episcopus, uti nobis andrea et alberico famuli Sancti Syri una cum uxore et filiis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in ualle uesano. locus ubi dicitur murtedo. id est pecia una de terra, et habeamus potestatem super se molendinum edificare cum aquarum ductibus suis. Fines uero de ipsa terra, ab uno latere usque in prato domnicato, da alio latere usque in fluuio uesano, de superiore capite usque in arco descendente usque in fossato de corsi. de subteriore capite usque in fossato de morteto, infra istas fines omnia et in omnibus plenum et uacuum una cum exitus earum, et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulo Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque anno exinde pensionem denarios, n. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res (introire) meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris (in suprascriptas res) introire. et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis postris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra, et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum (nobis contradere iubeatis) et aliud simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense nouembris indicione secunda. Regnante domino nostro ardoino in italia. indicione suprascripta feliciter (\*).

+ Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.

<sup>(\*)</sup> Anni di Gesù Cristo 1005.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Vgo iudex. Bonus uasallus de edone. Wilielmus lusius laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt, quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne corum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo cxum, mense Jenuarii indicione vi.

## LIBELLUS GUILIELMI CUSTODIS.

Cym Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus Syrus Archiepiscopus. Vti nobis guilielmo custodi una cum uxorc et filia quam de ipsa habeo seu cum filiis et filiabus eiusdem filie et heredibus, et si unus ex eis mortuus fuerit alterum illum succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri. id est mansionem unam in ciuitate Janua. cui coheret ab uno latere domus anne. ab alio domus predicti archiepiscopi. a tercio trexenda. a quarto uia publica. Iterum petimus res eiusdem ecclesie in domocolta que uocatur sancti uincentii. cui coheret ab uno latere uinca ipsius Archiepiscopi, ab uno fossatus, a tercio similiter (uinea) archiepiscopi et iterii. a quarto uia. Iterum petimus hoc quod possedimus in uico molasco. plenum et uacuum. In Integrum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pro pensione denarios Januenses duos, et non habeamus potestatem uendendi nisi archiepiscopo uel famulis per apreciatum estimatorum Januensium. et minus solidi duo. Si uero archiepiscopus uel famuli noluerint dare precium ut superius dictum est, tunc liceat nobis uendere cui uolucrimus, saluo tamen censo ecclesie. Spondimus in dei nomine

atque promittimus in suprascriptas res intrare, et meliorare atque colere, et pensionem ecclesie uestre uobisque et successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Post obitum nostrum et filiorum filiarumque filie mee in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Pensionem ut superius dictum est in unoquoque anno uobis et successoribus uestris dabimus. Si autem non fecerimus licitum sit uobis et successoribus uestris in suprascriptas res intrare et dare cui uolueritis. Factum fuit hoe anno dominice incarnacionis Millesimo, c. xl. III. mense marcii indicione, v. Huius institutionis testes fuerunt Marchio iudex. Serrus filius eius. Guilielmus polexinus. Guilielmus iudex. Interfuerunt ugo archidiaconus, et petrus prepositus, et anfossus diaconus.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Guilielmus lusius. Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo cxluu mense ienuarii indicione vi.

## LIBELLUS IOHANNIS LANGASCINI.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus Syrus archiepiscopus. Vti nobis iohanni langascino. una cum uxores (sic) et filiis et filiabus. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. alterum illum succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri qui posite sunt in domocolta que uocatur sancti uincentii. cui coheret

ab uno latere uinea ipsius archiepiscopi, ab alio fossatus, a tercio similiter archiepiscopi. a quarto uia. Iterum petimus hoc quod possedimus in uigo molasco, plenum et uacuum In Integrum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque (annum) pro pensione denarios Januenses quatuor, et non habeamus licentiam uel potestatem uendendi nisi Archiepiscopo uel famulis (per) apreciatum extimatorum Januensium, at minus solidos duos. Si autem Archiepiscopus uel famuli noluerint dare precium ut superius dictum est, tune liceat nobis uendere cui uoluerimus. saluo tamen censo ecclesie. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res intrare, et meliorare atque colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Post obitum nostrum et filiorum nostrorum et heredum illorum reuertatur in ius et dominium sancte ecclesie (uestre) cuius et proprietas, pensionem sicut superius dictum est in unoquoque anno uobis et successoribus dabimus, si autem non fecerimus licitum sit uobis et successoribus uestris in suprascriptas res intrare, et dare cui uolueritis. Factum fuit hoc anno dominice incarnacionis. Millesimo expui, mense marcii indicione, v. Hujus institutionis testes fuerunt. Marchio judex. Serrus filius eius, Guilielmus polexinus. Guilielmus iudex. Interfuerunt ugo archidiaconus. petrus prepositus. anfossus diaconus.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. Oglerius uentus. Vgo iudex laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exum. mense ienuarii indicione vi.

### LIBELLUS DE MORO DE DOMOCOLTA.

EX QUO DESCENDERUNT UXOR WILIELMI CUSTODIS. ET UXOR IOHANNIS LANGASCIM.

ET OGLERIUS. ET CONSORTES EORUM.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus iohannes episcopus, uti nobis andrea qui et mauro cum uxore et filiis. et si unus ex nobis sine herede mortuus fucrit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis, petimus terra iuris ecclesie uestre Sancti Syri, qui posita est infra domocolta sancti uincentii. Fines uero de predicta terra. da buno latere fine fossado, de alio latere fine uia publica, de superiore capite fine uia que tenet maginfredo et iohannes coquo. de subteriore capite fine terra de filii iohannes camarario, petimus nos in suprascripta terra pecia una de terra que fuit de bernardo presbiter. Fines uero de predicta terra, da buno latere fine fossado, da balio latere terra de iohannes coquo et maginfredo, infra istas fines omnia et in omnibus plenum et uacuum ex integrum, una cum exitu suo. Petimus nos in suprascripto loco ubi nominatur in comolacio et in buzalla et in aqua benedicta, seu in uedulice, de iam dictis rebus suprascriptis locis omnia et in omnibus plenum et uacuum petimus. quantum antea tenuit ansaido (\*) in suprascriptis locis, et nobis contangit de inter fratres et consortes nostros ex integrum una cum exitu suo. Id est casis, uineis, castanetis, ficetis, campis, pratis, siluis et pascuis, seu petimus nos campi, et prati de incisa, fines uero de iam dictis locis, casis et rebus, ab uno latere fine cruce de pino. et fine lauaglo pagnano, seu in prato indomnicato ubi nominatur nusigla, e fine aqua pendente. Seu petimus nos in suprascripto loco in comolacio locus ubi nominatur gaio, id est casa, uineis, castanetis, campis, siluis et pascuis, et campis laboratoriis qui positi sunt in

<sup>(\*)</sup> E nel libello seguente Ansaida.

montibus de super caruanici, et castaneto, qui positi sunt in ascreto. et campo martini cum castaneis, et terre laboratorie, et riuarole tantum petimus nos in suprascriptis petitores in istis locis quantum antea tenuit petrus de uidualdo ex integrum una cum exitu suo. Seu petimus nos in suprascripta terra pecie due de terra que fuit de uenerioso et rufino germani, petimus nos una cum exitu suo. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famuli Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarios. 4. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptis rebus (introire) meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores uestri ecclesie uestre in suprascriptis rebus introire. et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris, in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius proprietas est. Vnde si placet hec peticio nostra, et hune libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conservandum. Facto petitorio mense iunius indicione, n. Imperante domno nostro enrico in italia anno sexto (\*). indicione suprascripta feliciter.

Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. Oglerius uentus. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1019.

cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hie auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exama, mense ienuarii indicione va.

#### CUL SUPRA.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus obertus episcopus. Vti nobis mauro una cum filiis uel filiabus uel heredes quod nati sunt uel in antea nati essent debent (sic). Et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus terris iuris ccclesie uestre Sancti Syri qui posita est in ualle uesano loco ubi dicitur domocolta sancti uincentii. Fines uero de predicta terra, da buno latere fine fossado. da alio latere fine uia publica. de superiore capite fine uinea quam tenet manifredo et iohannes coco. de subteriore capite (terra) de filiis iohannes camarario. petimus nos in suprascripta terra pecia una de terra qui fuit de bernardus presbiter. Iterum petimus in loco ubi nominatur in comolacio, et in buzalla ct in aqua benedicta, seu in uedulicie, omnia et in omnibus plenum et uacuum, quantum antea tenuit ansaida in suprascriptis locis ex integrum una cum exitu suo, scu petimus nos campi et prati, incisa . . . . (lacuna). fines uero de iamdictis locis, casis et rebus, fine cruce de pino, et fine lauaglo pagano seu in prato donicato ubi nominatur nosigla, et fine aqua pendente, seu petimus nos in uico molacio ubi nominatur gaio, seu petimus nos pecie due de terra que fuit de ucnerioso et rofino germani, seu petimus nos in prato episcopo. fines uero da buno latere terra de bonsegnore, costa uersante usque in purcifera, da balio latere terra de usacorte et in molacio cum casis et uineis, et castanetis et ficetis, et roboretis, sicut antea tenuit biado, omnia medictate sicut contangit inter fratres et consortes nostros plenum et uacuum, et roboreto in o roncallo, et alio roboreto

in fossado de canaue. uel pro aliis ceteris locis ubicumque porcio inuentis fuerint, plenum et uacuum in integrum. Et petimus molendino cum aqua ductili suo in domocolta ubicumque inuenire possunt. a quarto reddendum. ubicumque supra terra Sancti Syri edificare possunt, coherentia cernitur da muro gallo pro media isola usque in loco de corrado, omnia medietate de isto molendino. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarios. II. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res introire et meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum postrum uel filiis postris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra, hune libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum (uel a testibus roboratum) uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense madio indicione quartadecima. Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi Millesimo sexagesimo. indicione suprascripta feliciter (\*).

+ Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus. Vgo iudex. Guilielmus lusius. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis.

<sup>(\*)</sup> Anno comune 1059, nel quale cadeva soltanto l'indizione 12.ª

libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt. Millesimo exum. mense ienuarii indicione vi.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus theodulfus episcopus. Vti nobis urso famulis Sancti Syri cum uxore et filiis masculinis in una medietate. martino famuli Sancti Syri cum uxore et filiis masculinis, in alia medietate. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alter succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri miliani, id est casa, uineis, ficetis, castanetis, salectis, campis, siluis et pascuis. Fines uero de istis rebus. de uno latere fine fossato croso descendente in uesano, ab alio latere fine fossato torbido, de superiori capite fine terra indomnicata, de subtus fine fluuio uesano. Tantum petimus de ista casa et rebus infra istas fines, omnia quarta divisione quantum antea tenuit leo qui dicitur mal iudica. et quicquid hodie tenere uisus fuit martino et eberga iugales omnia ex Integrum, una cum exitis earum, et dum aduixerit leoprandus, omnia medietatem de istis rebus in sua sit potestate usufructuandi et non alienandi, et numquam in tempore in suprascriptis seruis uel filiis eorum de seruitio Sancti Syri se subtrahant. Et si aliquando se subtraxerint, reuertentur prefate res in predicta ecclesia. Et (non) habeamus potestatem ucnundare nec alienare nisi in seruis domnicatis Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denar . . . . (lacuna). Spondimus in dei nomine atque promittimus in istis rebus introire et meliorare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores uestri in istis rebus introire, et cui uolucritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel 'filiis nostris. in ius et dominium ecclesic uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde

sic placet hec peticio nostra hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense iunio indicione, xiii. Regnantibus berengario et adelberto anno quinto (\*), indicione ista feliciter.

Theodulfus episcopus in hoc libello subscripsit.

Cym Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus theodulfus episcopus. Vti nobis stabule, una cum germanis et filiis masculinis famulis Sancti Syri, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri, qui posita est in monte butonio, locus ubi dicitur costola. id sunt campis. siluis. pascuis. Fines uero de predictis rebus. de uno latere fine fontana de butonia usque in zucarello, ab alio latere strata de monte coruo descendente in aqua de fontana. de superiori capite fine costa de alpe. aqua uersante. jamdictas fines omnia petimus, una cum exitu suo. Similiter petimus nos terram que posita est in uilla que dicitur communio. id sunt casis. uineas et arbores fructiferos super se habentes. Tantum petimus de predicts rebus in suprascripto loco quantum antea tenuit . . . . . (lacuna) una cum exitu suo. Iterum petimus nos casale quod est posito in comunici, fine uero de predicto casale de superiori capite fine uacariciola, de uno latere fossato de riuo, et usque in glareto. ab alio latere fine pradello. de tercio latere fine fontana de carpeno descendente in glareto. Seu et petimus nos castaneto uno in loco qui dicitur tilia, fine uero de predicto castaneto ab uno latere fine lauaclo, de alio latere fine uia publica, de alio latere castaneto uallasco. Infra istas fines omnia petimus una cum exitu suo. Similiter

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 935.

netimus nos in teneto, uinea, castaneto, ficetis, campis, et pascuis, Fines uero de iam dictas fines (sic). de superiori capite uia domnicata, de alio latere fine castaneto usque in fontanello de martino descendente in uia publica. de subteriori capite fine prato, ab alio latere fine costa de zucaro. Et petimus nos in loco qui dictur Sancto Sylo miliano pecia una de campo et uinea, ficetis. Fine uero de ipsa uinea, ab uno latere fine campo de martino. De alio latere fine terra quam tenet iohannes loxo, de superiore capite fine casale de iohanne scrizo, de subteriori capite fine casale grimaldi. Infra suprascriptas iam dictas fines omnia et in omnibus petimus medictatem de quantum tenuit alprando ad libellario nomine, et nobis contangit inter fratres et consortes nostros una cum exitu suo. scatico et alpiatico in domnico sit reservatum. Et non habeamus potestatem uendere nec alienare nisi in famulis Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque (annum) denarios. 11. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptas res meliorare et colere. et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores uestri in suprascriptis rebus introire, et cui uolucritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filis nostris suprascriptas res in ius et dominium ecclesie reuertantur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis promunimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense februarii indicione. xv. Imperante domino nostro otto in italia, anno, x (\*), indicione suprascripta feliciter.

† Theodulfus episcopus in hoc libello subscripsit.

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 972.

# LIBELLUS FILIORUM ALBERTI DE PRATO DE SANCTO SYLO MILIANO. ET SUIS CONSORTIBUS.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus obertus episcopus ciuitatis Janue. Vti nobis Ingo filius quondam iohanni. una cum filiis masculis. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alteri succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis, petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syli que posita est in fundo in loco casa noua. ubi dicitur costa mala, hoc est pecia una de castagneto. Fines uero de una parte fossato de axereto, de alia parte uia publica, de tercia parte flumexello, de quarta parte de castaneto calcaprina. Infra iam dictas coherentias omnia plenum et uacuum in integrum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum denarium. 1. Spondimus in dei nomine atque promittimus istas res meliorare. et pensionem ecclesie uestre (uobis) uel successoribus uestris inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos in istis rebus introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra. et hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense aprilio indicione, ut. Anni domini postri ibesu christi Millesimo sexagesimo quinto, indicione ista feliciter.

+ Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. Vgo iudex. Oglerius uentus. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exemu mense ienuarii indicione vi.

#### UNDE UT SUPRA.

Cyn Cam Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus iohannes episcopus. Vti nobis martino et andrea atque marchus presbiter iermanis famulis Sancti Syri cum filiis illorum, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat, unusquisque in sua divisione. Titulo condicionis locare nobis iubeatis. Petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in loco qui dicitur creto, coherentias uero de ipsas res. ab uno latere fine prato qui fuit ingoni. Ab alio latere prato domnicato. de subtus fine libellaria iohannis de monte. De superiori capite fine prato similiter donnicato. Infra iam dictas coherentias et fines. omnia ex integrum petimus una cum exitu suo. Et habeamus potestatem in infrascriptas res pratum edificare, et campum laborare, et non habeamus potestatem suprascriptas res uendere nec alienare nisi in famulis donnicati de ista ecclesia. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum. denarios. II. Spondimus in dei nomine atque promittimus istas res laborare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris inferre per unumquemque annum. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores uestri in istis rebus introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris, in ius et dominium ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet ut hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense marcii, et indicione, x. Regnante domino nostro Anrico (sic) in italia Anno octauo (\*), indicione ista feliciter.

+ Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Vgo iudex. Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt. Millesimo ext quarto, mense ienuarii indicione vi.

UNDE UT SUPRA.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. ubi preest domnus iohannes episcopus. Vti nobis albertus cum uxore et filiis nostris masculinis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedere debeamus. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus nos terra Sancti Syri que posita est in ualle locus ubi dicitur fontanio. Fines uero de predicta terra, ab uno latere fine fossato de fico, de superiori capite usque in costa et aqua uersante, de alio latere fossato de allio montante usque

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1012.

in portilia. Infra istas iam dietas fines, quarta porcione omnia et in omnibus plenum et uacuum ex integrum una cum exitu suo. Et reddere debemus nos a parte donnicato sextario quinto de anona, et medietatem de uino. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulis donnicati Sancti Syri. seatico et alpiatico in donnico sit reservato. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum denarium. 1. Spondimus in dei nomine atque promittimus ista pecia de terra meliorare et excolere, et ibidem mansionem edificare, et pensionem ecclesie uestre per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in suprascripta pecia de terra introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris, in ius et dominium ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet et hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense decembris. indicione. x. Imperante domino nostro Oto filio otoni imperatoris in italia anno. II (\*). indicione ista feliciter.

† Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Guilielmus luius. Oglerius uentus. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 997, nel dicembre del quale però era già in corso l'indizione 41.\*

cuique libellum obtinenti (*illum*) petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo examu mense Jenuarii indicione va.

#### UNDE SUPRA.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus obertus episcopus. Vti nobis Rolandus presbiter et bruningo germanis una cum filiis masculis. et qualis sine herede mortuus fuerit de infrascriptis alter succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus tres porciones de molendino iuris uestre ecclesie Sancti Syri in loco et fundo molaciana, una cum aqua ductili suo, et est positus in fluuio uesano prope lacus draconario, et istas tres porciones de molendino ad quarto reddendo in donnicato per duo tempora in anno, id est in pascha aut in natale domini, et ueniat in potestate suo donnicato, cannauario de donno episcopo. de reliquas tres porciones que exierint de molendino excepto quarto faciant isti germani uel suorum heredum quicquid eis fuerit oportunum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pullos duos et azimas duas. Spondimus in dei nomine atque promittimus in infrascripto molendino introire et meliorare, et quarto quod superius legitur ecclesie uestre uel successoribus uestris pro isto tempore inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus. tunc liceat uos uel successoribus uestris in isto molendino introire. et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris uel heredum nostrorum in ius et dominium sancte ecclesie reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum a nobis contradere iubeatis. Facto petitorio mense marcii indicione. xt.

Anno ab incarnacione domini nostri iliesu christi Millesimo septuagesimo quinto (\*), indicione ista feliciter.

+ Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Vgo iudex. Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius, laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt. Diligenter auditis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus.

Millesimo cxulu mense Jenuarii indicione vi.

LIBELLUS RUBALDI FILII RAINALDI SANCTI SYRI ET ANSALDI FILII ALBERTI DE POIO. ET ENRICI EIUS FRATRIS. ET DE ALIIS CONSORTIBUS.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus Obertus episcopus. uti nobis Andrea cum filiis masculis. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis. petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in loco uesano locus ubi dicitur poio. id sunt casis. uineis. ficetis. cannetis. pometis. roboretis. petimus duas porciones de isto manso. omnia et in omnibus plenum et uacuum in integrum. coheret petimus (sic) pro costa de

(\*) Il solo mese, che in questo come negli altri libelli si enuncia, senza l'indicazione del giorno, lascia in dubbio se l'instrumento appartenga più all'anno comune 1074, al quale veramente spetterebbe, se fosse fatto prima del 24 marzo, che al 1078, cui dovrebbe assegnarsi, se convenuto nei giorni posteriori. A niuno però di tali anni si addice l'indizione 11.º; perchè nel marzo del 1074 correva la 12.º, e nel marzo 1075 la 15.º

siluestro ad semita que pergit ad petra asinaria descendente ad uia publica que pergit a castello ueniente pro crosa usque in figariolo. et fine casale de le castagne ascendente pro uia crosa de mansione de azo cortexano usque in uia que pergit ad petra asinaria. et petimus in figario mea porcione de terra et de castaneis, et ficus. et uineas, de superiori capite prato donnicato, et petimus mea libellaria a la barca, ab uno latere fine fossato da le fontanelle, de subtus uia que pergit a le tane usque in riua de castagna per fines costa montante de caurioleto. Ab alio latere fine terra cunizonis ueniente in fossato da le fontanelle, et in caualile, et petimus in ea libellaria ascendente pro costa inuestita usque in senterio qui pergit a fontanio ueniente pro uia que pergit a prato de cunrado. Iterum petimus mea libellaria in oliceto. quantum mihi obuenit per conquistum da parte amalberto et de filiis suis. et quartam porcionem de romano in isto loco oliceto, de intus uel de foris. Et petimus mea libellaria que mihi obuenit da parte socero meo, omnia et in omnibus in isto loco oliceto, de intus et de foris, et a le castagne. quantum mihi obuenit da parte mea et de amalberto, et de romano, omnia et in omnibus plenum et uacuum, in integrum, una cum (exitus) earum in integrum. et in roncallo petimus casis. uineis. ficetis, pometis, oliuetis, saletis, cannetis, roboretis, de subtus uia publica que pergit a lo prado descendente pro fossato usque in petra rotunda. de superiori capite ucniente in libellaria mea descendente pro crosa usque in uia que pergit a Sancto Syro, petimus in ista fines quantum mihi obuenit per conquistum da parte romano et amalberto, et in panigale, petimus mea libellaria, omnia supra medietate, ab uno latere libellaria de mainardo, de superiori capite terra teuzo descendente pro costa inuestita in terra de iohannia descendente pro costa in libellaria da lo monte. usque in fossato qui pergit a petra asinaria. Iterum petimus mea libellaria in faidallo, omnia sexta porcione, et alia sexta porcione da parte amalberto, et quarta de romano, petimus campis, pratis, siluis, gerbis,

coltis et indiuisis, omnia et ex omnibus plenum et uacuum in integrum una cum exitis earum. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulis Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem denarios. II. per unumquemque annum. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptis rebus introire, et meliorare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris (in suprascriptas res introire. et cui uolueritis dare in uestra sit potestate), post obitum nostrum uel filiis nostris, in ius et dominium ecclesie uestre reuerlatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense iulii indicione, xv. Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi Millesimo sexagesimo II (\*). indicione ista feliciter.

† Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Guilielmus lusius. Bonus uasallus de odone. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt, quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo cxluu mense Jenuarii indicione vi.

<sup>(\*)</sup> Qui l'anno ab incarnacione viene confuso coll'anno comune; corrispondendo veramente al 1062 l'indizione 15.4

## LIBELLUS LANFRANCI DE CUDULA ET SOCIORUM EIUS.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest donnus theodulfus episcopus. Vti nobis urso famuli Sancti Syri cum uxore et filiis masculinis in una medietate. martino similiter famulo Sancti Syri cum uxore et filiis masculis in aliam medietatem, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus rebus iuris ecclesie (uestre) que posite sunt in Sancto Syro emiliano, id est casa, uineis, castanetis, salectis, campis, siluis, et pascuis. Fines uero de istis rebus. de uno latere fine fossado crosso descendente in uesano, ab alio latere fine fossado turbido, de superiori capite fine terra donnicata. de suptus fine fluuio uesano, tantum petimus nos de ista casa et rebus infra istas fines. omnia quarta diuisione. de quantum antea tenuit leo qui dicitur mal iudica, et quicquid hodie tenere uisus fuit martino et berga iugales. omnia ex integrum una cum exitis earum, et dum aduixerit godeprandus omnia medietas de istis rebus in sua sit potestate usufructuandi non alienandi. Et unquam in tempore infrascriptis seruis uel filiis eorum de seruicio Sancti Syri aliquando substracti fuerint, reuertentur prefate res in predicta ccclesia, et non haheamus potestatem uenundare nec alienare nisi in serui donnicati Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarium. 1. Spondimus in dei nomine atque promittimus istis rebus meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in istis rebus introire, et cui uolucritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris. in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio unum et duobus illis (\*) scriptis

<sup>(\*)</sup> Forse deve emendarsi: unum ex duobus libellis.

et manibus uestris firmatum nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense iunii, indicione xm. Regnantibus dominis nostris berengario et adelberto filio eius. Anno, v (\*), indicione ista feliciter.

† Theodulfus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. Oglerius uentus. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt, quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curic perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo cxum mense ienuarii indicione vi.

LIBELLUS IOHANNIS ALPHERII DE ALLEO ET DE ILLIS DE RANEDO.

DE IOHANNE ET OBERTO. ET DE PETRO STRARIUA. ET FRATRE SUO.

ET SUORUM CONSORTUM.

ISTE EST LIBELLUS DE UALLE BONA.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesic Vbi preest donnus Conradus episcopus. Vti nobis martino laborante et iohannes et Andreas et martino, iohannes germano suo. Andrea et adelberto et bonizo, una cum filiis nostris masculis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis, petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri, mansos scilicet tres, in uilla que dicitur ualle bona.

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 955.

coheret eis de una parte costa delicata. ex alia parte fossato maior qui dicitur lacus scurus, de superiori capite pausatorium et mediana uia. de subteriore flumen lauanie, infra istas coherencias omnia petimus casale de iohanne brazamonte, petimus plenum et uacuum in integrum, simul cum pertinentiis et exitibus eorum, hoc sunt casis, uincis, ficetis, castanetis, roboretis, omnia que tenuerunt dominicus et martinus baticau. frater eius urso, domninus et silueradus, in integrum, petimus terciam porcionem de tazuli, hoc sunt easis, uineis, ficetis, castanctis, omnia que tenuerunt dominicus et martinus et urso. Coheret ei de una parte fau frigido. de alia parte fluuio lauania. A tercia parte costa de cerreceda, de quarta parte fossato de aqua bona, omnia simul cum pertinentiis et exitibus eorum. Iterum petimus medictatem de monte ubi dicitur rozi. hoc sunt campis et pascuis. Coheret ei da una parte uia publica. ex alia parte riua de porcile. ex tercia parte costa de cerallo, a quarta parte fluuio lauania. Infra istas coherentias omnia quantum tenuerunt dominicus et martinus et consanguinei illorum in omnibus supradictis locis simul cum pertinentiis et exitibus corum in integrum. Et non habeamus potestatem nec licentiam uendere nec donare nec alienare nisi in famulo Sancti Syri donnicato, qui talem obedientiam et seruitium sancte ecclesie uestre cotidie faciat. et redditum quale nos facere soliti sumus et uobis uestrisque successoribus. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum. denarios. vi. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptas res meliorare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uobis uel successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post autem obitum nostrum uel filiorum nostrorum in ius et dominium sancte ecclesie (uestre) reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis. et aliud simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie (uestre) tradimus conseruandum. Facto petitorio mense madio indicione septima. Imperante domino nostro cunrado in italia anno tercio decimo (\*). indicione ista feliciter.

† Conradus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. Oglerius uentus. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sieut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exum mense ienuarii indicione vi.

## LIBELLUS IOHANNIS RIKI DE CASTEGNA.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. ubi preest domnus theodulfus episcopus. Vti nobis uenerio. leo et martino germanis cum filiis nostris masculis (et) feminis. Et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis, petimus terras iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posite sunt in ualle bisanni a Sancto Syro emiliano et locus ubi nominatur oliceto, id est casa, uineis, ficetis, saletis, siluis et pascuis. Fines uero de predictis rebus, fine fossado croso descendente in uesano prope riuo turbido, de superiore capite fine terre in donnicato. Tantum petimus nos germani quantum

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1039.

antea tenuit besauus noster lupo et petrus Rautalo una cum exitus earum. Petimus nos in suprascripto loco Sancto Syro emiliano terra iuris de infrascripta ecclesia, id est casa, uineis, pascuis, plenum et uacuum. Octaua diuisione de quantum antea tenuit famulo Sancti Syri de ista ecclesia, et nobis contangit una cum exitus earum, medietate de terra laboratoria et uincola (\*), et arbores fructiferos super se habente que dicitur fossato rio turbido. Fines uero de ipsis, fine fossado de carrica, et limido . . . . . (lacuna) descendente in laco rotundo. infra istas fines omnia medietate. Petimus nos terra laboratoria que est posita in monte Sancti Syri ubi nominatur cuniole. Et est ipsa terra fine cabrioleto et clapa de prouagineto. et uia publica usque . . . . . (lacuna) terra laboratoria omnia ex integrum, petimus . . . . . (lacuna) de ista ecclesia que posita est in ualle pulcifera locus ubi dicitur ponte decimo, id est casis. campis. siluis. et pascuis. Fines uero de predictis rebus. de superiori capite fine costa descendente per fontanelle ad affrico. et campo de padule usque in porcifera. fines ualle calda descendente in porcifera. Tantum petimus infra istas fines quantum tenuit iohannes lauandario una cum exitus earum, et nobis contangit de consorte nostro. tantum petimus in istis locis singulis quantum nobis contingit de inter fratres, et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulis Sancti Syri indonnicati. ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarium. 1. Spondimus (in Dei nomine atque) promittimus istis rebus meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris inferre per unumquemque annum. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uobis uel successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post autem obitum nostrum uel filiorum nostrorum in ius et dominium sancte ecclesie uestre

<sup>(\*)</sup> Forse ha da leggersi nincata.

reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra. et hunc libellum scriptum et manu uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et aliud simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense februarii indicione nona. Imperante domino nostro Otto, et item otto filio eius regnante in italia Anno... (\*).

† Theodulfus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. Oglerius uentus. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt. quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo cxum mense ienuarii indicione vi.

## LIBELLUS GISELBERTI ZAMBAZARI ET CONSORTUM.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest donnus Obertus episcopus. Vti nobis marcus cum filiis et filie mee. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri. que posite (sunt) in ualle uesano locus ubi dicitur sambazario. Id est massarizio unum. Id est casa. uinea. ficetis. salectis. cannetis. roboretis. castanetis. campis. et pascuis.

<sup>(\*)</sup> L'indizione 9.ª, e gli altri dati cui si accenna nel presente libello, ci insegnano che il medesimo si ha da ascrivere all'anno di Gesù Cristo 966 . quinto dell'impero di Ottone I e del regno di Ottone II.

Fines uero de supradicto massarizio, de super fine uia que pergit a Sancto Syro. de una parte fine fossadello qui descendit in prato donnicato, de alia parte fine maceria et uia qua uadit ad fontanico couerclata descendente pro fossadello qui pergit a molendino de madalberto, et de subtus fine fossado de isto molendino. Infra istas tines et coherentias omnia et in omnibus petimus, et quantum ad massarizium pertinet, una cum exitu suo, et non habeamus potestatem uendere nec alienare nisi in famulis Sancti Syri de molaciana. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denar... (lacuna). Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res (introire) meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra, et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum a nobis contradere iubeatis. et alium similem (a nobis) factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense octubris. Indicione vm. Imperante donno nostro secundo henrico in italia anno. vII (\*). Indicione suprascripta feliciter.

Ego obertus episcopus subscripsi.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Guilielmus lusius. Vgo iudex. Bonus uasallus de odone. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt, quia libelli

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 4055, nell'ottobre del quale però correva solamente l'indizione 7.ª

isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hie auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exum mense ienuarii indicione vi.

#### UNDE SUPRA.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest donnus iohannes episcopus. Vti nobis odo cum filio meo. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis, petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in ualle uexano, in loco ubi dicitur sambazario. Id est massaricio unum. Id est casa, uinea, ficetis. salectis. cannetis. roboretis. castanetis. campis et pascuis. fines uero de suprascripto massaricio, desuper uia que pergit a Sancto Syro. de una parte fine fossadello qui descendit in prato donnicato. Et de alia parte fine maceria, et uia que uadit in costa, et uia que descendit in molendino de madalberto. Et de subtus fine fossado de suprascripto molendino. Infra istas fines et coherentias omnia et in omnibus petimus, et quantum ad massaricio pertinet, una cum exitu suo. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare, nisi tantum usufructuandi non alienandi. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde (pensionem) per unumquemque annum denarium. 1. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res (introire) meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus. tune liceat nos nel successoribus nestris in istas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ccclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sie placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum a nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense octubris indicione quintadecima. Imperante domno nostro henrico in italia Anno tercio (\*), indicione infrascripta feliciter.

+ Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. Oglerius uentus. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exulu mense ienuarii indicione vi.

## LIBELLUS ANDREE GALLINE ET CONSORTUM.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest donnus iohannes episcopus. Vti nobis iohannes cum uxore et filiis nostris masculinis famuli Sancti Syri. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis nobis locare iubeatis. Petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in ualle lauania locus ubi dicitur monte final. Est massarizio uno. id est casa. uinea. castaneto. cerreto. pratis. salectis. campis. siluis et pascuis. tantum petimus nos de suprascripto

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1016.

massarizio, quantum antea tenuit aldeprandus archipresbiter de inter fratres et consortes nostros, una cum exitis earum. Scalico et alpiatico in donnico sit reservatum. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulis donnicati Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum, denarium, i. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res (introire) meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per ununquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus. tune liceat uos uel successores uestros in suprascriptas res introire. et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in jus et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra, hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum a nobis contradere jubeatis. et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense marcio indicione, xi. Imperante donno nostro Otto in italia anno u (\*). Indicione ista feliciter.

Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. Vgo iudex. Oglerius uentus. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum ucl diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exum mense ienuarii indicione yi.

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 998

#### UNDE SUPRA.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie nbi preest donnus iohannes episcopus. Vti nobis iohannes et martino et germanis famuli Sancti Syri, una cum uxore et filiis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus terra iuris ecclesie uestre Sancti Syri que est posita in eodem loco Sancto Syro emiliano. locus ubi dicitur costa de seluestro, da uno latere terra de johanne serizo. de alio latere libellaria de petro et de leo de lo monte, de supteriore (capite) uia publica. de superiore capite . . . . qui pergit a panigale, infra istas fines omnia petimus in integrum una cum exitu suo, scatico et alpiatico in donnico reservato. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris pensionem exinde per unumquemque annum denarium. 1. et non habeamus licentiam suprascriptis rebus alienare nisi in famulis Sancti Syri. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptas res meliorare et colere. et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris, in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere inbeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense februarii. indicione v. Anni domini nostri ihesu christi nongentesimo nonagesimo secundo. indicione suprascripta feliciter.

<sup>†</sup> Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.

Ix palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Guilielmus lusius. Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus, laudauerunt hoc exemplum cam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt, quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo cxum mense ienuarii indicione yi.

LIBELLUS OBERTI BURONI ET OBERTI CALCANEI ET FRATRIBUS EIUS. ET FILIE RUSTICI CARENTOSE ET FRATRIBUS EIUS ET CONSORTIBUS.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vhi preest domnus Conradus episcopus. Vti nobis carentosa una cum filio et filie sue, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesic uestre Sancti Syri qui posita est in molaciana. locus ubi nominatur taneto, id est tercia porcione de manso qui fuit de iohannes de paulo. casis et uineis et castanetis, omnia et ex omnibus plenum et uacuum suprascripta tercia porcione in integrum, et petimus pecia de uinea et figario cum omnibus suis pertinentiis in integrum, et campo uno in caualille, da buno latere..... desuper terra quartarentia, de subtus uia publica qui pergit ad libellaria de ursicino, da balio latere libellaria de rustico, una cum exitu suo. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res introire, et meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris inferre per unumquemque annum denarios. n. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uobis uel successoribus uestris in suprascriptas res introire et meliorare et colere (sic), et cui uolucritis dare

in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense marcii. Anni ab incarnacione domini nostri ihesu christi Millesimo octuagesimo, vi. indicione suprascripta (sic) feliciter.

+ Conradus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Guilielmus lusius. Bonus uasalius de odone. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exemi mense ienuarii indicione vi.

LIBELLUS UXORIS GUANDALINI IOCULATORIS CUM SUIS CONSORTIBUS.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest donnus iohannes episcopus. Vti nobis madelberto . . . . . (lacuna) cum germanis meis famuli Sancti Syri. cum uxore et filiis nostris. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri. que posita est in ualle uexano. locus ubi dicitur olixeto. id est casa. uineas. ficetis. salectis. pratis. castanetis. cannetis. Fines uero de iam dictas res dictas (sic). de buno latere fine fossado de olixeto, da balio latere fine uia de fasce

concorrente in uia publica, concorrente in costa descendente in flunio uesano, de superiori capite fine uia que pergit ad ecclesia de mansione madelberti usque in fontanella et usque in uia publica. De subtus fine fluuio uesano. Tantum petimus nos infra istas fines et coherencias quantum ad ipso massaricio pertinet et nobis contingit de inter fratres et consortes nostros, una cum exitus earum. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in potestate famuli Sancti Syri in domnicati. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde per unumquemque annum denarium. 1. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptas res meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tune liceat uos nel successores nestros in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum a nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense marcii indicione, xuu. Imperante domino nostro otto in italia anno, y (\*). indicione suprascripta feliciter.

† Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Guilielmus lusius. Bonus uasallus de odone. Vgo iudex. Oglerius uentus. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1001.

cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exami mense ienuarii indicione vi.

#### LIBELLUS ROZELINI ET CONSORTUM.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus Johannes episcopus. Vti nobis madelberto et iohannes una cum uxore et filiis nostris masculinis, uel nepos noster nomine gotizo. famuli Sancti Syri. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus nos castaneto quod est posito in fine bargallina, locus ubi dicitur alpexino, pecia de silua seu pecia de castaneto in loco qui dicitur castanea capraria, et pecia de castaneto que pergit inter duas uias et pe (sic) monte et in campo domnico. id sunt casis. uineis. cannetis. roboretis. ficetis. siluis. campis et pascuis, nec non petimus medietatem de libellaria qui est posita locus ubi dicitur creto. id sunt pratis. campis. siluis et pascuis. Fines uero de superiore capite, fine aqua uersante et descendente usque in rio lactodona. De uno latere fine prato domnicato. Infra infrascriptas iam dictas fines petimus nos omnia et in omnibus plenum et uacuum medietatem quantum antea tenuit sabatino in istis locis ex integrum una cum exitis earum. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famuli Sancti Syri domnicati. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denar . . . . (lacuna). Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptis rebus meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum (inferre). Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in istis rebus introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post autem obitum nostrum uel filiis nostris suprascriptis rebus in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius et proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre uobis tradimus conseruandum. Facto petitorio mense iulii indicione, xiii. Imperante domino nostro otto in italia, anno, iii (\*), indicione suprascripta feliciter.

+ Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Guilielmus Iusius. Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo cxum mense ienuarii indicione vi.

LIBELLUS BALDI COLICELLI. ET BALDI PANIS PARATI. ET SORORIS EIUS.

ET FILIORUM ALBERICI DE UALLE. ET QUARTERII. ET GAMBARI. ET SECAFENI

EX PARTE ALGUDE MONACHE ET CONSORTUM.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie Vbi preest donnus iohannes episcopus. Vti nobis leo et aldeprando cum uxore et filiis masculis famuli Sancti Syri. et germanis. stabile cum uxore et filiis masculis famuli Sancti Syri. Item alio leo cum uxore et filiis masculis famulo Sancti Syri. Et si unus ex nobis sine

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1000.

herede mortuus fuerit. unus alterius succedat. unusquisque in sua diuisione. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus solis de terris nos suprascripti petitores iuris ecclesie uestre Sancti Syri. qui posite sunt infra castro molaciana, et est uno solo de terra cui supra leoni et ildeprandi, in longitudo pedes sedecim, et ex transuerso pedes. x. a pede domni liprandi regis. et est alio solo de terra in eodem castro cui supra stabili, in longitudo pro mensura pedes. x. ex transuerso pedes. viiii. et est tercio solo de terra in predicto castro, pro mensura cui supra leoni, in longitudo pedes octo, et ex transuerso pedes, x, a pedes luiprandi regis, et habeamus potestatem nos suprascripti petitores supra iam dictis solis de terris mansionem edificare, et sic petimus una cum exitis earum. Et sic petimus nos pecia una de terra que est subtus castro ubi nominatur felegaria, fines uero de ista terra da buno latere fine fossado de caneua, da balio latere fine costa aqua uersante, de subtus fine uia publica que pergit a corte indomnicata, de superiore capite fine castro. infra istas fines omnia plenum et uacuum petimus nos una cum exitu suo. et habeamus potestatem suprascripta terra pastonare ubi nobis oportunum fuerit, et non habeamus potestatem suprascriptis rebus dare nec uendere nec alienare nisi a famuli domnicati Sancti Syri qui in ipso castro habitant. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde per unumquemque annum denarios. II. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptis rebus laborare, et in predictis solis de terris mansionem edificare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tune liceat uos uel successores ecclesie uestre in istis rebus introire, et cui uolucritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris, in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius proprietas est. Vnde sie placet hec peticio nostra, et hune libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense februarii indicione. mr. Anni domini nostri ihesu christi nongentesimo nonagesimo, indicione ista feliciter (\*).

+ Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Bonus uasallus de odone. Oglerius uentus. Guilielmus lusius. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exum mense ienuarii indicione vi.

## UNDE SUPRA.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus iohannes episcopus. Vti nobis leo cum uxore et filiis famuli Sancti Syri in una medietate, bonizo cum filiis et nepotibus suis famuli Sancti Syri in alia medietate. Et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alterius succedat, titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in loco qui nominatur casalio, id est campo uno, fines uero de ipso campo, de subteriore capite fine termino. Et de superiori capite fine lauaclo. Et de una parte fine costa de . . . . . (lacuna), et de alia parte fine costa, Infra istas fines omnia petimus nos plenum et uacuum ex integrum una cum exitu suo. Et non

<sup>(\*)</sup> Nel 990 cadeva soltanto l'indizione 5 1

habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in potestate famuli Sancti Syri indomnicati. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarios. II. Spondimus in dei nomine atque promittimus istas res meliorare et colere, et pensionem ecclesic uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris. in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius proprietas est. Vnde sie placet hec peticio nostra, et hune libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et aliud simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense marcii indicione tercia decima. Imperante domino nostro otto tercio in italia. anno secundo (\*). indicione suprascripta feliciter.

† Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. Oglerius uentus. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petituere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic aucutm uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo clxuu mense ienuarii indicione vi.

<sup>(\*)</sup> L'anno 2.º dell'impero di Ottone corrisponde al 998 di Cristo; ed a tale epoca cra in corso l'indizione 11.º, anzi che la 13.º

LIBELLUS CUI SUPRA BALDI COLICELLI. ET BALDI PANIS PARATI.

ET SORORIS EIUS. ET FILIORUM ALBERICI DE UALLE. ET QUARTERII. ET GAMBARI

ET SECAFENI ET CONSANGUINEORUM EX PARTE ALGUDE MONACHE AUIE SUE.

Cym Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus iohannes episcopus. Vti nobis constantio et martino. iohannes. leo famuli Sancti Syri. cum uxore et filiis. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri qui posita est in alpe. ubi nominatur caualile, pecia una de campo petimus, fines uero de suprascripto campo, de subtus fine . . . . . desuper fine costa. de una parte fine termino, et de alia parte fine costa de libellaria de madelberto . . . . . (lacuna) petimus una cum exitu suo. Iterum petimus in loco ubi nominatur uia noua, pecia una de prato, fines uero de supra scripto prato, de subtus fine uia. Et de super fine costa, et de una parte fine libellaria de madelberto, et de alia parte fine fossado, infra istas fines omnia et in omnibus petimus una cum exitu suo. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famuli Sancti Syri domnicati, et dum aduixerit leo genitor et genitricem nostram in sua sit potestate usufructuandi et non alienandi. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum exinde pensionem denarios. 11. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptas res meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tune liceat uobis uel successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris, in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra, et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis

contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense iulii, indicione, viii. Regnante domino nostro enrico rege in italia anno, vi (\*), indicione suprascripta feliciter.

† Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Oglerius uentus. Guilielmus lusius. Vgo iudex. (Bonus uasallus de odone). laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sieut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo cxullu mense ienuarii indicione vi.

LIBELLUS CUI SUPRA BALDI COLICELLI. ET BALDI PANIS PARATI
ET SORORIS EIUS ET FILIORUM ALBERICI DE UALLE. ET QUARTERII. ET GAMBARI.
ET SECAFENI EX PARTE ALGUDE MONACHE AUIE SUE. ET CONSANGUINEORUM.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus iohannes episcopus. Vti nobis constantius et martinus, et iohannes germanus, una cum uxore et filiis nostris masculinis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alterius succedat, de nostra parte uel de aliis nostris parentibus de quarta generatione quantum adquistare possumus omnia nostris filiis uel filiabus in integrum. Titulo condicionis locare nobis iubeatis, petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in ualle

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1010

de nesano locus ubi dicitur molaciana, qui nominatur a la ualle. id sunt easis, uineis, eastanetis, pometis, ficetis, oliuetis, cannetis, pratis, ierbis, campis, siluis, pascuis, omnia et ex omnibus plenum ct uacuum una cum exitus suum in integrum. Petimus mea libellaria in cauallile, da buno latere libellaria de malberto uualterio de campo domnico, de superiore capite costa, da balio latere sicut termino de cernitur, de subtus uia. Petimus alia mea libellaria in uia noua da buno latere terra de gualterio ueniente pro uia qui pergit in creto. fine uero pro costa ueniente pro uia usque in fontana pioglosa, petimus medietate de campo in casalile, da buno latere terra de gubiano, da balio latere costa de la carpeneta, de superiore capite usque in lauaglo, de subtus senterio qui pergit a mansione de tomado de glareto. Petimus in bugna alia nostra libellaria. da buno latere terra de galiuerto, da balio costa, de subtus usque in pausaturi. Iterum petimus pecia una de terra in glareto, da buno latere terra del contorto, de superiore capite terra de stabile, de alio latere pro uia usque in glareto. Infra istas fines uel coherentias petimus medietatem de isto campo plenum et uacuum in integrum. Similiter petimus libellaria in traicosta, da buno latere terra de stabile. de superiore capite uia. da balio latere pro costa usque in senterio qui pergit pro terminibus usque in castagnedallo. da balio latere terra de ingo. petimus alie nostre pecie de uinea in o planello, et in clapedo, da buno latere terra de martino, de superiori capite uia. de subtus fossato, et in cannauale et a la topia rotunda quantum nobis pertinet. Similiter petimus mea libellaria in castello. de intus mea mansione et de foris, in o brolo, da buno latere terra de erizo de gano. de subtus usque in taneto ueniente usque in serucla, da balio latere similiter nostra, ueniente pro uia qui pergit a la fontana de carpeno, usque in alia fontana de uacariciola, usque in rio ueniente usque in glareto et usque in lauagli, pro fine de maceria antica usque in fontana sagrada montante pro uia que pergit usque in libellaria de erizo de gano, infra istas fines et

coherentias decernitur omnia nostra porcione, quantum habemus uel aquistare potuerimus, omnia et in omnibus plenum et uacuum in integrum, et a collorigla castaneto et campo, subtus uia, et supra uia sicut contangit inter fratres et consortes nostros, ante ponimus terram delicosinam aliis omnibus rebus, medietate de nacariciola, in integrum. Et non habeamus potestatem uendere nec alienare nisi in famulis Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarios. II. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res introire et meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris inferre per unumquemque annum. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uobis uel successoribus uestris (in suprascriptas res introire). et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris. in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra, hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum, uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandnm. Facto petitorio mense iulio indicione octaua. Regnante domino nostro enrico in italia anno sexto (\*). indicione suprascripta feliciter.

† Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Vgo iudex. Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. Oglerius uentus. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis.

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1010.

libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt. Millesimo excum mense ienuarii indicione vi.

## LIBELLUS ANDREE OCULORUM PULICIS ET SUIS CONSORTIBUS.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus landulfus episcopus. Vti nobis eriberto et stephano famuli Sancti Syri cum uxore et filiis nostris, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alteri succedat. Titulo conditionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sanc'i Syri. que posita est in uilla molaciana ubi dicitur casalio in gaio domnicato, petimus campo uno qui est domnicato, id est casa, uinea, finis uero de isto campo, de super libellaria eriberti et ingoni, de una parte fossado, et alia parte fine fontana, de subtus clareto, infra istas fines et coherencias omnia et in omnibus petimus una cum exitu suo, et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulo Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarios. n. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res (introire. et) meliorare. arbores que ibi sunt saluare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris inferre per unumquemque annum. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris, in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra. et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conscruandum. Facto petitorio mense decembrio indicione. m. Imperante domino nostro enrico in italia. anno vu (\*). indicione suprascripta feliciter.

+ Landulfus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Guilielmus Iusius. Oglerius uentus. Vgo iudex. Bonus uasallus de odone, laudauerunt hoc exemplum cam uim et auctoritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur, singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo excutt mense ienuarii indicione vi.

## CUI SUPRA.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus theodulfus episcopus. Vti nobis martino famulo Sancti Syri. una cum uxore et filiis nostris masculinis. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus terra iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in uilla molaciana. locus ubi nominatur casalio. id est campo uno. Fines uero de suprascripto campo. ab uno latere fine lauaclo usque in uia de perogallo. Ab alio latere fine ascendente in iam dicta uia de perogallo. infra istas fines omnia et in omnibus plenum et uacuum petimus una cum exitu suo. Eo ordine petimus ut non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in domnicatis famuli Sancti Syri. scatico et alpiatico in domnico sit reservatum. Ita tamen ut inferamus uobis uel succes-

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1020.

soribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarium. 1. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascripto campo laborare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in isto campo introire, et cui uolucritis dare in vestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius proprietas est. Vnde sic placet hec peticio nostra, et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense septembris, indicione, x. Imperante domino nostro otto in italia, anno, xiii (\*), indicione suprascripta feliciter.

† Theodulfus episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Guilielmus lusius. Oglerius uentus. Vgo iudex. laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar att quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione iura curie perderentur. singulariter cuique libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis. libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis. nil hic auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exlun mense Jenuarii indicione vi.

CUL SUPRA.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus iohannes episcopus. Vti nobis eriberto famulo Sancti

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 981.

Syri. una cum uxore et filiis nostris masculinis. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus pecia de terra Sancti Syri in loco qui dicitur uesano, de superiore capite fine libellaria de stabile, da buno latere fine . . . . (lacuna). de alio latere fine fossato croso . . . . (lacuna). omnia petimus ex integrum una eum exitu suo, et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulis Sancti Syri Ita tamen ut inferamus uobis pensionem exinde per unumquemque annum denar . . . . (lacuna). Spondimus in dei nomine atque promittimus istas res meliorare et colere. et pensionem ecclesie uestre (uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus. tunc liceat) uobis uel successoribus uestris suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post autem obitum nostrum uel filiis nostris suprascriptas res melioratas in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertantur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra. et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis et alium simile a nobis factum (uel a testibus roboratum) uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense iunio indicione. xv. Imperante domino nostro (Otto) tercio in italia. anno. IIII (\*). indicione suprascripta feliciter.

+ Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Bonus uasallus de odone. Vgo iudex. Guilielmus lusius. Oglerius uentus laudauerunt hoc exemplum eam uim et auctoritatem obtinere. sicut exemplar ad quod hoc scriptum fuit. Hanc laudem ideo fecerunt quia libelli isti erant scripti in diuersis cartulis inueterati penitusque destructi. Set ut ne horum amissione jura curie perderentur. singulariter cuique

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1000, nel quale però correva soltanto l'indizione 43.ª

libellum obtinenti illum petiuere. Is igitur consulibus datis, libellum ostensum suum fuisse quisque fuit professus. Quibus diligenter auditis, nil hie auctum uel diminutum fuisse cognouerunt.

Millesimo exem mense Jenuarii indicione vi.

#### UNDE SUPRA.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus Conradus episcopus, uti nobis iohannes elericus una cum filiis meis masculinis, et si unus sine herede mortuus fuerit. unus alteri succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que nominatur campo domnico. de uno latere fossato de oliceto, de alio latere terra crescentii, de superiori capite uia publica que pergit a castello, de subtus uia que pergit a molaciana. Et iterum petimus in presendio terciam porcionem de manso uno qui fuit de petro socero meo, una cum exitu et ingressuras earum, seu cum superioribus, et ingressuras earum rerum quales superius legitur, infra iam dietas terras, castanetis, uinea, ficus, et arbores fructiferos et infructiferos, omnia et in omnibus plenum et uacuum In Integrum. Et non habeamus licentiam uenundare nec alienare nisi in famulis Sancti Syri domnicati. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarium. 1. Spondimus in dei nemine atque promittimus in istas res introire, meliorare et excolere, et pensionem ecclesie (uestre) uobis uel successoribus uestris (per unumquemque annum) inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores uestri in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post ebitum nostrum uel filiorum nostrorum, in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra, hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum nobis contradere iubeatis. Facto petitorio mense iunio indicione suprascripta (sic). Imperante (sic) domino nostro enrico rege in italia. anno. vi (\*). Indicione suprascripta feliciter.

+ Conradus episcopus in hoc libello subscripsit.

#### LIBELLUS GANDULFI ALPANI CUM SUIS CONSORTIRUS.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus Johannes episcopus, uti nobis iohannes petrus et azo iermanis, una cum filiis corum, et si unus sine herede mortuus fuerit. unus alteri succedat. Titulo conditionis locatione (locare) iubeatis petimus terram iuris ecclesie uestre Sancti Syri, que posita est in loco et fundo molaciana. locus ubi dicitur poio de casa, id sunt casis. uineis. ficetis. oliuetis. saletis. campis. siluis et pascuis. Fines ucro de ipsa terra. ab uno latere fine uia publica et ponticello usque in pino, ab alio latere finit costa de luimare descendente in glareto, de alio latere finit costa que se diuidit cum alberico magistro. Ab alio latere finit ruuinatam que pertinet ad andream nazario et usque in stafola. De subtus prati domnicati. De superiori capite fine seruela et fine uia que pergit per ripariole usque in fossa descendente per ripa usque in fossato. De subtus finit uia publica. Infra ista fines omnia porcio, petimus una cum exitu suo. Seu et petimus nos terram iuris ecclesie uestre in campo domnico. tercia porcione de omnibus rebus. id sunt uineis. campis. salectis. ficetis. fines uero de ipsa terra, ab uno latere fine fossato de clareto, ab alio latere finit terra que fuit sabbatini et marconi. De superiori capite fine uia publica. De subtus similiter uia publica. Omnia sic petimus ex integrum, una cum exitus earum. Iterum petimus terram iuris suprascripte ecclesie uestre in loco uacariciola, campis, pratis, castanetis, roborctis. Fines uero de ista terra. ab uno latere finit fossato de ripa, ab alio latere finit costa de cruce.

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1081, nel quale correva l'indizione 6.ª

et usque in zucaro aqua uersante descendente per ripa. De subtus fine uia publica que pergit de casalio usque in fontana de uacariciola. Omnia tercia porcione, petimus infra istas fines una cum exitu suo. Seu et petimus nos in uia noua pecie due de prato iuris de suprascripta ecclesia. De petia suprana tercia porcione. Ita sexta porcione petimus una cum exitu suo. Iterum petimus in nosida campis et pratis, cerretis, iuris de suprascripta ecclesia, fines uero, ab uno latere fine fossato de fontana, descendente in uia que pergit de salini repente in prato leoni, et fine costa aqua uersante. De superiori capite fine . . . . .

(A questo punto si interrompe il foglio 134.°, e con esso il presente libello enfiteutico. Seguita il 135.°, colla prosecuzione di un atto di vendita di alcune terre, fatta da Lamberto Porco e Druda giugali all' arcivescovo Ugone Della-Volta).

septem tabula, et in ista pecia terre reseruamus nobis et retinemus uiam unam amplam unius pedis et medii, que uia decurrit iusta bedum istius cluse noue, per quam uiam nostram nos iugales et nostri missi et omnes per nos possint ire et redire libere pro ut nobis et missis nostris per nos erit utile et necessarium, et quam uiam nos amodo habeamus sine aliquod impedimento et in nobis detinemus sicuti terminata est in stinia, insta clusam et iusta terram domini Archiepiscopi, et que currit iusta bedum cluse noue usque ad clusam uetulam. Coheret isti pecie terre, ab una parte est terra curie Archiepiscopi et alueus cluse antique eiusdem curie. Ab alia parte est uia ista quam nos iugales dimisimus pro nostra uia et clusa noua molendini. De supra terra bernardi uitalis, de subtus terra nostra que est de iusta terra strata. Infra istas coherencias istam pecie terre, uendimus curic omnia plenum et uacuum in integrum, per libras quinque et solidos tres quos recepimus. Similiter uendimus eidem curie aliam unam pecie terre que est ex parte Janue cum uinea super habente iuris mei qui supra Lamberti, et est in mensura tabule quatuordecim minus quarta, et pro solidis octo tabula. denariorum Janue. Coheret isti pecie terre besanii. Ab una parte est clusa ista noua molendini et bedus eiusdem cluse et terra nostra quam nos conjuges retinuimus in nobis et reservauimus pro molendino quam non uendimus nos. Ab alia parte terra bernardi uitalis, et de supra eiusdem bernardi, de subtus est strata. Infra istas coherencias istam peciam terre nos iugales eidem domino archiepiscopo et sue curie plenum et uacuum uendimus, et possessionem sibi tradimus cum dominio ex ista pecie terre per libras quinque et solidos nouem minus denarios un et ex ista alia superiori terra similiter damus possessionem curie per magistrum anselmum ministrum et curie procuratorem qui suscepit possessionem ex his duabus peciis terre nomine archiepiscopi et sue curie a nobis lamberto et druda, omnia in integrum. Per precium super totum librarum decem et solidorum xu. minus denarios, uu. denariorum Janue. Vnde a magistro anselmo pro domino Archiepiscopo et eius curie ex istis libris decem et solidis nouem minus denarios. IIII. nos super totum sumus soluti et quieti. Et faciatis exinde uos dominus Vgo Archiepiscopus et uestris successoribus et cui uos dederitis ad utilitatem uestre curie quicquid uolueritis sine nostra et nostrorum heredum contradicione, et nomine proprietatis. Et super clusa ista et super prenominata nostra uia possitis habere amblatorium. ita quod amblatorium quod habebitis super clusa et super uia ista . . . . . (lacuna) in suspenso quod nullomodo impediat uiam hanc neque euntes et redeuntes per eamdem uiam. neque impediat quolibet modo clusam molendini. Ab omni homine defendere et auctorizare nos iugales Lambertus et druda una cum nostris heredibus promittimus uobis domino Vgoni archiepiscopo et uestris successoribus. et cui dederitis ad utilitatem uestri Archiepiscopatus. Quod si defendere et auctorizare non potuerimus, aut si quolibet modo subtrahere quesierimus in duplum istius uendicionis ut supra relegitur sicut crit meliorato. Magistro anselmo ministro et uestre curie procuratori penam dupli stipulanti nomine curie . . . . . (lacuna) et pro uobis promittimus. unde omnia (bona) nostra uobis pignori obligamus. tam habita quam habenda. Ego druda renuncio senatus consulto uelleiano et iuri hypothece. Et facio conscilio et auctoritate Oglerii porci et cunradi cuglarade parentes et amici mei. Justa ecclesiam Sancti Laurencii feliciter. Millesimo centesimo Septuagesimo. Exeunte mense Augusti die. x. Indicione. II.

Signa manuum istorum iugalium Lamberti porci et Drude hanc cartulam uendicionis fieri rogauerunt.

Testes Guilielmus compater. Ogerius porcus. Cunradus cuglarada. Bonacursus filius Wilielmi compatris. Facius caneuarius. Wilielmus uicecomes de porta. Albericus curie Archiepiscopi.

DE PENSIONE QUAM COMITES DE LAUANIA TENENT PRO FEUDO.

UIDELICET OBERTUS BLANCUS ET GIRARDUS SCORZA.

Filii pagani de lauania uidelicet obertus blancus et girardus scorza. isti colligunt pro feudo pensionem pro archiepiscopo Janue. de uilla benestai, de leualli, et de mortedo prope plebi de mari, et de cornio, et de pertinentiis illis iuxta mare, et de nasso, et habent pensionem pro libellaria domus filiorum tedisii (\*), uidelicet hoc quod tenent pro libellaria in loco qui dicitur nei, de seruis uidelicet et de terra, et in rapallo, et in mazasco, et in clauari, et in sancta iulia, et in leualli, et in cassao, et in uarise, et in aliis locis, sicut in eorum libello scriptum est, de qua libellaria dant pensionem solidorum nouem et denariorum quatuor papiensis monete.

<sup>(\*)</sup> Vedasi il libello di questo Tedisio e de' suoi figli, a pag. 290 del presente volume.

#### UNDE SUPRA.

Breue Recordacionis de filis pagani comitis de lauanie. Vgo de naxi cum suis parentibus, solidos, n. de ottolini, Filii gandulfi de cucurno, vi. denarios de cona de benestai. Et quatuor denarios de loca sale. Cauarunco, uno denario de cona de plano. Filii matuli de cucurno, vi. denarios, de cona de benestai. Vido et filii mauri de garibaldo. III. denarios de cona de benestai. Rubaldus de gropo cum suis fratribus, denarios, vu. et medium. Vido de monticello, similiter. Ecclesia sancti michaelis de petra martina. un denarios de cona de benestai. Arduinus de mortedo. III. denarios, otolino. Ecclesia sancti laurencii de cugurno. 1. denarium de cona et medium. Obertus de mortedo. denarios III. ottolino. Domo et sua cognata. III. denarios ottolino et medium. Filii anselmo de casa marciano, denarios, u. ottolini. Filie oglerii de mortedo. u. denarii ottolini. Ardizono de rezan, et albericus de mortedo, uno denario nouo. Obertus de teudice. 1. denarium de cona. Albertus et eripandus, medio de ottolino. Rubaldus moresco, i, denario et medio ottolini, Bonizo ferrario cum suis parentibus, uno denario ottolino. Andrea de campo plano, 1. denario ottolino. Paganus de malleolo de . . . . et presbiter iohannes. u. denarii ottolini. Filii iohannis de cucurno. 1. denario ottolino. Vgo de sturla. 1. denario ottolino. Otto de sturla. similiter. Filii piteti. viii. denarios de otolini. Filii anselmi de solario, iii. denarios et medio otolini. Filii selucradi de leualli. similiter. Filii gisi de leualli. ui, denarii ottolini. Filii ansaldi de leualli, omni tercio anno. 1. denario de cona. Filii guiberti, similiter. Filii odonis, similiter. Rubaldus comes, solidi, in. Girardus comes, similiter, Paganus comes, similiter.

#### UNDE SUPRA.

Lanfrancus de lo castello cum suis sociis. m. denarios. Raza da lo solare cum suis sociis. vi. denarios. Ecclesia de camporzasco. omne tercio anno. n. denario. Bonobello da lo pino. m. denarios. Martinus lardello de camporzasco. n. denario et medio. Dalmiano cum suo cognato pisano. n. denario et medio. Onedo de camporzasco. n. denario. Albertus da deselega. nm. denarios. Martinus da deselega cum suos parentes. denarios. n. Pizena mulier anselmi de solario. omni uno anno. n. denario. Vitale de aride cum suis consortibus. vm. denarios. Sigeza de fossado. Sapio de carpeneto. Martinus de casa noua sunt consortes de uitale.

# HEC EST PENSIO QUAM TENENT DOMINI DE UOLTA PRO FEUDO AB ARCHIEPISCOPO IN UALLE BISANNII.

Ego Alexander feci exemplari hoc breue quod mihi dederunt homines de melmi. quod fuit factum in tempore et in presentia domini bonifacii et domini cunizonis de uolta. et curradus de melmi et presbiter anselmus et guilielmus de cannedo erant collectores. Bellandus de monte longo. denarii. III. de papia. ueteres. cum suis consortibus. Johannes balbus de coraona. denarii. III. de papia. Martinus de plaziolo. denarium. I. Anselmus de ripa cum suis consortibus. denarii. VIII. Anselmus de clapedo. dominicus de prado. denarii. III. Petrus de biado. denarium. I. Bonus filius de linal cum suis consortibus. denarii. III. Presbiter anselmus de cella. denarium. I. Bonus infans belengerio. denarium. I. Guilielmus de cadeno. denarium. I. Andrea de monte rosario. denarium. I. Presbiter petrus de sal. denario. I. Presbiter iohannes de fabrica. denarium. I. Andrea . . . . . (lacuna) de pomar. denarii. III. Andrea de pomo cum suis consortibus. denarii. III. Aribaldus de pomar cum suis consortibus. denarii. VI.

Homines de serrino. denarii. vi. Guido de lugo. denarii. ii. Bellandus cum suis consortibus. denarii. ii. Pexo de montasignano. denarii. ii. Lumalcuzedo. denarii. iii. Johannes de uerra. denarii. ii. Johannes concouus cum suis consortibus. denarii. iii. Leuperto. denarii. iii. Zenoardus de monte asignano. denarii. ii. Bellandus. denarii. iii. Albertus cum suis consortibus. denarii. iii. Otto caluus et supicia. denarii. iii. Arnaldus begalin. denario. i. Albertus de iugo. denarium. i. Lomangano cum suis consortibus. denarii. iii.

## LIBELLUS ARDERICI IUDICIS.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie Sancti Syri. Vbi preest donnus Syrus Januensis archiepiscopus. Vti mihi arderico Judici meisque heredibus filiis ac filiabus, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alteri succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie Sancti Syri. Id est peciam unam terre que posita est infra murum ciuitatis Janue. locus ubi dicitur domus. Cui coherit ab una parte murus ciuitatis Janue. Ab alia domus oberti uacuantis discum. Ab alia uia publica. A quarta uero parte uia comunis huius terre. et rustici garegii. Infra istas coherencias petimus In Integrum. Ea racione ut si ego qui supra ardicio uellem eam uendere priusquam ab alio edificio edificetur. uobis precio centum solidos denariorum brunitorum reddere debeo. Postquam uero aliquo edificio edificata fuerit. et ego uel mei heredes eam uendere uoluerimus, teneamur eam peciam terre uendere ecclesie ad minus. xx. solidorum certo precio quod ab aliqua persona capi potuisset ex ea. si ecclesia eam uoluerit. ita ut ego et mei heredes ecclesie nunciare teneamur. Quod si ecclesia suprascriptam terram comperare noluerit. eam cui uoluerimus uendere nullomodo compellamus. Ita tamen ut inferamus uobis uestrisque successoribus in unoquoque anno solidos duos denariorum brunitorum nomine pensionis. Vos item iam dictam peciam terre una cum

uestris successoribus scilicet qui supra ardicio meisque heredibus ab omni homine defendere nullam super impositam uel contradictionem facere spopondistis. Quod si eam defendere non potueritis. aut super impositam uel contradictionem mihi uel meis heredibus imposueritis. tunc in duplum iam dictam peciam terre nobis restituetis. sicut pro tempore fuerit meliorata, aut ualuerit sub estimacione in consimili loco. Actum in palacio domini Syri Januensis archiepiscopi feliciter. Testes domnus Guido sancti laurentii prepositus. Otto iudex. Guilielmus iudex. Baialardus. Vgo sclauus. Obertus nasellus. Bonifacius eius frater. Millesimo cxxxv. mense decembris. Indicione xIII.

- † Ego Syrus Januensis archiepiscopus subscripsi.
- + Ego Guido Januensis ecclesie prepositus subscripsi.

## DE MOLENDINO SANCTI PETRI DE ARENA.

Breue recordacionis de conueniencia que fuit inter lanfrancum et Obertum et amelium atque Wilielmum germanos filii quondam . . . . . (lacuna) et inter Airaldum episcopum. et paganum de uolta simul cum fratribus suis. benencasa et ingonem et Obertum germanos. filii quondam merlonis, tali ordine quod suprascriptus episcopus simul cum suprascriptis consortibus suis filiis merlonis, et paganus de uolta cum germano suo, debent dare per unumquemque annum iam dicto lanfranco et fratribus suis quinque pullos et quinque azimas. et lanfrancus cum fratribus suis non debet eis uetare aquam in glaria sine lesione terre nec clusam antiquam de feo. tali modo quod non noceat molendinis lanfranci nec fratribus suis quod est modo edificatus in fluuio pulcifere. uel molendinis quos suprascripti germani in predicto fluuio edificauerint. Ita fuit hec conueniencia facta quod ille qui obnoxius apparuerit et uoluerit corrumpere hoc quod superius legitur, componat alteri parti libram unam auri optimi. Hec conuenientia fuit facta per laudamentum nostrorum consulum, scilicet

Guidonis de rustico de crizo, et Guidonis spinule. In presentia lanfranci aduocati, et lanfranci roze, et nigri de durbeco, et boni iohannis truci et fratris sui, et Guilielmi meli, et Oberti futi monacha, et anselmi pizi, et Johannis grugni, et opizonis scannicati, et oberti usi de mari, et reliqui plures. Millesimo centesimo quarto, mense februarii, indicione xu.

Ego guiniguisius iudex scripsi per laudem eorum.

FIDELITAS QUAN MARCHIO MALASPINA FECIT DOMINO ARCHIEPISCOPO.

† Eco Opizo marchio Malaspina iuro fidelitatem domino Vgoni dei gratia Januensi Archiepiscopo, uidelicet quod deinceps ero sibi uere fidelis, sicut uerax et bonus uasallus domino suo, saluis tamen anterioribus fidelitatibus et dominis, quas antea feceram uel quibus eram debitus pro feudi beneficio antea quam iurarem fidelitatem alicui Januensi episcopo uel archiepiscopo. Decedente uero predicto domino Vgone archiepiscopo, quod abhominamus, catholicis successoribus eius similiter iurabo fidelitatem si pactio feudi mihi a conconsulibus Janue compromissi complebitur. Hanc autem fidelitatem et hoc iuramentum fecit predictus Marchio in Consulatu Nuueloni. Idonis guntardi. Nichole de Rodulfo, Lamberti grilli, atque Bellamuti. In ecclesia Beati Laurentii in publico parlamento, Millesimo, centesimo. Sexagesimo Octauo, Indicione Prima, die mercurii. Vicesimo tercio die Octubris (\*).

LAUS CONTRA HOMINES DE PORTU UENERIS. DE DECIMA MARIS.

- † In Capitulo, Consules de communi, Symon aurie, Nichola embriacus, Ogerius uentus, et Amicus grillus, laudauerunt quod homines
- (\*) Il presente giuramento di fedeltà del marchese Obizzo Malaspina si trova inserito eziandio, sebbene con parecchie varianti, nel *Libro dei Giuri* (vol. 1. col. 232).

portus ueneris de cetero teneantur domino archiepiscopo et eius successori tantum soluere pro decima maris de his que Januam detulerint et uendiderint quantum et proprii ciues Janue. omni contentione et contradicione de medio sublata. Quod ideo factum est quoniam cum inde ante prescriptos Consules contencio et placitum fuisset inter procuratores domini Vgonis archiepiscopi et homines portus ueneris Rubeum uidelicet Buleanum et Brocardum et alios sapientes pro illis de portu ueneris existentes, tandem uisis racionibus utriusque partis, et allegationibus diligenter auditis et cognitis, et laudibus, et domini archiepiscopi atque testium depositionibus quos inde produxerant supra eodem facto procuratores eius, sententiam pro domino archiepiscopo tulerunt, ut supra laudantes. Millesimo, Centesimo, Septuagesimo septimo, Indicione nona, Vltimo die Januarii.

## DE UILLA OUE DICITUR BENESTAE.

Iste sunt conditiones de lauania. In uilla benestai de manso de Guilielmo de gropo, porcum unum et pensionem solidos. IIII. et sestaria duo de frumento, et spallam unam, et panes, IIII. et de annona sestarium. I. et agnum unum ad pascha, et oua, xxx. et caseos. III. et ad festum sancti iohannis iuncatas. II. et caseos duos.

#### UNDE SUPRA.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus conradus episcopus. Vti nobis carosus eum filiis suis masculinis et cum nepote suo pagano. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alteri succedat. Titulo conditionis locare nobis iubeatis, petimus, pecia una de terra que posita est in campo domnico ubi dicitur fontana couerclada, coherencie uero de ipsa terra, uia publica que pergit a campo domnico. De alia parte fossato de ripa, de super manso de presbiter cunizo. Infra iam dictas

coherentias. omnia ex omnibus plenum et uacuum quantum ad ipsa pecia pertinet in integrum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris pensionem per unumquemque annum denar . . . . . Spondimus in dei nomine atque promittimus in istas res introire meliorare et excolere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successorihus uestris inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores uestri in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra, hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum a nobis contradere iubeatis. Facto petitorio mense nouembris, indicione vi. Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo octuagesimo quarto (\*), indicione ista feliciter.

Cunradus episcopus in hoc libello subscripsit.

## UNDE SUPRA.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesic. Vbi preest domnus theodulfus episcopus. uti nobis iohannes et ueneroso presbiter et madelberto germanis et filiis nostris. et si unus sine herede mortuus fuerit. unus alteri succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis. petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri de molaciana locus qui nominatur poio. Hoc sunt casis. uineis. ficetis. castanetis. cannetis. salectis. oliuetis. brucetis. pometis. campis. siluis. et pascuis. que ante tenuit aurigio auio nostro et lupo germanis. Fines uero de iam dictis rebus. fine de superiori capite usque in pino et in ponticello. descendente in prato domnicato. ab alio latere fossato de luimale descendente in glareto et usque in

<sup>(\*)</sup> Anno comune 1085, nel novembre del quale correva effettivamente l'indizione 6. a genovese.

stafola, de subtus fine prato domnico. Similiter petimus nos terram iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in campo plano et in campo domnico. Fines uero de ipsis rebus, ab uno latere fine fossato de oliceto usque in uia que pergit in campo plano, de uno latere fossado qui descendit pro ripa. de alio latere fossado de caneua, de superiori capite senterio qui pergit pro riparolio ueniente in serucla, et usque in terra russa, descendente usque in predicto fossato de caneua. de subtus pergit uia publica usque in fossato de oliceto, infra istas fines omnia et in omnibus plenum et uacuum petimus, quantum antea tenuit auius noster ueneriosus, et nobis contingit inter fratres et consortes nostros una cum exitus carum. Similiter petimus terram iuris ecclesie uestre locus qui dicitur uaccariciola, id est campis, castanetis, roboretis, pratis, fines uero de ipsa terra, de superiori capite fine costa aqua uersante descendente pro cornale dulciano usque in fossato croso. de subtus usque in fontanedo et usque costa aqua uersante, infra ipsas fines omnia et in omnibus plenum et uacuum petimus una cum exitus carum. Et non habeamus potestatem uendere nec alienare nisi in famulis Sancti Syri domnicati, ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarium. 1. Spondimus in dei nomine atque promittimus in istas res introire et meliorare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tune liceat uos in istas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Facto petitorio mense februarii. indicione. viii. Imperante domino nostro otto in italia anno. vi (\*). Indicione suprascripta feliciter.

† Theodulfus episcopus in hec libello subscripsit.

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 966.

## LIBELLUS ROMANI DE TAZOLO ET UITALIS ET EORUM CONSORTUM.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest donnus iohannes episcopus. Vti nobis azo una cum uxore seu filiis masculis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus terras iuris ecclesie uestre Sancti Syri. que posita est in finibus bargalina. locus ubi dicitur taciolello. prope fluuio lauaniensis. Fine uero de suprascripta terra. de superiore capite fine fao frigido. et da buno latere fine fluuio lauaniensis, da balio latere fine costa de cerexedo et fine terra sancti ambrosii. de subteriore capite locus ubi dicitur fossa. et fine in super uia publica. Infra istas iam dictas fines omnia tercia porcione ex integrum, sic petimus nos una cum exitu suo. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris pensionem per unumquemque annum denarios duos. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascripta terra introire et colere et meliorare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in infrascriptis rebus introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris. in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec peticio nostra, hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum a nobis contradere jubeatis et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense iunio indicione octava. Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi nongentesimo nonagesimo quarto (\*). indicione ista feliciter.

Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.

<sup>(\*)</sup> Anno comune 995, nel luglio del quale però cadeva soltanto la 6.ª indizione.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus obertus episcopus. Vti nobis iohannes et petrus presbiter, et andrea et martinus germanis, una cum filiis nostris. Et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alteri succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in loco ubi dicitur taciolello. Id est casis et campis. pascuis et pratis. castanetis. cum aliis arboribus fructiferis. Fines uero, de una parte terra Sancti Ambrosii, de supra cauursi. de alia parte fluuio lauania. de alia parte costa de cerexeto. Infra istos fines omnia nostra porcione de terra Sancti Syri, quantum antea tenuit iohannes tazardo. Similiter petimus terram que fuit de alberto qui (fuit) famulus Sancti Syri. Id est octava porcione pro via publica que pergit a taciolello. de alia parte uia que dicitur patranico, et in fine de fossato lauania, omnia octava parte de tercia porcione. Item petimus terram sancte marie, de subteriore capite fluuio lauania, de alio capite fossato de campo longo usque in ripa de porcile et usque in monte de roci, de supra monte diuidendo terra sancte marie patranie, de alia parte terra arrimannorum usque in fluuio de lauania. Infra istas coherentias omnia petimus octaua porcione, Similiter petimus petia una de terra sancte marie in fagido frigido. de una parte fossado de costa formosa, de alia parte terra sancte marie de patranica. de subteriore capite fossato de cestri. Infra istas fines et coherentias omnia decima porcione. Scatico et alpiatico in domnico reservato. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem. denarium. 1. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famuli Sancti Syri indomnicati. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris (in suprascriptis rebus introire) et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris. in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra, et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis. Facto petitorio mense Januarii indicione. xun. Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo. Lx. indicione suprascripta feliciter (\*).

Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

#### LIBELLUS DE HOMINIBUS DE CAMPO DOMNICO.

Cym Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus iohannes episcopus. Vti nobis iohannes filius quondam Alberici famulus Sancti Svri, post obitum meum cui dedero succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis, petimus terra iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posite sunt in ualle besanio locus ubi dicitur molaciana, campo plano, campo donego, in pogio, in uacariciola. in noxigla. et in molino arsitio. et pro aliis ceteris locis. ubicumque albericus cum suis sociis habuerint, aut inuenire potuerint, terciam porcionem de iuris supradictus albericus pater uester. Peto namque una cum exitus eorum. Et non habeamus potestatem uendere nec alienare nisi in famulis indomnicati Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem. per unumquemque annum denario. uno. Spondimus in dei nomine atque promittimus pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime feccrimus de quo superius repromittimus, tune liceat uos uel successores uestros in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum a nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto hec petitio (sic) imperante Ottone augusto grafia

<sup>(\*)</sup> Nel gennaio del 1060 era solamente in corso l'indizione 43.ª

dei hic in italia. (anno) quinto. mense octubris. indicione. 1. feliciter (\*).

Johannes humilis episcopus in hoc libello subscripsit.

HOC LIBELLUM FECIT DOMPNUS SYRUS ARCHIEPISCOPUS PORCELLUS.

CVM Cum petimus defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie Sancti Syri ubi preest donnus Syrus dei nutu Januensis Archiepiscopus. Vti nobis lamberto porco et ansaldo germanis, nostrisque filiis et filiabus . . . . . (lacuna) aut cui dederimus, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alteri succedat, titulo condicionis locare nobis iubeatis, petimus in dei nomine quasdam res iuris ecclesie Sancti Syri posita in ciuitatem Janue et extra ciuitatem, uidelicet domus nostras et ortum, quos in ciuitatem ianue pro nobis et pro adolo obtinemus, et quiequid obtinemus ad sanctum uincentium, et bisannim, et nerui, et mazascum. Insuper petimus molendinos bisannis cum obtinemus cum omni iure et aqua ductili suo ubicumque oportunum fuerit, sicuti soliti sumus capere, omni querela ueteris libelli remota. Ita tamen ut inferamus uobis et successoribus uestris uel eorum dimissis quartum molendinorum sine omni dispendio curie, et pro aliis rebus nomine pensionis singulis annis denarios sedecim ianuenses. Preterea petimus quicquid obtinemus in rapallo, et in trepelisi, pro cambio illius terre quam ad

<sup>(\*)</sup> Nell'anno 5.º dell'impero di Ottone III, corrispondente al 1000 di Gesù Cristo, non correva la 4.ª indizione, ma la 13.ª; anzi nell'ottobre era già in corso la 14.ª Ma se la parola *Imperante* che leggesi nel libello, e che può di leggieri supporsi caduta per ignoranza dalla penna del redattore del medesimo, oppure per semplice errore materiale sfuggita all'amanuense che lo registrò nel nostro Codice, si muti in quella di *Regnante*, si troverà tosto appianata ogni difficoltà. Imperciocchè l'anno 5.º del regno di quell'augusto coincide col 987 dell'era volgare, nell'ottobre del quale cadeva effettivamente la 4.ª indizione.

sanctum michaelem et lauaniam per proprietatem uendidimus, quam libellariam fuisse profitemur, pro quibus has res libellario nomine a uobis petimus, et singulis annis nomine pensionis denarios duos curie uestre ferre conuenimus. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tune liceat uobis et successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum namque nostrum et filiorum nostrorum in ius et deminium ecclesie uestre reuertantur cuius est proprietas. Vnde si placet hanc nostram peticionem et hunc libellum scriptum et manu uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum et a testibus roboratum pro munimine ecclesie uestre tradidimus conseruandum. Millesimo centesimo quadragesimo tercio, mense augusti, indicione quinta.

Huius enim testes. Donumdei filius quondam iterii. Baldoinus de eastro. Merlo grassus. Lambertus eius filius. Alexander.

LIBELLUS FULCONIS ET MARTINI NAMPHI. ET FILII IOHANNIS GAIDALDI.

ET ALEGRI DE CRETI. ET IOHANNIS DE CLAUARI. ET SUORUM CONSORTUM.

ET IOHANNIS MAZUCO DE CAPRIASCO CUM SUIS CONSORTIBUS.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest donnus landulfus episcopus. Vti nobis bonizo cum suis germanis. et cum uxore. filiis suis masculinie, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alterius succedat, titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri qui posite sunt in loco qui dicitur hurri. Fines uero de suprascripta res, de uno latere fine fossado de coruaria montante in faio frigido, de alio latere fine fossato croso qui descendit in cauriasco, de superiore capite aqua uersante usque in cusina merlini, infra istas fines et coherentias omnia quarta porcione, infra istas fines sunt pastino de castaneto, uinea, ficeto, de superiore capite pro mensura iusta perticas sexaginta et quinque, de sutus triginta septem, pro capite

quadraginta et quinque. Id sunt casis, uineis, ficetis, roboretis, saletis, campis et pascuis, una cum exitis earum, scatico et alpiatico in domnico sit reservatum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum de formento optimo sextaria sex. Spondimus in dei nomine atque promittimus de suprascripta res meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre per unumquemque anno inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tune liceat uos uel successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec petitio nostra. et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere jubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradidimus conservandum, Facto petitorio mense februarii. indicione. vu. Imperante domino nostro enrico in italia anno decimo (\*), indicione suprascripta feliciter.

Landulfus episcopus in hoc libello subscripsit.

LIBELLUS IOHANNIS CASTANEOLI DE CAPRIASCO. MARTINUS NAMPHO DE HURRI. ET FILIORUM EIUS. ET AZONIS DE CAUURSI. ET GANDULFI.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus obertus gratia dei episcopus, uti nobis martinus et iohannes aucello, et petrus, et albertus, et bruningus, et martinus, et arnaldus presbiter in tres porciones, martinus filius quondam iohannis de ista tres porciones tercia porcione in integrum, iohannes aucello et arnaldus presbiter in alia tercia porcione, petrus, albertus, bruningus et martinus germanis in alia tercia porcione, azo de coruaria, et segnorando da hurri, et iohannes da hurri in duobus

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1024.

partibus, de istis duobus partibus azo et segnorando tercia porcione. Azo alia tercia porcione. Johannes de hurri alia tercia porcione, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alterius succedat. Titulo condicionis locare ac prestare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri, que posita est infra comitatu Januensis. locus ubi nominatur lamanigra, fines uero de uno latere pro costa de lamanigra, pro costa de castagnola, et usque in calmo de carello de uersante aqua pro fossado riu croso, descendente usque in ripa de pede de coruaria de superiore capite. Infra istas fines et coherentias, omnia in integrum una cum uxores et filiis corum. Scatico et alpiatico in domnico reservatum. Et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in uos aut in uestro successore. Ita tamen .ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum sextaria duo de grano. Spondimus in dei nomine atque promittimus infrascriptas res meliorare et colere, et pen sionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum postrum uel filiis nostris, in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius proprietas est. Vnde si placet hec peticio nostra, hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum a nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense iunius. indicione. xi. Anni ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo quinquagesimo. viii (\*). indicione suprascripta feliciter.

† Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

<sup>(\*)</sup> Anno comune 1058, nel giugno del quale correva effettivamente l'indizione 41.\*

### LIBELLUS ALBERTI DE CORUARIA ET CONSORTUM.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie. Vhi preest domnus corradus episcopus. Vti nobis azo et bonizo germanis. una cum uxore filis et filiabus, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis aliquanta res quod est sesta porcione iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est in loco lamanigra, per fines et coherentias, de una parte fossato qui uenit de aqua ploglosa montante usque in monte de carelo, et usque in fontana de coxina merli, et pro calmo asegnino descendente usque in fossato de rio croso, et usque in pedes de coruaria. Infra iste coherentie, predicta sexta porcione In Integrum. Scatico et alpiatico in domnico sit reservatum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum sestario uno de grano. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptas res meliorare et laborare, et suprascriptam pensionem uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel de nostris heredibus in ius et dominio sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Vt impleat manus uestra ad firmandum. Facto petitorio mense nouembris. indicione. vi. Anno ab incarnacione domini Millesimo, XL (\*), indicione ista feliciter.

Corradus episcopus in hoc libello subscripsit.

<sup>(\*)</sup> Anno comune 1039, nel novembre di cui era però di già in corso l'indizione 8.2

LIBELLUS DE PONTE DE MEDOLICO. ET OBERTINI FILII PANIS PARATI.

Cym Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus obertus episcopus. Vti nobis bruningo et mauro famulo Sancti Syri, cum uxores et filiis masculinis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesic uestre Sancti Syri, qui posita est in loco scagnelli que est sexta porcione. que fuit de bonomino, de superiore capite uia publica, de subteriore capite fossado malo, de alia parte terra de begalfigo, de alia parte lauaxelli, et in salersa, et isola de pere cum molendine cum aqua ductu suo, quantum ad ipso pertinet, et quanto ego tenuit qui fuit in ponte, in ual alta, in riuaria, in olale donnico, et moline de fossato cum aqua ductu suo da la noxe in caneledo. et in plano qui est pecies tres. in plano de gazo. in compenio. in costa longa, in casa subtana, uel pro aliis ceteris locis incautis et incoltis. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denar . . . . (lacuna). Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptis rebus meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in suprascriptis rebus introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris, in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra, et unum libellum scriptum et manibus uestris firmatum nobis contradere iubeatis. et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense nouembris. Indicione. 1. Imperante (\*) domno nostro

<sup>(\*)</sup> Si emendi Regnante; e si abbia qui una conferma di quanto fu detto nella nota a pag. 276.

(enrico) in italia, anno Millesimo sexagesimo, n. indicione suprascripta feliciter.

Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

# LIBELLUS IOHANNIS DE OLIVA DE MOLACIANA. ET PETRI BALBI, ET CONSORTUM.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus obertus episcopus, uti nobis iohannes et martinus et petrus germanis famuli Sancti Syri cum uxore et filiis masculinis. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus terris iuris ecclesic uestre Sancti Syri, que posita est in ualle uesano, locus ubi dicitur a l'oliua, medictate de manso, da buno latere fontana couerclata, montante pro costa usque in terra russa, et usque in libellaria de carlo de gano, ueniente in libellaria que fuit de ursicino, descendente pro costa in fontana domnicata, et usque in claudenda indomnicata, et petimus pecia una una de uinea que fuit de alberico camarlengo, da buno latere uinea indomnicata, de superiore uia qui pergit a prato de molaciana. omnia et in omnibus plenum et uacuum In Integrum, et petimus suprascripta mea libellaria descendente per lo runcallo, si quo modo maceria tenet, usque in campo de nazario ucniente pro senterio qui pergit in fontana couerclada usque in prato, id sunt casis, uineis, castanetis, ficetis, cannetis et pascuis, omnia et in omnibus plenum et uacuum In Integrum, una cum exitu suo. Petimus castaneto, de supra fontana que tenet in libellaria de ursicino ueniente usque in manso de andrea de gano, ueniente usque in suprascripta mea libellaria, et castagneto de lo bruceto, pro costa que pergit in glareto, da alia parte fossato croso usque in libellaria de iohannes gastaldo, petimus campo uno mea libellaria cum gorreto et molendino. tantum in suprascripto loco quantum antea tenuit genitor meus iohannes usque

in molendino de cerreto, et in creto petimus quarta porcione de campo et de prato, da buno latere fossa descendente pro ualle usque in uia que pergit a fontanio et usque in libellaria que fuit de amelberto, usque in costa, ucniente usque in fossa, petimus alia mea libellaria in costa longa, que mihi obuenit per conquestum da ingeza, et andrea barbano meo, et in tana ursaria, per fossatis de subtus. da buno latere costa, et de alio alia costa, quantum antea tenuit genitor meus campo et prato, et prato de scalugla similiter. et non habeamus potestatem uenundare nec alienare nisi in famulis Sancti Syri indomnicati. ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarios. II. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res introire, et meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uobis uel successoribus uestris et exinde pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris (sic). Post obitum nostrum uel filiis nostris, in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sie placet hee peticio nostra, hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum a nobis contradere iubcatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense decembris indicione . . . . . (lacuna). Anni ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo sexagesimo. II. indicione suprascripta feliciter.

Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

LIBELLUS PETRI DE SOLIO PATRIS PRESBITERI BARTHOLOMEI DE PLICANIO.

ET ALINERII DE PLICANIO.

Cvm Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis, ecclesie. Vbi preest domnus landulfus episcopus. Vti nobis selucrado una cum

uxore et filiis suis masculinis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre sancti michaelis que posita est in ualle lauania. locus ubi dicitur solio, plenum et uacuum cum suas pertinentibus. In cuselia, in monte pellio, in tropallio, in casa antica, et in cannauale, quarta porcione. In pannallo, in rouedo. et in tromalio, et in costa luparia, et in plano basilioni, in troducriole. et in gomareno, in monte de oscani. Et capella una in uilla ubi nominatur solio. Id sunt casis. uineis. ficetis. oliuetis. campis. pratis. siluis et pascuis. Fines uero de istis rebus, de superiore capite monte de nastalo, da uno latere fossato disserona, da tercia parte costa de certenulo. da quarta parte monte de bozalo. Infra istas coherentias omnia quantum tenuit petrus auius suus, et dominicus et martinus de ipso loco In Integrum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarios. n. Spondimus in dei nomine atque promittimus in istis rebus (introire) meliorare et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in ista res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec (peticio) nostra. et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum a nobis contradere iubeatis et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense februarius, indicione secunda. Imperante domino nostro conrado hic in italia anno octauo (\*). indicione suprascripta feliciter.

<sup>†</sup> Landulfus episcopus in hoc libello subscripsit.

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1054

# LIBELLUS CORRADI MERDEUENTRI DE UERZILI QUIT FUIT AUUS CURRADI ET AMEDEI DE UERZILI.

Cym Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie, ubi preest domnus obertus episcopus, uti nobis cunradus una cum uxore et filiis masculinis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posite sunt in ualle lauania locus ubi dicitur uerzili, omnibus decimis de meis domnicatis. et quantum pater meus aldeurando tenuit a lo plano et in costa, et manso de caput de busco, et in case subtane, et in lauaglo. in predoco, et in fenogledo, et in monte uulfi, et in plecania, quantum tenemus terris et decimis, et terra quam nos tenemus in aimedi, et terra que nobis obuenit in plecania de gaidaldus. Fines uero de ipsis rebus. da una parte mure de plebe, ab alio latere muro longo. de superiori capite terra anselmi, de subtus fluuio lauania. Iterum petimus in moconisi quantum nos tenemus terris et decimis, et quantum fuit rectum et laboratum pro guiseberto massario qui fuit pater de presbitero adame, et omnibus decimis quas nos tenemus in sobra, in casine spense, et in roboreto, et in la terra russa, et in solexido, et petimus quarta una in maxeuaia, quantum antea tenuit azo presbiter, et alia quarta in sanguenedo, quam antea tenuit aldeurando asenelo, et quarta una in rapallo, quantum antea tenuit aldeurando in montecello, et alia quarta a le fedule, quantum antea tenuit presbiter petrus, et omnibus decimis de li cogloti de cornia ubi dicitur serra, et decimis a clauari ubi dicitur melegaria, quantum fuit rectum et laboratum pro allo presbitero, et terra in cornale, plano de riua allereda, et plano de la sosena, et cauana bona. et plano da lo persego, et in somelego. Fines uero ab ipsis rebus. ab uno latere fossado de cestri, ab alio latere fossado de fagida. de superiore capite aqua uersante, et sicut se diuidit de terra sancte marie. de subtus fossato de neroni. medietate de alpiatico in domnico seruatum. Infra istas coherentias omnia In Integrum petimus. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem ecclesic uestre denarios, quatuor. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascriptas res introire et laborare, et pensionem ecclesic uestre per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tune liceat uos uel successoribus uestris (in suprascriptas res) introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Vnde sic placet hec peticio nostra, et hune libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesic uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense iunius, indicione, xiii. Anni ab incarnacione domini nostri ihesu christi Millesimo sexagesimo (\*), indicione suprascripta feliciter.

† Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

LIBELLUS CORRADI ET ARNALDI DE UERZILI. ET OPIZONIS STRUSIOLI.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus Syrus Januensis ecclesie Archiepiscopus. uti nobis opizoni de castro bernardi in tercia porcione, et amedeo et conrado in aliis duabus partibus, nostrisque filiis uel filiabus atque heredibus. Titulo condicionis locare nobis iubeatis. Petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri, que posite sunt in ualle lauanie, et in plebe plecanie, ubi dicitur uerzili, uidelicet duas partes de omnibus rebus illis quas conradus merdenuentre filius aldeurandi adquisiuit per libellum ab oberto episcopo, sicut in illo libello continetur (\*\*), de

<sup>(\*)</sup> Anno comune 1059, nel giugno di cui era però soltanto in corso l'indizione 12.a

<sup>(\*\*)</sup> Vedasi il libello summenzionato a pag. 285.

decimis, uillis, terris, coltis et incoltis, ubicumque sors uel pars aliqua de omnibus prenominatis rebus que in eodem libello continentur in quacumque parte sint. duas partes petimus una cum accessionibus et ingressoris uel exitibus suis, uidelicet illam partem que fuit ottonis et gandulfi qui fuerunt fratres tedisii patris nostri. et filii quodam corradi merdenuentre In Integrum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum pensionem (sic) denarios. vi. et insuper tibi inde iurauimus fidelitatem. Spondimus in dei nomine atque promittimus in iamdictas res introire et colere, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Et si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uobis uel successoribus uestris in suprascriptis rebus introire. et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Vnde sic placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis. Facto petitorio mense octubris. Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo, centesimo, xxx, II. mense suprascripto, indicione, x. Testes Guiscardus. Ardecion iudex. Rodulfus de deselega. Bonus bellonus de cunizo. Bonus uasallus eius nepos.

LIBELLUS DOMUS FILIORUM MERULI DE CASTRO.

ET FILIORUM WILIELMI ARNALDI.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest donnus iohannes episcopus. uti nobis obertus et eribertus germanis filius (sic) quondam thoma qui et berizo una cum filiis filiabus uel heredes. et quale ex nobis unus sinc herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus terris iuris ecclesie uestre Sancti Syri massariciis. quibus sunt positis in loco bargali. atque capella una in predicto loco que est edificata in honore sancti laurencii. cum casis et uineis et castanetis iuxta eadem ecclesia, et castaneto uno in bargali ubi dicitur colloreto.

et pratis in bargali, et campis, in subtus uia publica et in cella. et in teuceto, et in musca nigla, et in teulara, in predictis locis, id sunt casis. uineis. castanetis. pometis. pratis. gerbis et pascuis. omnia et ex omnibus plenum et uacuum una cum exitus earum. In Integrum. Et iterum petimus nos qui supra germanis casis et massariciis, et omnibus rebus iuris ecclesie plebis sancte marie sito in bargali, quibus sunt positis in locis et fundis uallebona, teucedo, tazolelli. seu massaricio uno. quod est positum prope ecclesia sancte marie. atque pratis et campis. in bergalli, fine uia publica, in suso. contra bergalla, seu silua, et rebus que dicitur deuese. Fines uero de ipsis rebus de uallebona et teucedo, de una parte cacumine montis qui dicitur bergalla, de alia parte costa de aligada, et portagono, de tercia parte costa de pecorile, de guarta parte fluuio lauania, item fines de predictis rebus de tazolelli, de una parte aqua lauania, de alia parte costa de cerexola. de tercia parte fao frigido. de quarta cacumine montis. Iterum fines de predicto massaricio prope predicta ecclesia, da una parte fossato, de alia parte terra quam tenet teutefredus iudici, da tercia parte terra quam tenet conradus iudex. da quarta parte ambulatorio de uinea qui pergit iuxta predicta ecclesia. omnia et ex omnibus quantum antea tenuit predictus thomas et iam dicta berta que fuit uxor thomas, qui et berizo in predictis locis. id sunt casis. uineis. castanetis. pometis. pratis. gerbis. et pascuis. omnia et in omnibus plenum et uacuum una cum exitis earum ex integrum. Et iterum petimus seruis et ancillis iuris predicte ecclesie. nomina eorum martinus et dominicus germani, et urso qui dicitur dominico. cum uxores et filiis et filiabus eorum qui hodie natis uel in antea nati de illorum esse debent, et cum omnes res et conquistum illorum que hodie habent uel que deinceps in antea adquirere debent. et habeatis licentiam et potestatem tu..... (lacuna) obertus et eribertus cum filiis et filiabus tuis uel heredis (sic) ipsis seruis uel ancillis cum filiis et filiabus uel nepotibus eorum et cum omnes res et conquistum illorum comprehendere, et disciplinare.

et in seruitium mittere. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem denarios. vi. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptas res facere laborare et meliorare, et pensionem ecclesie uestre (uobis) uel successoribus uestris dare. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tune liceat uos uel successores uestros (in) suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate, et post obitum nostrum uel filiis filiabus heredum nostrorum in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic (placet) hec peticio nostra, manibus nostris firmatum nobis contradere iubeatis, et alium simile (a nobis) factum et a testibus roboratum (uobis promunimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum). Facto petitorio mense februarii, indicione quarta. Anni ab incarnacione domini nostri ihesu christi Millesimo, anno sexto, indicione suprascripta feliciter (\*).

+ Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.

# LIBELLUS ROLANDI DE STELLA.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus obertus episcopus ciuitatis Janue. Vti nobis mauro filio quondam iohannis lupi et bonase iugalibus filia quondam iohannis una cum filiis nostris masculinis. ut si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alteri succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis. Petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri qui posita est in burgo ianuense. Hoc est tabula una de terra per mensuram iustam in circuitu cum trexenda et distillacio. Coherit ei.

<sup>(\*)</sup> Il senso di quest'ultimo periodo è tutto guasto e monco. L'anno 6.º registrato in ultimo luogo fra le note cronologiche del libello, si riferisce a quelli dell'impero di Ottone III, e (tenuto conto del mese di febbraio che vi è segnato) corrisponde all'anno comune, e insieme dell'incarnazione, 1001. Si avverta però che l'indizione in corso a tale epoca non era la 4.º, ma la 44.º

ab una parte uia publica. De alia parte terra nostra cui supra mauro. De duabus reliquis partibus terra ipsius Sancti Syri. Infra iam dictas coherentias omnia In Integrum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum denarium. I. Post obitum nostrum uel heredum nostrorum in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si uobis placet hec petitio nostra, et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense iunii. indicione viii. Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo septuagesimo (\*) suprascriptus (sic) feliciter.

Obertus episcopus iu hoc libello subscripsit.

† In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Marinus de porta. Boiamonte de odone, laudauerunt hoc scriptum eam uim et auctoritatem obtinere sicut exemplum ad quod hoc scriptum fuit. Hoc ideo fecerunt, quia uiderunt libellum istum scriptum in quadam cartula quam uetustate tam litturis litterarum quam cartule consumptione amitti pertimuerunt. Quod consules percipientes fecerunt hoc presenti pagina significare scriatim sicut in ea scriptum fuerat prescrutantes, et ideo ut prediffinitur decreuerunt.

Millesimo extyn mense Jenuarii. indicione vun.

# LIBELLUS OMNIUM COMITUM DE LAUANIA QUI DICUNTUR FILII TEODISII.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi est domnus landulfus episcopus. uti nobis theodixe una cum filiis

<sup>(\*)</sup> Qui veramente non è l'anno dell'incarnazione, ma l'anno comune; perocchè l'indizione 8.º corrisponde effettivamente al 1070.

suis masculinis legittimis. Et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit, unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis. Petimus seruis et ancillis iuris ecclesie uestre Sancti Syri, nomina eorum id sunt. sempertus cum filiis uel filiabus una cum massaricio ipsius qui posito est uineli, eldeprando, iohannes germanis. cum aliis germanis et germane, una cum uxores et filiis et filiabus illorum. Filia andrea ruso cum filiis et filiabus suis. Johannes filio loperti cum uxores (sic) et filiis filiabus. Andrea cum uxores (sic) et filiis filiabus, Bernilda, Gotiza, Petrino, mater et filia, et filii cum filiis et filiabus. Johannes. Ermeza. Bruna. germanis cum filiis filiabus. Bernilda filia quondam petri, iuuenzo, alberto fratribus cum filiis filiabus. Teuzo cum filiis filiabus. Aduxo, mainucio, mineza, eriza filia altrudi germanis, et sic petimus nos suprascripti petitores predictis seruis et ancillis cum uxores et filiis filiabus illorum, cum omni conquistu eorum. et cum omnibus rebus iuris ipsius ecclesie quod... (lacuna) seruis detinent, et habeamus potestatem suprascriptis seruis et ancillis apprehendere, et in seruitio mittere ubi nobis oportunum fuerit. antepositis inter seruis et ancillis numerum sex iuris ipsius ecclesie, nomina corum, Sigezo, Giso, Johannes et Johannes seu boniza . . . . (lacuna). Quod ipse donnus landulfus episcopus apras in ista ecclesia in sua reservauit potestate. Similiter petimus nos suprascripti petitores res iuris ecclesie uestre qui posite sunt in ualle rapailo. locus ubi dicitur culture. uel in monte et in bocela, uel per aliis ceteris locis. Iterum petimus res iuris ipsius ecclesie que posite sunt in finiza sigestrina. In mazasco uel in ualle lauaniensis, locus ubi dicitur zullici, in leualli, in carnella. In cortine. uel in buda. campo sabadino. Sic petimus roboreto cum rebus in monte presbitero omnia et in omnibus una cum exitus sui. Etiam et petimus suprascripti petitores res iuris ecclesie uestre sancti marcellini que posita est in ualle clauari. locus ubi dicitur macinola. Similiter petimus nos suprascripti petitores Capella una que est edificata in honore sancta iulia, et est constructa in loco

Kalaolo, cum omnibus decimis que ad ipsa capella pertinentibus, uel cum omnibus dotis et oblationis atque luminariis ex integris, cum predicta decimationibus ad ipsa capella pertinenti de uillis et de massariciis, hoc sunt nomina eorum in isto kalendo, campo senasci. sorlana, saponico, Badalaxi, Campolo, Ceredo, Besancia, Cruce, Claparia. omnia et in omnibus In Integrum. Petimus in alio loco de sub regimine plebe de uaria, loco ubi dicitur costa de castro, in casa martinasca. Siuelana. Caxauo. quellena. casa terenzanasca. Zanica. Kastro, omnia et in omnibus suprascriptis uillis uel massariciis cum omnibus decimationibus pertinent In Integrum. Seu et petimus nos petitores. Siluis castanetis in loco statali, que ad ipsa capella pertinent In Integrum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque anno solidos nouem et denarios IIII. optimi, dati ipsi denarii in ciuitate Janua castaldiones ipsius episcopi suisque successoribus, per se ipse teudixe suisque filiis masculis uel eorum misso. Similiter nos petimus suprascripti petitores res iuris ecclesie uestre sancti laurentii que posite sunt in finita sigestrina. loco ubi dicit libriole. hoc est curticella cum capella una constructa cum casis. massariciis et omnibus rebus ad ipsa curticella pertinentibus. Coherencias uero de predictis rebus. da una parte fine roca qui dicitur nizalla. da alio latere fine gropo marcio, descendente per rio qui currit de gauselia, et desuper uia publica que currit da lo copello et caxano. descendente per aqua de scablana de subtus fossadello qui descendit de terricio in lignone et ibi nominatur fauarido, et in uineli, et in cumimelia. et in caouario. uel per aliis ceteris locis. tantum petimus nos predicto teudix de suprascriptis seruis et ancillas preter quod superius antepositum est. et de suprascriptis casis et omnibus rebus. et de predictas capellas cum predictis decimationibus ad earum pertinentibus sicut antea detinet quondam ansaldo genitor suus. omnia et in omnibus plenum et uacuum In Integrum, id sunt casis, uineis, castanetis, ficetis, oliuetis, roboretis, aliisque arboribus fructi-

feris et infructiferis, siluis, campis et pascuis, omnia sicut superius decernitur In Integrum. Ita tamen ut inferamus uobis uel a canonicis qui ordinati sunt in ecclesia sancti laurentii uel a successores illorum per unumquemque annum pensionem solidos, vi. dati ipsi denarii in kalendis Januarii eidem canonicis uel a suorumque successores, aut super altario ipsius ecclesie ponantur. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptis seruis et ancillis regere et gubernare, et suprascriptis rebus meliorare, et iam dictas ecclesias regere et gubernare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris uel canonicis per unumquemque anno inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores ecclesie uestre suprascriptis seruis et capellas in istis rebus introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominio sancte ecclesie reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet hec petitio nostra et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis. Facto petitorio mense marcius. indicione quartadecima. Imperante domino nostro cunrado in italia anno quarto (\*). indicione ista feliciter. Vnde duo libelli uno tenore scripti sunt. Actum in ualle lauania feliciter.

Landulfus episcopus in hoc libello subscripsit (\*\*).

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Marinus de porta. Boiamonte de odone, laudauerunt hoc scriptum eam uim et aucto ritatem obtinere, sicut exemplar ad quod hoc factum fuit. Hoc ideo fecerunt, quia uiderunt libellum istum scriptum in quadam cartula, quam uetustate tam litturis litterarum quam cartule consumptione

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1031.

<sup>(\*\*)</sup> Il presente libello fu già stampato dal mio caro e dotto amico, il signor cav. Agostino Olivieri, tra' documenti onde arricchì la Relazione del Cappelloni sulla congiura di Gio. Luigi Fiesco, da lui pubblicata ed illustrata nel 1858.

amitti pertimuerunt. Quare fecerunt hac presenti pagina hoc significare seriatim sicut in ca scriptum fuerat perscrutantes, et ut prediffinitur laudantes.

Millesimo extyn mense Jenuarii indicione vin.

LIBELLUS FILIORUM CONE DE UEZANO. ET COMITUM DE LAUAMIA.

DE LA COSTA DE RUFI. DE MANDRELLA ET DE SANCTO MARTINO DE UENALI.

ET DE HIS PERTINENTIS.

CVM Cum Peto defensionem sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus iohannes episcopus. Vti nobis curradus una cum uxores (sic) et filiis. Et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alterius succedere debeamus. Titulo condicionis locare nobis iubeatis, petimus casis et omnibus rebus iuris ecclesie uestre Sancti Syri qui posite sunt in locos et fundas uennali, prato de benedicto sancti stephani. simul cum capella una que est edificata in honore sancti martini. in codem loco uennali constructa. Fines uero ab ipsis rebus. da una parte bedo et aqua ductile, da alia parte ualle sancte marie. fine uia da rauinello que pergit a feletore usque in litus maris. Infra iam dictas coherencias, hoc sunt casis, uineis, castanetis, ficetis, oliuetis, uel aliis arboribus, pratis, campis, siluis et pascuis, omnia et in omnibus plenum et uacuum ex integrum, una cum exitibus earum. quantum fuerunt tecti et laborati per bonoso massario, et quantum infra iam dictas fines iuris predicte ecclesie pertinere uidentur In Integrum. Seu et peto ego suprascripto currado una cum uxores (sic) et filiis, id sunt campis et castanetis et roboretis cum areis suarum iuris ecclesie uestre quibus sunt positis in locos et fundas sigestri. locus ubi dicitur campo de lareno, casal dalifreto, et in pascale, uel corum territoriis. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem. solidos. II. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptis rebus laborare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unum

quemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tune liceat uos uel successores ecclesie uestre in suprascriptis rebus introire, et cui uolucritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec petitio nostra et hune libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense . . . . indicione. x. Regnante domino nostro Anrico (sic) in italia, anno octauo (1), indicione suprascripta feliciter.

+ Johannes episcopus in hoc libello subscripsit.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Marinus. Boiamonte de odone. laudauerunt hoc scriptum eam uim et auctoritatem obtinere quam obtinebat exemplar ad quod scriptum fuit. Hoc ideo fecerunt quia uiderunt libellum istum in quadam cartula. quam uetustate tam litturis litterarum quam cartule consumptione amitti pertimuerunt. Quare fecerunt hac presenti pagina hoc significare seriatim sicut in ea scriptum fuerat. perscrutantes.

Millesimo cxlvu mense Jenuarii indicione vin.

# DE SEGESTRI.

CVM Cum Petimus defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi est domnus Obertus episcopus. Vti nobis Guinezo. Lanzo. Lanzo (sic). Rolandus. Guibertus. Litulfus. nepotes eorum guibertus et guinenguisus nepotes. Vna cum uxores eorum et heredibus eorum. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti (Syri?) que posite sunt in fine segestrina. locus ubi dicitur

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Criste 1012.

naxo, manso uno quod est rectum per martinum laboratorem sua porcione simulque de amizo seu brunengo cum corum porcione. Iterum petimus res in cazagna, terra Sancti Stephani, seu in statali simulque Sancti Stephani. Iterum petimus nostra porcione et diuisione in nasco, et in campedelli seu in casagna, et a la costa, et argenu, quatuor mansores in campo felectoso duo crundi omnia in decimationis in suprascriptis uillis et massariciis plenum et uacuum In Integrum. Iterum petimus Guibertus et Guinenguisus nepotes eius libellaria que in antea tenuit genitor noster, id est terra laboratoria. Vincis. ficetis. castanetis. roboretis, plenum et uacuum In Integrum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde per unumquemque annum pensionem solidos. II. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascripta decima recipere et gubernare, et suprascriptas res meliorare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris exinde per unumquemque annum inferre. Et si minime fecerimus de quod superius repromittimus, tune liceat uos uel successoribus uestris suprascripta decima et suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel successorum nostrorum, in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur. Vnde si placet. et petitio nostra stabilis et firma permaneat, et hunc libellum scriptum, et alium simile a nobis factum pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus. Facto petitorio mense decembris. Indicione octava. Imperante domino nostro secundo Enricus (sic) hic in italia anno octavo (\*). Indicione ista feliciter.

Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1054.

# DE CORSI.

Placuit atque conuenit inter dominum Syrum archiepiscopum Januensium et iohannem filium martini, et albertum lauaninum, tali ordine quod iam dictus archiepiscopus per se et per suos uenturos successores, dedit et consignauit eis et heredibus illorum, Nominatiue terzerium de uinea in corsi iuxta terram presbiteris de orpalatio, et ipsi in unoquoque anno reddere debuerint ad curiam domini Archiepiscopi spallas duas, et medietatem de musto, et de cunctis fructibus quorum ipsa terra portauerit. et pastum unum duobus hominibus in tempore uindemiarum, donec uindemie ibi in jam dicta uinea expedite fuerint, et debent unum ex eis infra iam dicta terra habitare a presenti die. et dominus archiepiscopus eam terram ab omni homine defendere debuerit, alia super imposita inter cos non fiat, penam inter se posuerunt, qui sicut legitur non adimpleuerint, solidorum centum Januensium denariorum. Actum in camera archiepiscopi. Ibique testes fuerunt. Gandulfus murenus. Ansaldus filius Guidonis. Marchio de pauerio. Wilielmus segafenum. et Alerius. Millesimo centesimo xLVI, mense Januarii. (indicione) vin.

LAUS INTER CURIAM ET CAPHARUM. DE TERRA QUE EST AD PONTEM DECIMUM.

† In curia archiepiscopi. Arbitri Philippus lamberti. Boamuns odonis. inter Archiepiscopum Syrum et Capharum concorditer electi. laudauerunt quod capharus amodo habeat et nomine proprietatis possideat. sine contradicione eiusdem domni archiepiscopi et successorum suorum et omnium personarum per eos. Nominatiue totum podium quod est ad pontem decimum. supra molendinum dompnicum. Hoc est ab uia subtana que est uersus Januam et uadit ad molendinum usque ad domum quam ibi habet Capharus. Hoc totum illi laudauerunt In Integrum. Domno uero Archiepiscopo laudauerunt

tabulas terre quinquaginta nouem. que sunt a uia in iusum uersus Januam, quas ipse Capharus tenebat. Quod uero ideo factum est, quo niam cum de his lites haberent, in et predictos arbitros compromitterent, utrique parti per conuentum hoc potius quam stricto iure placuit terminari. Qui rei qualitatem cognoscentes, et utriusque partis rationes pensantes, uti prelegitur laudauerunt. Millesimo centesimo, quinquagesimo octavo. Quinto decimo die Julii. Indicionis quinte.

LIBELLUS WILIELMI FILII CAPHARI DE TERRA QUE EST IN GAIANO UBI DICITUR MONS LANERIUS. ET DEBET SINGULIS ANNIS DENARIOS III PRO PENSIONE.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie Sancti Syri ubi precst dominus Syrus dei nutu Januensis Archiepiscopus. Vii mihi Guilielmo filio Caphari meisque filiis et filiabus et heredibus. Titulo condicionis locare et uendere et donare et quicquid nobis libitum facere iubeatis, pro quodam decima bargagii, auctoritate domini episcopi Otonis Landuifo episcopo largitore libellario nomine mihi et meis heredibus concessa, et a me uobis remissa. Petimus in dei nomine peciam unam terre iuris ecclesie Sancti Syri in uilla gaiani sitam. ubi dicitur mons lanerius. Cui coheret. ab una parte terra lanfranci scalza uetule, ab alia terra Wilielmi de uolta et eius consortum et gontardorum, subtus uia publica, de super costa, Infra istas coherentias petimus In Integrum. Spondimus in illam terram introire, et quicquid uobis fuerit oportunum facere, ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris singulis annis nomine pensionis denarios. III. ianuenses. Vnde si placet hanc nostram peticionem nobis contradere iubeatis, et hunc libellum scriptum uestra manu signetis. Actum in curia castri medolici feliciter. Presentibus testibus. Ceba. Ottone iudice. Marino de castro. Ogerio danese. Alexandro eiusdem curie subdiacono. Anno millesimo centesimo qua dragesimo. Secundo mense Octubris. indicionis quinte.

Bonus uasallus notarius rogatus scripsit.

Ego Syrus Januensis Archiepiscopus subscripsit (sic).

Hoc instrumentum propter utilitatem curie et uoluntatem Caphari. Consules Wilielmus cauarunchus. Anselmus de caphara. Bonus uasallus de castello. Anselmus garrius. ad exemplar prioris et originalis transcribi fecerunt. laudantes quod eam uim et auctoritatem teneat. quam primum quod est apud ipsum Capharum tenet.

Millesimo centesimo. Sexagesimo quarto. Octauo die madii. Indicione. XI.

# CARTULA DE FEUDO CAPHARI.

In camera palatii de castro Januensis Archiepiscopi. in presentia uasallorum Curie. Vgonis de bulgaro. Johannis fratris eius. Ogerii danisii. atque subdiaconi eius Alexandri. Ego Syrus dei nutu Januensis Archiepiscopus te Capharum. per te tuosque filios masculinos qui sunt uel qui fuerint. de quarterio molendini de nuce quod tenet ansaldus de gazo pro archiepiscopo Januensi. et de quarterio molendini de cerro quod tenet donatus pro archiepiscopio. et de sexta alii quarterii de cerro quam tenet girardus nomine feudi inuestio. et per inuestituram hec tibi trado. quod neque a me neque a meis successoribus ullo tempore inquieteris. pro quo feudo mihi fidelitatem fecisti. Millesimo centesimo quadragesimo secundo. mense iulii. indicionis quarte.

Bonus uasallus notarius rogatus scripsit.

Ego Syrus Januensis archiepiscopus subscripsi.

Hoe instrumentum. Consules Anselmus Agarrius. Bonus uasallus de castello, ad exemplar prioris et originalis propter utilitatem curie et uoluntatem Caphari transcribi fecerunt, laudantes ex suo offitio quod eam tencat uim et auctoritatem quam primum quod est apud ipsum Capharum. Millesimo centesimo. Sexagesimo, quarto. Octauo die madii. Indicionis undecime.

# DE CAPIENDA AQUA AD MOLENDINUM DE JAROLO.

+ In palacio Januensis electi. Obertus cancellarius. Philippus lamberti, pares curie ab utraque parte electi, laudauerunt ut donnus Hugo ianuensis ecclesie electus, et curia ianuensis archiepiscopatus. atque Ottobonus uicecomes, et eorum successores liberam facultatem habeant accipiendi aquam per totam frontem illius terre quam Wilielmus tralandus et Guilielmus filius quondam forzani habent in feudum ab curia Januensis Archiepiscopatus in uilla sancti petri de arena, et ducendi acceptam ad molendinum de glariolo. Et similiter eandem habeant facultatem capiendi aquam et ducendi ad illud molendinum a superiori capite predicte terre usque in medietatem uie que est iuxta superiorem frontem ipsius terre et dirigitur uersus porciferam. Eisdem quoque et suis successoribus libere et absque omni contradicione et molestia laudauerunt habere facultatem facere clusam pro suo libito, et paradas, et paxonadas, et quicquid competens et utile fuerit ad aquam ducendam. et capiendam. et retinendam pro codem molendino. iuxta memoratam frontem terre et uie, et per directum uersus campi usque ad alteram ripam fluminis porcifere. Et hec omnia sine contradicione et omni molestia et inquietatione prememoratorum Wilielmi tralandi et Wilielmi filii quondam forzani atque omnium per eos. Vt autem de inter eos omnis litium materia seu occasio tollatur, cunctas laudes et instrumenta utriusque partis supra hoc negotio facta, quibus continebatur aquam capere et uetare, seu conditiones alterutro inferri ab curia penitus euacuauerunt, et in irritum duxerunt, ita ut nulli partium ab hodie prodesse aut obesse in agendo uel excipiendo possint. Preterea laudauerunt ut domnus electus et Ottobonus uicecomes et eorum successores omni anno in kalendis Januarii dent Wilielmo tralando et filio forzani et successoribus corum septem minas farine de toto molendino de glariolo, medietatem cuique

ipsorum. Et si forte contigerit molendinum predictum impetu fluminis aut uelle curie destrui, hec conditio septem minarum farine cesset, neque ulterius inferatur, et terra predicta feudi et uia sit exhonerata a prememorato onere capiendi aquam et ducendi ad ipsum molendinum. Quod etiam scriptura contigerit reconstrui uel alibi mutari, et aquam modo predicto ceperit, tunc in eisdem per omnia modis et constitutionibus huius sententie, negocium hoc in posterum perseueret. Quod uero ideo factum est. quoniam cum supra his curia et ipsi Wilielmus tralandus et Ottobonus (\*) (et) filius forzani diutius discordias et contentiones habuerint, tandem electis prememoratis paribus curic. compromiserunt in illos sub pena quinquaginta librarum stare per omnia sententie quam inter se dicerent per conuentum. Qui negocii qualitatem diutius prescrutantes, et partium utilitatem considerantes, de uoluntate ipsarum uti prelegitur laudauerunt. si uero Wilielmus filius forzani absens huic sententie stare noluerit. Anxacus et Guilielmus tralandus teneantur curie de pena quinquaginta librarum quam domno electo sua sponte promiserunt pro eodem minore, et illis placuit ut sic laudaretur. Millesimo centesimo. Sexagesimo. quarto. Septima die marcii. indicionis undecime.

LAUS CONTRA BONTICUM. DE DANDA MINA UNA FARINE MINUS OCTAVA CURIE.

PRO MOLENDINO DE IAROLIO.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Philippus lamberti. Obertus cancellarius. pares curie. ab utraque parte inter domnum Vgonem ianuensis ecclesie electum et bonticum. laudauerunt quod ipse Bonticus amodo omni anno in kalendis Januarii det curic domni electi (\*\*)

<sup>(\*)</sup> Cioè Ottobuono Visconte.

<sup>(\*\*)</sup> Ugone Della-Volta, del quale pure si tratta nel precedente lodo arbitrale.

et successoribus suis unam minam farine minus octaua de molendino de glarolio. Quod uero ideo factum est. quoniam cum egisset ipse dominus electus cum Wilielmo tralando et filio forzani coram prememoratis paribus curie, et obtinuisset de aqua ducenda super terram corum ad ipsum molendinum de glariolo, ueluti laude inde facta continetur, et octaua pars molendini de glarolio esset ipsius bontici, negocium illius utiliter gessisse uisus est, cum eque ad ipsum pro sua parte sententie illius commodum spectabat et utilitas. Ex uelle igitur utriusque partis pronuntiantes, laudauerunt cundem Bonticum pro ca parte quam in molendino de glarolio habet, habere et sentire commodum et utilitatem sententie late inter dominum electum et Ottonem bonum uicecomitem, et Guilielmum tralandum et filium forzani, ueluti prelaudatum est ipsum recognoscere, et annualem dare conditionem. Millesimo, centesimo, Sexagesimo, quarto, Septimo die exeuntis aprilis. Indicionis undecime.

#### DE MOLENDINO MURUALLI.

In palacio Januensis archiepiscopi. Consules placitorum in quatuor compagnis (\*). Johannes iudex. Obertus de domoculta. Guilielmus bufferius. et Philippus de bonifacio. absoluerunt domnum Vgonem Januensem Archiepiscopum a Guilielmo anfossi guercii agente pro fratre suo Tanto. et Jonata de campo agente pro nepote suo carmadino. et ab omni demum persona per eos de interdicto quo eum conuenerant. dicentes molendinum quod archiepiscopus nouiter construi fecerat apud murogallum debere destrui. quia contra interdictum factum per colonos suos et per ipsos Consules fuerat edificatum. Quod ideo factum est quia predictis consulibus pars archiepiscopi fidem fecit quod facto interdicto per colonos utrumque magistratum placitorum in unum conuenit. et uocato Guilielmo sardena qui erat

<sup>(\*)</sup> Cioè nelle quattro Compagne verso il Borgo.

pro altera parte et satis parata fuit secundum ordinem rationis. Guilielme uero satisdatorem suscipere declinante, et Consulibus de quatuor compagnis uersus burgum illud idem recusantibus, cum ad suam iurisdictionem id pertinere non crederent, tandem in uoluntate alterius Consulatus pars archiepiscopi legittime cauit idoneo fideiussore, et iterum facto interdicto per executorem Consulum opere tunc fere peracto, licentia et uoluntate predicti magistratus opus illud consumauit. Quare cum pars Archiepiscopi dolo carere uideretur secuta fidem et mandatum Consulum, nec de eodem facto intuitu earumdem personarum bis satisdare cogeretur, cum et de dampno euitando contendetur, et obuiandum sit maliciis hominum qui nihil aliud laturi sunt nisi ut obsint. Archiepiscopum ut supra Consules absoluerunt. Millesimo centesimo. Sexagesimo sexto, Indictione tertia decima, quarto kalendas februarii.

#### LAUS CONTRA CAZAGUERRAM ET HOMINES DE NASCI.

In capitulo. Consules Amicus grillus. Ottobonus (\*). Simon aurie (\*\*). cum sepius apellassent Cazaguerram. Sorleonem. et filios quondam Oberti tarditi, ut dominum archiepiscopum inquietare desinerent, et iura eius illibata seruarent, et presertim supra his de quibus inter eos fuerat iudicatum, nec tamen quiescerent, ideo quum ipsum acrius infestarent, dum hostili manu super eius homines de mazasco uiolentiam predationem fecissent, et dampnum intollerabile incussissent.

<sup>(\*)</sup> Ottobuono degli Alberici.

<sup>(\*\*)</sup> Costoro furono consoli del Comune; ma, giusta l'usanza allora vigente, non dovettero assumere l'ufficio che il 2 febbraio 4465. Perciò la data del presente decreto, che lo mostrerebbe fatto il 7 gennaio di detto anno, si ha da ritenere come erronea; ed il medesimo vuole invece assegnarsi al 7 gennaio del successivo 4166. La stessa indizione 45 a (genovese), la quale non correva se non in questo anno, viene opportunamente in conferma del nostro avviso.

coegissentque eius homines ad redemptionem etiam personarum. Ipsis igitur super hoc sepius appellatis, et contumacibus existentibus, condemnauerunt eos et eorum complices, in omne ius quod in ea uilla uel super homines loci illius si quod erat habebant. Quid enim grauius aut intolerabilius, quam iudicato non sisti, quam dominum Archiepiscopum nostrum non posse uel inter nos suam tenere iusticiam, et queslibet de nostra ditione adeo insanire, ut etiam archipresulem nostrum iniuriose non dubitent infestare? Actum Millesimo centesimo sexagesimo quinto. Septimo die Januarii. Indicione tercia decima.

Nos Otto brennus et Aidela iugales pro solidis uiginti et quinque quos accepimus a te magistro Anselmo procuratore domni Vgonis Januensis archiepiscopi et archiepiscopatus, remittimus tibi et finem facimus atque refutationem nomine archiepiscopatus omnium actionum et totius quod uel quas ullomodo habemus uel nobis competunt de libello uel occasione libelli quem olim fecit mihi Aidele in uita mea in bone memorie dominus Syrus Januensis archiepiscopus. uel Alexander yconomus eius pro eo. de terra que est in ualle callida et cauannucia, et plano de cairoso, et in monte alto, et scaruadicio, et demum in uilla de medolico tota. Promittimus itaque tibi quod occasione libelli predicti nullam litem aliquando uel inquietationem aut molestiam faciemus uel mouebimus aduersus Januensem Archiepiscopum uel successorem eius, aut aliquam personam pro curia Januensis Archiepiscopatus, per nos uel interpositam personam. Quod si contra fecerimus, duplum nomine pene de quanto lis mota fuerit uel molestia facta tibi Magistro Anselmo dare spondemus. Pro pena uniuersa bona nostra habita et habenda tibi pignori obligamus. eo uidelicet pacto quod pena commissa liceat tibi tua auctoritate et sine Consulum decreto intrare in bona ipsa que malueris, et facere extimare duplum, et habeas inde possessionem et dominium, et facias quicquid uolueris nomine uenditionis. Hoc fecit Aidela consilio

et auctoritate Ogerii gobi et Belleboni propinquorum suorum sicut confessa est. abrenuncians in hoc casu iuri hypothecarum. senatus consulto uelleiano et legi iulie. Cartulam quoque et libellum factum de prescripts terris tam Otto brennus quam uxor cassauerunt in irritum. omnifariam iuribus illum euacuantes. Actum in ecclesia sancti iohannis. Testibus ad hoc conuocatis. Enrico iudice. Jofredo medico. Rolando cilio blanco. Ogerio gobo. Bellebono. et Gandulfo gobo. Millesimo. Centesimo. Sexagesimo octauo. Indicione quintadecima. kalendis Augusti.

## LIBELLUS AUIONIS LAMBERTI PORCI ET FRATRIS EIUS.

Cyn Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus corradus episcopus. Vti nobis marcianus clericus. et ursus, qui et bellandus germanis filii ionannis, una cum uxore et filiis uel heredibus quales nos uoluerimus, et si unus ex nobis sinc herede mortuus fuerit, unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubcatis petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est prope ciuitatem Januam. in loco ubi dicitur sanctus michael, cum uineis et aliis arboribus fructiferis, et casis super se habentes. Coherit ei. da una parte uia publica, de alia parte uia que pergit ad fossatum, de tercia parte fossatum, da quarta parte terra gaidaldi. si ibique alie sunt coherentie. Iterum petimus mansos duos de terra prope ipsam ciuitatem, in loco ubi dicitur domocolta. iuxta flumen uesanum, cum casis et uineis et aliis arboribus fructiferis super se habentes. Coherit eis, de una parte uia publica, ex alia parte terra domnicata Sancti Syri, de tercia parte flumen uesanum, de quarta parte terra domnicata eiusdem Sancti Syri. Infra iam dictas fines et coherentias petimus plenum et uacuum omnia In Integrum. Similiter petimus mansum in uilla molatiana, in loco ubi dicitur sanctum bazarium, cum casis et uineis et aliis arboribus fructiferis, et cum omnibus ad se pertinentibus

uel apendicibus eius. Coherit supradicto manso, de una parte terra que fuit de heredibus quondam bonizoni pignoli, de superiori capite uia publica, de subteriore pratum domnicatum Sancti Syri, de quarta parte terra idonis de alsenda, et si ibi alie sunt coherentie. Petimus atque in ualle lauania, in loco ubi dicitur solariolo, mansum unum cum casis et uineis et arboribus fructiferis. et campis cum castenetis in temusi ad tres collectores ad ipsum mansum pertinentes, et cum quatuor peciis de terra laboratoria in cedragna, et cum tribus masculis de terra ultra aguam lauaniam subtus sancte marie de ilice. omnia in omnibus plenum et uacuum. et quantum ad ipsum mansum pertinet In Integrum. Coherit ei. ex uno latere terra sancti ambrosii que est de heredibus quondam teuzonis ascendente in uia publica. de superiore capite uia publica. de alio latere terra comitalis, de subtus similiter terra comitalis et domocolta domnicata Sancti Syri. Fines uero de quatuor peciis in cedragna, de una parte terra sancti ambrosii, de superiore terra de marzai, de tercia parte terra Sancti Syri, de quarta riuus auantore. fines uero de suprascriptis masculis, de una parte aqua lauania, de alia parte uia publica. de superiore capite terra que nominatur capellana, de subtus terra Sancti Syri quam tenet Gigso de flonrano cum suis germanis. Insuper petimus petiam unam de terra cum uineis et aliis arboribus fructiferis super se habentem, in loco qui dicitur lauedona, qui pertinet ad suprascriptum mansum. Coherit ei. ab una parte terra sancti fructuosi. de subtus fossatum lauedona. de superiori capite uia publica que pergit per costam. Ex alia parte petimus peciam unam de terra cum uineis et aliis arboribus fructiferis et casis super se habentem, quantum est extra massaricium quem tenet andreas itolus, quod pertinet ad suprascriptum mansum. Coherit ei. de una parte terra Gisonis de grauelia, de subtus pastinum de andrea itolo, de super uia publica. Infra istas coherentias petimus plenum et uacuum, et de omnibus suprascriptis rebus plenum et uacuum In Integrum. una cum exitu earum. Etiam petimus in

ualle sigestrina, in loco ubi dicitur mazasco, uel in aliis locis, medietatem de omnibus rebus quascumque tenuit petrus de mazasco auus noster, hec sunt uineis, ficetis, oliuctis, castanetis, roboretis, campis, siluis et pascuis, casis, capellis, molendinis, una cum exitu earum. omnia in omnibus plenum et uacuum In Integrum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque annum denarios tres. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptas res meliorare et colere. et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uobis uel successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense octubre. indicione. v. Imperante domino nostro cunrado anno. x (\*). indicione suprascripta feliciter.

Cunradus episcopus in hoc libello subscripsit.

#### LIBELLUS LANFRANCI AUOCATI PATRIS GUILIELMI PIPERIS.

Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus conradus episcopus. uti nobis lanfranco auocatorum filius quondam dodoni. cum uxore sua alguda. (hoc in autentico uidimus emendatum) (\*\*). aut cui nos dederimus. Titulo condicionis

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1036.

<sup>(\*\*)</sup> Le parole che qui bo racchiuse fra parentesi, si leggono senza distinzione di sorta intruse nel corpo dell'atto.

locare nobis iubeatis petimus terra iuris ecclesie uestre Sancti Syri que posita est foris iuxta burgo, locus ubi dicitur domoculta, qui definet bonus mato archidiaconus, hoc sunt casis et uineis, coherit ei a suprascripta uinea et casis. da uno capite suprano fosato, de alio capite terra de sancta maria, da tercia parte uia publica qui pergit ad ecclesia sancta maria, etenim petimus terra qui detinebat iohannes qui dicitur borato, et omnibus domnicatis, antiponimus casa de nicola medico, et que sunt date per libellum sicut ego qui supra lanfrancus hodie teneo una cum exitis et ingressoras earum. una cum superioribas et inferioribas earum rerum qualiter superius legitur petimus In Integrum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per ununquemque annum. denarios. m. Spondimus in dei nomine atque promittimus suprascrip'as res meliorare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel heredum nostrorum. aut cui nos dederimus, in ius et dominium sancte ecclesie reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra. et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubcatis. Facto petitorio mense iulio, indicione, vi. Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi Millesimo octuagesimo tercio. indicione suprascripta feliciter (\*).

Conradus episcopus in hoc libello subscripsit.

Hoc est exemplatum a libro quem detulit Guilielmus piper et posuit in manus domini Syri Archiepiscopi, et ipse dominus Syrus reddidit ei Guilielmo libellum in presentia philippi de lamberto, et

<sup>(\*)</sup> L'anno dell'incarnazione è qui pure confuso coll'anno comune; giacchè l'indizione 6.ª si riferisce veramente al 1083 della natività di Gesù Cristo.

meruli de castro, et maraboti, et ingonis de bulgaro, et boiamontis, et boni uasalli caput galli, et alexandri. Et alii plures uiderunt ipsum libellum in manus Archiepiscopi, uidelicet Otto iudex, et Guiscardus de porta, et Marchio iudex, et Oglerius de ripa, et Rubaldus scriba, et Anselmus canauarius.

In camera domini Syri Januensis Archiepiscopi. In presentia bonorum hominum, fuit iohannes de axeredo cum filio suo berardo. et fidelitatem promiserunt, et fecerunt domino Syro eam, et eis tactis sacro sanctis euangeliis iurauerunt quod exinde sibi suisque catholicis successoribus fideles erunt bona fide. et se operaturos bona fide sine fraude, promiserunt saluare et amplificare omnes conditiones et pensiones tocius terre benestasii ad eorum posse, et non minorare eas aliquo modo, ad proficuum et utilitatem Archicpiscopatus, et si scierint uel audierint aliquo modo de dampno aut de minoratione Archiepiscopi suorumque successorum uel eius curie. aut de terris benestasii uel conditionibus siuc pensionibus, pro ut citius poterunt denuntiabunt per se aut per corum nuntios archiepiscopo et suis successoribus. Hec omnia observabunt bona fide sine fraude nisi quanto iusto dei impedimento remanserit. salua tamen fidelitate quam fecerunt filiis opizonis et sibilie. Ibidem dominus Syrus Archiepiscopus inuestiuit eos de duabus partibus mansi benestasii super quem ipsi habitant, ad tenendum exinde uidelicet duas porciones, et pensionem solidorum, viii, per annum ad natiuitatem domini dandum domino Syro suisque successoribus. denarios Janue. Eoque tenore, si iohannes uel eius filius pensionem hanc non soluerint sine in fidelitatem suprascriptam malignati fuerint. quod dominus Syrus et eius successores. et eorum missi per eos. sua auctoritate intrent in suprascripto manso et in meliorationem quam ab eis facta fuerit ibi. et eos de manso eicere possint per se. Si uero compleuerint ut supra promiserunt. dominus Syrus hanc innestituram ratam tenet perpetuo eis promisit per se et suos

successores. Millesimo c. L. M. medio mense Januarii, indicione. xv. Testes. Boiamundus de odone. Presbiter iohannes de salterana. Philippus de lamberto. Obertus sulfarus. Michael archidiaconus. Oglerius danese.

#### IN NOMINE DEI ETERNI.

BERENGARIUS ET ADELBERTUS, DIUINA FAUENTE CLEMENTIA REGES (\*).

Decet regalem excellentiam ut uotis suorum fidelium aures sue pietatis inclinet. quatinus eos deuotiores ac promptiores in suo obsequio reddat. Idcirco omnium sancte dei ecclesie nostrorumque presentium scilicet ac futurorum nouerit uniuersitas, qualiter interuentu ac petitione hebonis nostri dilecti fidelis, per huius nostri precepti paginam secundum consuetudinem illorum confirmamus et corroboramus omnibus nostris fidelibus et habitatoribus in ciuitate Januensi cunctas res et proprietates illorum seu libellarias et precarias, et omnia que secundum consuetudinem illorum tenent aliquo titulo, uel modulo scriptionis acquisierint (a), uel que illis ex parte patris et matris aduenerunt (b), omnia et ex omnibus et infra et extra ciuitatem in integrum (c) confirmamus pleniusque corroboramus, una cum terris, uineis, pratis, pascuis, siluis, stalareis, saletis, sazionibus, ripis, rupinis, molendinis, piscationibus, montibus, uallibus,

<sup>(\*)</sup> Il presente diploma dato dai re Berengario e Adelberto a favore dei genovesi, fu già stampato fra i *Documenti* posti ad illustrazione degli *Annali di Caffaro* (pag. 451), nell'edizione genovese fattane dal Carniglia nel 4828; nel volume II *Chartarum* dei *Monumenta Historiae Patriae* (col. 44), per cura del benemerito cav. Cibrario, che lo trasse dalla copia che se ne ha nel prezioso *Codice Pallavicino* della Cattedrale di Sarzana; e nel nostro *Libro dei Giuri* (vol. 1. col. 1).

<sup>(</sup>a) Meglio acquisierunt, secondo che si ha nel detto volume Chartarum.

<sup>(</sup>b) Advenerint è scritto nel Libro de' Giuri, ma il Codice Pallavicino ha la nostra lezione: advenerunt.

<sup>(</sup>c) In Integrum eis confirmamus, è detto nelle precedenti edizioni.

placiebus (d., aquis aquarumue decursibus, seruis et ancillis utriusque sexus. et omnia que dici uel nominari possunt (e) que secundum consuetudinem illorum tenent, pertinentibus uel aspicientibus in integrum. Precipientes itaque iubemus ut nullus dux. marchio. comes. uicecomes. sculdaxius. decanus. uel quelibet regni nostri magna paruaque persona, in corum domibus potestative ingredi audeat, aut mansionaticum tollat. uel aliquam iniuriam uel molestationem facere conetur. sed liceat eos pacifice et quiete uiuere, hac nostra fulti preceptali confirmatione, omnium hominum contradictione uel dummoratione (f) remota. Si quis igitur huius nostre confirmationis preceptum pro aliquo ingenio infringere uel uiolare temptauerit. sciat se compositurum auri optimi libras mille. medietatem camere nostre. et medietatem predictis hominibus illorumque heredibus ac proheredibus. Quod ut uerius credatur, diligentiusque ab omnibus osberuetur. manibus propriis (9). annuli nostri impressione insigniri inssimus.

Signum serenissimorum berengarii et adelberti regum.

Fulbertus cancellarius iussu regum subscripsit.

Data. xv. kalendas augusti. Anno ab incarnacione domini decectivii. Regni uero domni berengarii atque adelberti octauo. Indicione prima. Actum papie in dei nomine feliciter.

Cunctis habitantibus (h) infra ciuitatem Janue uestrisque filiis et

<sup>(</sup>d) Leggasi planiciebus, appunto come trovasi nelle citate edizioni.

<sup>(</sup>e) Possint. Così il Codice summenzionato.

<sup>&#</sup>x27;fi Emendisi diminoratione, come rettamente si legge in tutti i preallegati esemplari.

g) Manibus propriis roborantes (Ivi).

<sup>(</sup>h) Queste Consuetudini dei genovesi, unitamente al Breve di loro osservanza giurato dal marchese Alberto, videro per la prima volta la luce mercè la solerte diligenza del prelodato cav. Cibrario. Egli le stampò nella sua dottissima Storia della monarchia di Savoia (vol. 1 pag. 310-314, ediz. 1840),

filiabus atque heredibus. Vt nullo unquam in tempore habeamus licentiam nec potestatem per nullum ius, ingenium, nullamque occasionem quod fieri potest agere, nec causare, nominative de vestra consuctudine quam uestri parentes priores habuerunt 7. Et fuit consuetudo de scriptionibus foricis hominibus falsis appellatis, si notarius erat uiuus cum testibus, et presentes erant, cum ostensor prebebat sacramentum quod nullam malitiam falsitatis in eis scriptis commississet. Nam inter uos secundum legem ipsam scriptionem finiebatis. Si autem notarius et testes absentes uel mortui erant. tune ostensor se quinto iurabat quod ipsum scriptum falsum non esset. De prediis uero si orta erat contentio inter uos et foricos homines, inter uos non morabatur ulla pugna, nec probationem de ipsis recipiebatis. Femina longobarda uendebat et donabat res suas cui uolebat sine interrogatione parentum suorum et sine noticia principis, et cui exinde tali modo cartulam emittebat, stabat secundum uestram consuetudinem. Serui uel aldiones ecclesiarum et serui regis et comitis uendebant et donabant res suas proprietarias et libellarias cui uolebant, et stabat corum uenditio et donatio iuxta uestram consuetudinem. Massarii uestri super uestris rebus residentes non debent dare aliquod foderellum (b). nec albergariam.

traendole dalla pergamena originale che si custodisce negli Archivi Generali del Regno in Torino (Genova = Carte sparse), e diede le varianti che si riscontrano fra questa e la copia che se ne ha nel mentovato Libro dei Giuri, unitamente al quale furono poi ristampate (V. Lib. Jur. vol. 1. col. 2-4). Dopo del cav. Cibrario, le pubblicò l'egregio avv. Canale nella sua elaborata Storia dei Genovesi (vol. 11. pag. 378-582, ediz. prima); e ad ognuno di questi valorosi storiografi andiamo inoltre debitori di una traduzione delle Consuetudini medesime (V. Cibrario, Economia politica del medio evo, vol. 1. pag. 104, ediz. 1842; Canale, Storia citata, vol. 1. pag. 55). Il lettore troverà la lezione di questo Registro Arcivescovile presso che interamente conforme alla membrana originale.

- (i) Ut unquam tempore (Pergamena suddetta).
- (j) Quam uestri priores parentes in hac ciuitate habuerunt (Lib. Jur.).
- (1) Aliquod foderum neque foderellum (Lib. Jur.).

nee ullum datum, nee placitum, nee ad marchiones, nee ad uicecomites. neque ad aliquem illorum missum. Habitantes infra ciuitatem Janue qui de rebus ecclesiarum uel familia libellos aut cartulam habebant, et ipsas res tenebant, si pro graui necessitate omni anno pensionem dare non poterant, usque ad. x. annos calumpniam non habebant, si ad predictos decem annos totam ipsam pensionem adimplebant. Quod si rectores ecclesiarum ipsam pensionem recipere nolebant, super altare ipsius ecclesie ponebatur, et nullam calumpniam habebant. Clericis uero qui de rebus ecclesiarum uel familiis cessionem habebant. iuxta ipsam cessionem libellum mittebant, et pensionem scribebant, et stabant iuxta uestram consuetudinem. Habitantes infra ciuitatem Janue placitum non custodiebant. legem non faciebant nisi infra ciuitatem. Rectores sancti ambrosii mittebant libellos et firmabant, et stabant iuxta uestram consuetudinem. Aduenes homines qui uobiscum morantur. si per gentem paganam oppressio erit. in qualicumque parte guardiam feceritis. ipsi omni anno facere debent. De prediis nero uel de aliis querimoniis talis fuit consuetudo, ut ille qui inuestitus erat per triginta annos nullus episcopus neque archiepiscopus aut abbas, uel aduocatores siue rectores ecclesiarum, aut comes, nullam probationem neque per pugnam exinde dabat, sed ille qui inuestitus erat quinto se iurabat quod res ipsas per triginta annos possessas haberet. Bandum uero non amplius quam quindecim dies missum erat quando marchiones placitum ad tenendum ueniebant. Omnes laici qui in persona clerici cessionem de rebus uel familiis ecclesiarum aquirebant, nec ipse clericus neque episcopus eidem homini qui tali modo per cessiones res uel familias tenebant diebus uite illius clerici firmiter tenebant juxta uestram consuetudinem. Homines ucl femine uestre ciuitatis qui de rebus uel familiis ecclesie uel comitatus libellos habebant, aut de parentibus ei dimissa erant, nullus ullum libellum super eum adquirat. Et qui tali modo adquisierit. alter nullomodo stabilis erit. Et si contentio eis inde orta fuerit. ille qui tenet se quinto iuret quod per. x. annos ille uel sui datores per suum scriptum tenuerunt. Clerici qui de rebus uel familiis ecclesiarum cessionem habebant et iuestiti erant nullus alius elericus adquireret. quousque illi clerici uiuerent. Omnes homines nostri pastenatores uel heredes corum qui super uestras res residere uolebant, habebant potestatem residendi sine ullo scruitio publico, et stabat secundum uestram consuetudinem.

Breue de consuetudine quam fecit domnus albertus marchio filius opizonis itemque marchionis, et firmauit per sacramentum per tres bonos homines quorum nomina in primis obertus filius quondam astulfi, et Wilielmus de ualle que dicitur tebla, et rusticus de auramala, suprascriptam consuetudinem et preceptum de hominibus ciuitatis Janue quod ipse marchio firmiter observare debet, et cartulam promissionis debent facere predicti marchiones de consuetudine, et preceptum de hominibus ciuitatis Janue quod ipse marchio firmiter observare debet, et cartulam promissionis debent facere predicti marchiones de consuetudine et precepto Januensium qualiter iudex Januensium laudauerit.

Anno dominice incarnacionis. Millesimo. quinquagesimo. vi. imperante domno henrico in italia anno. x. mensis madii. indicione octaua.

LIBELLUS PRESBITERI OBERTI DE NERONE. ET DE FRATRIBUS SUIS.

DE LAMANIGRA, DE UIGINTI ET NOUEM ANNIS.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie Sancti Syri ubi preest domnus Syrus Januensis ecclesie archiepiscopus. Vti nobis Presbitero oberto, et bonosegnori de gazo germanis, et Martino germano, ac Guilielmo filio quondam berardi, et bono uasallo filio quondam petri, et Johanni filio quondam odonis nostrisque filiis, usque ad xxviiii annos expletos. Titulo condicionis locare nobis jubeatis. Petimus in dei nomine quamdam terram iuris ecclesie

Sancti Syri que posita est in plebegio de aguxi. loco ubi dicitur lammannigra. Fines uero, de uno latere per costam de lammanigra. et per costam de castagnola, et usque in calmum de carello, et per fadum frigidum aqua uersante usque in coruariam, et inferius usque in fossatum de cauriasco. Infra istas coherentias quicquid obtinemus petimus In Integrum, quam spondimus meliorare et colere, ita tamen ut inferamus uobis et successoribus uestris per unumquemque annum nomine pensionis denarios Januenses decem et octo. dati et consignati curie in festiuitate beati iohannis euangeliste. Completis predictis annis uigintinouem liceat ecclesie prefatam terram cui uoluerit locare. uel in uestro dompnico retinere. Vnde si placet hanc nostram peticionem et hunc libellum scriptum et nobis contradere jubeatis, et alium similem a nobis factum et testibus roboratum pro munimine ecclesie tradimus conseruandum. Testes. Oglerius dancsius. Obertus diaconus. Petrus iudex. Lanfrancus de ficareto. Johannes blancus. Alexandro hyconomo presente. Actum in camera Januensis Archiepiscopi feliciter.

Millesimo cxlv. mense nouembris. indicione viii. Ego Syrus Januensis archiepiscopus subscripsi.

LIBELLUS DE HOMINIBUS DE MOLACIANA.

DE MEDIETATE CASTANETI DE CASA NOUA, DE XX, NOUEM ANNIS.

Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie (ubi preest dominus Syrus Januensis ecclesie) archiepiscopus. Vti nobis iohanni scoto, et faciolo nepoti meo filio quondam iohannis. Alegre de podio per martinum missum eius, et Bonetrude et meralde sororibus per lanfrancum missum earum, et iohanni et adalasie, nec non Gisle filie baldi caulixelli per uirum eius fulconem missum cius, et Oberto de ranedo, et nepotibus eius filiis quondam iohannis, et algude filie quondam martini, et andree filio quodam dode pro se et sororibus suis. Titulo condicionis locare nobis iubeatis famulis

et famulabus ecclesie Sancti Syri nostrisque filiis et heredibus usque ad uiginti nouem annos expletos. Petimus in dei nomine castanetum unum iuris ecclesie Sancti Syri positum in casa noua. qui dicitur costa mala. Videlicet medietatem huius castaneti. excepta decima porcione huius castaneti quam ecclesia in domnicum conseruat. et excepta parte illa quam comperauit secans fenum ab oberto primo. Spondimus in dei nomine hanc terram meliorare et colere. Ita tamen ut inferamus uobis et successoribus uestris in unoquoque anno pro pensione denarios vi. in festiuitate sancti iohannis euangeliste dati et consignati curie. Completis itaque xxviiii annis liceat uobis et uestris successoribus prefatum castanetum locare aut in dompnicum reseruare. Testes. Obertus sulpharus. Arnulfus. Magister stephanus. Anselmus cauponarius. Presbiter iordanis. Alexandro hyconomo presente.

Millesimo cxLv. mense nouembris, indicione viu.

### LIBELLUS BONI UASALLI DE PRATO EPISCOPO. DE UIGINTI NOUEM ANNIS.

† CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie Sancti Syri. Vbi preest domnus Syrus Januensis ecclesie archiepiscopus. Vti mihi bono uasallo meisque filiis et filiabus. Titulo condicionis locare nobis iubeatis usque ad xxviiii annos expletos. Petimus in dei nomine terram unam ecclesie Sancti Syri que posita est in pulcifera loco ubi dicitur (pratum) episcopum cum domo. Quam spondeo meliorare et colere. Ita tamen ut inferamus uobis et successoribus uestris per unumquemque annum in festiuitate Sancti Johannis spallam unam. et medietatem de uino et de castaneis. et feno. Saluo bedo molendini. nisi necesse fuerit curie. Testes. Girardus de medolico. Allus gener eius. Otto murcius de medolico. Anselmus cauponarius. Oglerius danesius. Alexander ecclesie hyconomus. Millesimo ext.y. mense julii, indicione yu.

# CARTULA REFUTACIONIS PETRI DE SAPORITO DE TOTO HOC QUOD HABEBAT IN UALLE CALDA ET IN FONTANA SACRATA. ET IN MONTALTO ET IN CAUANUZA.

† Ego Petrus de saporito sponte offero et refuto tibi Alexandro Januensis ecclesie Sancti Syri hyconomo, pro domino Syro dei nutu Januensis ecclesie uenerabili Archiepiscopo. Quasdam terras quas iniuste obtinebam in sancto cipriano. Que sic nominantur. Videlicet. Fons sacratus. Mons altus. Cauanuza, que omnia ecclesie pro te misso et hyconomo ecclesie offero, et si quid iuris in illas habebam sponte abrenuncio. Possessionem quoque si quam obtinebam tibi trado. Testes. Petrus iudex. Obertus merdempè. Obertus sulpharus. Merlo lanzaguda. Bonus iohannes merdempè.

Actum in domo petri. Millesimo extvi. mense Jenuarii. indicione viii.

LIBELLUS AIDELE NEPTIS PETRI DE SAPORITO.

ET FULCONIS OLTERII EIUS, TANTUM IN UITA EORUM.

† Vobis Aidele nepti petri de soporeto. et Fulconi naturali eius filio. Ego Alexander ianuensis ecclesie Sancti Syri hyconomus. iussu et uoluntate domini Syri Januensis ecclesie archiepiscopi. loco quousque uixeritis tantum. uno moriente porcio illius alteri deueniat. Videlicet. Fontem sacratum. Montaltum. Cauanuciam. et illud quod petrus de saporito in planum de carusia pro sua porcione obtinuit. et sunt iuris ecclesie Sancti Syri. quas auctoritate domini Syri uobis quousque uixeritis tantum loco et libellario nomine obtinere concedo. Ita tamen ut inferatis curie nomine pensionis denarios quatuor ianuenses datos et consignatos curie singulis annis. personis tantum uestris decedentibus siue heredibus existentibus siue non reuertantur ecclesie cuius est proprietas (sic). quas terras petrus de saporito ccclesie obtulit. et omni iure quod in eas habuerit abre-

nunciauit. Testes. Petrus iudex. Merlo lanzaguda. Obertus merdempė. Bonus iohannes frater eius. Obertus sulpharus. Actum in domo petri. Millesimo cxlvi mense ienuarii indicione viii.

DE LIBELLO PATRIS PRESBITERI BARTHOLOMEI DE PLICANIO.

DE MONTE OSCANIO USQUE AD UIGINTI NOUEM ANNIS.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie Sancti Syri. Vbi preest domnus syrus dei nutu ianuensis ecclesie archiepiscopus. Alexandro hyconomo presente. Vti mihi petro de sogia meisque filiis per bartholomeum filium meum hunc libellum suscipientem. Titulo condicionis locare nobis iubeatis usque ad xxviii annos. Petimus in dei nomine decimam iuris ecclesie uestre Sancti Syri que sumitur de monte Vscano. Ita tamen ut inferamus uobis et successoribus uestris per unumquemque annum per fictum solidos denariorum ianuensium duos, datos et consignatos kalendis ienuarii. Completis atque annis uiginti nouem liceat uos et successores uestros prefatam decimam cui uoluerint locare uel in domnicum retinere. Testes. Obertus sulpharus. Oglerius danesius. Petrus iudex. Anselmus cauponarius. Magister stephanus. Actum in palacio Januensis archiepiscopi. Millesimo cxlvi mense ienuarii indicione viii.

LIBELLUS ALLONIS DE MEDOLICO GENER GIRARDI GASTALDI.

DE MANSO DE PODIO.

Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie Sancti Syri. Vbi preest domnus Syrus ianuensis ecclesie archiepiscopus. Vti mihi allo et filiis meis masculinis tantum. Titulo condicionis locare nobis iubeatis. Petimus in dei nomine locum unum iuris ecelesie Sancti Syri positum in medolico qui uocatur Podium. cum eius pertinentiis. quem spondimus meliorare et colere, et de uinea aliisque arboribus super terram competentibus pastinare. Ita tamen ut inferamus uobis et successoribus uestris medietatem de uino et castaneis. et quartum de orto, et per pensionem solidos tres denariorum Januensium et spallam unam in festiuitate sancti iohannis. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus liceat uos et successores uestros in predicto loco introire et cui uolueritis locare. Post obitum autem meum et filiorum masculorum meorum in ius et dominium ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Actum in palacio Januensis archiepiscopi. Millesimo. cxlvi.

CARTULA DONATIONIS QUAM FECIT AMICUS GUELFUS ET UXOR EIUS

DOMINO ARCHIEPISCOPO. DE LOCO IN ALBARIO.

TANTUM QUOD SIT UALENS M. SOLIDORUM.

Cartula offersionis quam facimus nos amicus guelfus filius quondam . . . . (lacuna) et Anna iugales. Vobis domino syro Januensis ecclesie uenerabili archiepiscopo ac rectori dignissimo. Nominatiue nostrarum rerum quas in albario habere uissi sumus, quod bene sit ualens librarum denariorum Januensium quinquaginta. et si in illis defuerit, in aliis complimentum offerimus, et adimpleri iubemus pro animarum nostrarum mercede. Quam enim offersionem nos qui supra iugales uobis uestrisque successoribus defendere et auctorizare promittimus. Quod si non potuerimus aut per quod uis ingenium subtrahere quesierimus, tunc in duplum eamdem offersionem uobis uestrisque successoribus restituemus, sicut pro tempore fuerit meliorata aut ualuerit sub estimacione in consimili loco. Testes. Oglerius de guidone. Obertus malus ocellus. Guilielmus eius filius. Oglerius danesius. et Alexander Januensis ecclesie hyconomus. Actum in camera palacii Januensis archiepiscopi feliciter. Millesimo cxevi mense aprilis indicione viii.

#### LIBELLUS AMICI GUELFI DE PREDICTA TERRA.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie Sancti Syri. Vbi preest domnus Syrus Januensis archiepiscopus. Vti nobis amico Guelfo et anne iugalibus nostrisque heredibus. Titulo condicionis locare nobis iubeatis. Petimus in dei nomine quamdam terram iuris ecclesie Sancti Syri positam in albario et in aliis rebus sicut uobis pro animarum nostrarum redemptione obtulimus. Quam spondimus meliorare et colere, et denarium unum Januensem nomine pensionis singulis annis inferre. Quod si minime fecerimus in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Post obitum nostrum et heredum nostrorum reddeat predicta terra ecclesie. Vnde sic placet hec petitio nostra et hunc libellum scriptum nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum et testibus roboratum pro munimine ecclesie uestre tradimus conseruandum. Testes. Obertus malus ocellus. Wilielmus eius filius. Oglerius de guidone. Oglerius danesius, Alexander hyconomus.

Millesimo cxlvi. mense aprilis indicione viii.

### LIBELLUS ANSALDI DE LEUI DE CACISCENASCO. ET ANSELMI DE COLLA.

† Peto defensionem in dei nomine. Ego ansaldus de cacischenascu, per me et per anselmum de colla cognato meo, quarta parte
decime capelle ramagii atque bembegii. Vobis domino Syro ianuensis
archiepiscopo titulo locacionis In Integrum locare iubeatis predictam
partem decime sicuti uobis pertinere uidetur. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris usque ad annos quindecim
ad octauam natiuitatis domini singulis annis pro ficto solidos duos.
Quod si minime fecerimus, tunc uobis componere promittimus penam solidorum quadraginta et decimam dimittere. Ego enim prefatus archiepiscopus spondeo atque promitto uobis quibus supra

ansaldo et anselmo uestrisque heredibus predictam decimam usque ad constitutum terminum defendere atque dimittere. Quod si non fecero aut subtrahere quesiero, tunc penam solidorum quadraginta sub stipulacione uobis promitto. Actum in camera curie noui palacii prefati archiepiscopi. Millesimo cxlvi, mense aprilis, indicione, viii. Testes. Ansaldus centragu. Bonus iohannes frater eius. Selueradus Guigenzonus destetadu. Albertus de uia riuaiorolii (\*).

#### LIBELLUS BRANCI CURTI DE AUGUXI.

+ Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo exert mense nouembris indicione viiii. Dompnus Syrus ianuensis archiepiscopus per Ribaldum et gislam filiam quondam rustici et iohannem filium quondam iohannis missos heredum Rainaldi et Racii locauit totas res Sancti Syri quas ipsi tenuerunt in uilla qui appellatur a lamanigra et Vrri. ab costa rouerosa usque ad ecclesiam stoblelle, de super per montem de copallo et carello usque in aquam, et ab ponte cauriasco superius. Quicquid infra istas coherentias tenuerunt Rainaldus et Racius heredibus eorum locauto In Integrum, usque ad annos xxviiii, quod usque ad hoc terminum defendere per me meosque successores et auctorizare spondeo. Ita tamen ut inferant singulis annis nomine pensionis curie Archiepiscopi denarios IIII. Completis xxvIIII annis predicta terra ecclesie reuertatur, et liceat archiepiscopo uel eius successoribus cui uoluerint locare uel in dompnicum reservare. Actum in palacio Januensis archiepiscopi feliciter. Testes albertus bonicus. Johannes de insula de sauri. Presbiter Rainerius. Presbiter teucius de lauania. Alexandro hyconomo presente.

<sup>(\*)</sup> Nel margine della pergamena di fronte al principio di questo libello, si legge di mano antica la seguente postilla: Libellum istud cum alio libello ipsius ansaldi mutatur in solidos. vn. per annos v.

#### LIBELLUS NEPOTUM SUPRADICTI ANSALDI DE LEUI.

Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie Sancti Syri. Vbi preest domnus Syrus dei nutu ianuensis archiepiscopus. hyconomo presente. Vti mihi dodoni meisque fratribus filii quondam merloni de leui. per ansaldum de leui tutorem nostrum hunc libellum suscipientem. Titulo conditionis locare nobis iubeatis usque ad annos. xv. Petimus in dei nomine octauam partem de decima de bembegia iuris ecclesie uestre Sancti Syri. Ita tamen ut inferamus uobis et successoribus uestris per unumquemque annum per fictum denarios sex ianuensium. Completis itaque annis. xv. liceat uos et successores uestros prefatam decimam cui uoluerint locare uel in domnicum retinere. Testes. Selueratus da leui. Bonus iohannes frater cintragi. Anselmus clericus. Isembardus. Bertholotus. Actum in palacio ianuensis Archiepiscopi. Anno ab incarnacione Millesimo. centesimo xivu. mense Januarii. indicione nona.

#### DE PLEBEIO PLICANIE, LIBELLUS BERENGARII COMITIS LAUANIE.

Placuit Domino Syro Januensi Archiepiscopo. Quod dedit ficto reddendo ad Berengarium de turrem (sic) totam ipsam decimam quam ipse berengarius tenebat in plebe plicanie. uidelicet de ecclesiis que sunt in uillas que uocantur coreliam et canaualem. ut habeat eam et gaudeat usque dum compleantur annos uiginti. expletis uero annis uiginti reuertatur predicta decima ad curiam domni Archiepiscopi. Tali pacto dedit eam sibi ut reddat berengarius qui supra ad curiam in unumquemque annum ad pentecosten denarios ianuenses duodecim. Quod si superius legitur berengarius qui supra non adimpleuerit amittet predictam decimam. et si domnus archiepiscopus eam ab eo subtraxerit ante constitutum terminum penam promittit berengario solidos denariorum Janue quadraginta. Actum in palacio

nouo Januensis Archiepiscopi in Janua. Millesimo. cxlvii. Ad dies madii. xxii. feria. v. Indicione viii. Testes. Alexander yconomus. Anselmus canauarius archiepiscopi. Plumacius. Bernardus de turrem (sic). Otto de caneza. Arnaldus frater cius.

#### LIBELLUS DE RUMALIO ET DE UIGNALI.

Cym Peto a defensione sacro sancte Januensis ecclesie beati Syri. Vbi preest dominus Syrus Januensis archiepiscopus. Vti nobis homodeo et bono iohannis filii quondam Guidonis, qui professi sumus ex nacione mea lege uiuere romana. Dominus Syrus archiepiscopus dedit suprascriptis germanis et eos inuestiuit ad tenendum in uita illorum et usufructuandum totam porcionem eorum decime quam ipsi quondam tenebant in uilla que nominatur rumagli et uignali. et pertinentiis eorum, sicut ipsi partem corum istius decime tenebant et accipiebant, omnes isti fratres in uita illorum habeant et non ad alias transgredientes personas In Integrum. Ad fictum per omnem annum dandum in natiuitate domini nostri denarios sex denariorum ianuensium, dati et consignati isti denarii sex domino archiepiscopo et suis successoribus et eorum missis per istos fratres uel per illorum missum, et exinde isti fratres decimam istam uidelicet eorum porcionem quam quondam tenebant debent detinere et de usufructu et redditu et introitu istius decime quicquid uoluerint facere, sine contradicione archiepiscopi suorumque successorum, alia eis iniuria uel super impositio non fiat. Siquidem homodeus et frater ut supra legitur non adimpleuerint et fictum non soluerint infra duos annos si eum tenuissent quod liceat archiepiscopo et successoribus suis in decimam et redditum eius introire et eam accipere. et cui uoluerint dare, et hoc inter eos. Actum est in palacio. Millesimo centesimo quadragesimo octavo, intrante mense madii, indicione. x. Testes. Petrus iudex. Ansaldus de blanco et Fabianus frater

eius. Bonus iohannes cintragus. Bonus uicinus de bargagli. Wilielmus barilarius. Wilielmus malcaualea. Enricus alamannus.

Et homodeus per se et fratrem eius hanc cartulam suscepit.

Ix camera domini Syri Januensis archiepiscopi. in presentia bonorum hominum fuit iohannes de axeredo cum filio suo berardo.
et fecerunt fidelitatem domino Syro archiepiscopo et iurauerunt sibi.
tactis sacrosanctis euangeliis. quod exinde ei suisque catholicis successoribus erunt fideles bona fide, et promiserunt se operaturos
bona fide sine fraude seruare et amplificare omnes conditiones et
pensiones tocius terre benestasii ad illorum posse, et non minorare
eas aliquo modo, ad proficuum et utilitatem archiepiscopatus, et si
scierint uel audierint aliquo modo de dampno aut de minoratione
archiepiscopi suorumque successorum uel sue curie aut de terris
benestasii uel de conditionibus siue de pensionibus, ut cicius poterunt denunciabunt archiepiscopo et successoribus suis per se aut
per eorum nuntios. Hec omnia obseruabunt bona fide sine fraude
nisi quantum iusto dei impedimento remanserit, salua fidelitate quam
ipsi promiserunt filiis opizonis et sibilie.

Ibidem dominus Syrus ianuensis archiepiscopus inuestiuit iohannem de axeredo et filium eius berardum de duabus partibus mansi benestasii. super quem locum ipsi habitant. ad tenendum exinde istas uidelicet duas porciones istius mansi benestasii archiepiscopatus. et persoluere exinde debent singulis annis (ad) natiuitatem solidos octo denariorum ianuensium domino Syro archiepiscopo et successoribus suis. Eo quidem tenore, si iohannes uel filius eius berardus istam pensionem solidorum octo per omnem annum in natiuitate domini ut supra legitur absoluerint, siue in ista fidelitate malignati fuerint, quod dominus Syrus archiepiscopus et successores sui et corum missi per eos sua auctoritate intrent in mansum istum et in melioracione illa quam ipsi facta habuissent super illam terram, et eos de manso isto deicere possint sua auctoritate. Si uero omnia

ut supra legitur adimpleuerint sicut iuraucrunt et promiserunt. dominus Syrus hanc inuestituram ratam et firmam tenere perpetuo promisit eis. per se et per suos successores. Millesimo centesimo quinquagesimo tercio. medio mense ienuarii. indicione xv. Testes. Presbiter iohannes salterane. Philippus culdeprando. Obertus sulfarus. Michaelis diaconus archiepiscopi. In camera archiepiscopi feliciter.

#### CARTA REFUTATIONIS DE MORELLA.

Cartula uendicionis sub dupla defensione atque refutacionis quam facio ego fulco de masare filius quondam iohannis blanci de morella. Vobis domino Syro Januensis (sic) archiepiscopo uestrisque successoribus. Nominative de loco uno cum uinea et ficis aliisque arboribus super habente qui est positus in uilla medolici ubi dicitur morella. Cui coheret ab una parte terra curie uestre quam baldus tenet. Ab alia terra filiorum girardi, et de supra terra similiter uestre curie, de subtus uia. Infra istas coherentias una cum suis exitibus et pertinentiis istum mansum de morella. Insimul cum aliis omnibus terris quas ego fulco habeo et detineo et possideo, et per me inuenire potueritis in uilla medolici, et in morella, et in illorum exitibus et pertinentiis, que mihi fulconi obuenerunt per patrem meum aut per uestram curiam ipsius archiepiscopatus aut alio modo. omnia plenum et uacuum ego qui supra fulco uobis Syro archiepiscopo uestrisque successoribus uendo, et possessionem cum dominio uobis trado. atque refutacionem facio. et dono In Integrum. Et faciatis exinde a presenti die uos et successores uestri qui supra archiepiscopus dominus Syrus quicquid uolueritis uos. sine omni mea contradicione qui supra fulconis et mcorum heredum omniumque personarum per me. Per precium solidorum quinquaginta denariorum ianuensium quod mihi soluistis, et si plus ualet uobis dono atque concedo. et ius meum omne et accionem uobis concedo et transfere et mando, et uestre curie a qua accepi ab omni homine

defendere ego fulco una cum meis heredibus promitto uobis Syro archiepiscopo uestrisque successoribus et cui dederitis ad utilitatem uestre curie promitto. Quod si defendere non potuero, aut si subtrahere quesiero in duplum istius uendicionis penam componere promitto sicut erit meliorata in consiniili loco, et pro ista pena dupli obligo uobis omnia mea bona pignori que habeo et habebo. In castro ciuitatis Janue in palacio feliciter. Millesimo centesimo, quinquagesimo septimo, exeunte mense iulii, indicione nu.

Signum manus fulconis hanc cartulam uendicionis et refutacionis et donacionis fieri rogauit. et de solidis quinquaginta quietum se uocauit. Testes, presbiter iohannes salterane, et presbiter rainaldus sancti siluestri, et presbiter gigorius archiepiscopi, et presbiter iacobus, et michaelis diaconus archiepiscopi. Marchio iudex. Oglerius danese, marinus archiepiscopi.

#### RENOUATUM EST ET ALIBI SCRIPTUM.

Placuit atque conuenit inter dominum Syrum Januensem Archiepiscopum. et Anselmum calderarium filium quondam Guidonis de morta. Idem dominus Syrus Archiepiscopus dedit medietatem unius tabule terre domnicate eiusdem archiepiscopi et sancti Syri. Prefato anselmo calderario et suis heredibus ad tenendum et mansionem super ipsam terram faciendum usque ad uiginti nouem annos expletos, et in ea habitandum, et quicquid fuerit ei necesse faciendum, et est ista medietas tabule istius terre ipsius archiepiscopatus prope ecclesiam sancti laurentii. Cui coheret, ab una parte de antea uia, de retro domus uasalli gambalixe que est supra terra domnicata archiepiscopatus, a tercia parte trexenda, a quarta parte uero edifitium guigle picene quod est similiter supra terram curie archiepiscopi. Infra istas coherentias una cum accessionibus suis et ingressibus istam terram dedit dominus Syrus archiepiscopus ut supra legitur eidem anselmo calderario In Integrum. Ea racione.

quod idem anselmus et suus heres debet habere et detinere, et super ipsam terram mansionem construere, et inhabitare, et quicquid fuerit ei oportunum facere usque ad annos uiginti nouem completos, et persoluere exinde debet singulis annis per omnem natiuitatem domini denarios sex denariorum ianuensium eidem archiepiscopo et suis successoribus, sine omni contradicione ciusdem archiepiscopi suorumque successorum. Et dominus archiepiscopus et sui successores suprascripto Anselmo et suis heredibus quiete sibi detinere istam terram promittere debent. Alia super imposita eis non fiat. Penam uero inter se posuerunt. ut si archiepiscopus uel successores sui istam terram anselmo uel suo heredi usque ad completos uiginti nouem annos istam terram sibi abstulerint, aut supradictus anselmus uel suus heres istam terram infra istum terminum dimiserit. et denarios, vi. nomine pensionis exinde per omnem annum in natiuitate domini archiepiscopo et suis successoribus non soluerit. et completis istis uiginti nouem annis si de tenenda ista terra non se conuenerint, et idem anselmus si uendere uoluerit edificium, et per tale precium quale de alio homine habere poterit archiepiscopo et suis successoribus non uendiderit et tradiderit, tunc componat pars parti ille que ut supra dictum est non observauerit, penam solidorum quadraginta, et si per anselmum steterit quod ita non adimpleat. quod terram amittat. Si uero dominus Syrus uel successores sui noluerint edificium emere ut dictum est. quod Anselmus et suus heres possit transferre edifitium ubi uoluerit. et ita inter se conuenerunt. In camera archiepiscopi feliciter. Millesimo centesimo, quinquagesimo octavo, intrante mense iunii, indicione vi.

Signum manus archiepiscopi Syri hanc cartulam conuenientie fieri rogauit.

Testes. Enricus iudex. Oglerius danese. Ansaldus de solfaro. Ferrarius de medolico. Ansaldus de carmadino. Albericus de archiepiscopo.

#### DE REFUTACIONE TERRE SANCTI OLAXI.

Cartula finis et refutacionis nec non donacionis quam facimus nos Orcoita filia quondam oberti falle monache, et Opizo atque Wilielmus filii eius. et filii quondam Ansaldi sardene, quod professi sumus nos mater et filii ex nacione nostra lege uiuere romana. Vobis domino Vgoni Januensi archiepiscopo et uestris successoribus. Nominative de omni iure et racione quod nobis matri et filiis obuenit aut pertinere nobis potest per successionem aut obligationem. aut mihi orcoito pertinet uel obuenit aut obuenire potest per dotem uel antifactum siue terciam, aut quolibet alio modo nobis matri et filiis contigit aut obuenit uel nobis potest contingere in terra sancti olaxi et in omnibus (sic) et exitibus suis et pertinenciis, similiter et in molendino nouo suprano de muroallo, omnia que nobis Orcoito et filiis suis Opizoni et Wilielmo sardene aliquo modo pertinet uel pertinere potest in ista terra sancti olaxi et in molendino nouo de muroallo suprano et pertinentiis istius terre. Nos mater et filii uobis domino Vgoni Archiepiscopo refutamus, et finem et donacionem pro archiepiscopatui uestro per omnia facimus atque concedimus. Quod amodo nos mater et filii. Orcota et Opizo atque frater eius Wilielmus sardena, uel nostri heredes, aut aliqua persona per nos aduersus uos quem supra dominum Vgonem archiepiscopum uel aduersus successores uestros aut contra aliquam personam pro archiepiscopatu ianue aut cui dederitis pro utilitate archiepiscopatus et suprascripta terra sancti olaxi et pertinenciis, aut ex isto molendino nouo de muroallo suprano aliquo modo inferre molestiam uel requisitionem inde facere non ualeamus, set exinde taciti et contenti permaneamus. Insuper si quid iuris uel racionis in molendino isto nouo de muroallo suprano uel in terra sancti olaxi et pertinenciis habemus quolibet modo uobis domino archiepiscopo Vgoni nomine Archiepiscopatus ianue donamus atque concedimus, et accionem inde uobis mandamus ad intendendum pro archiepiscopatu ianue uestro contra omnes personas in defensione uestra habendum. Si uero hoc facere presumpserimus uel molestiam aut requisitionem aliquo modo ex molendino isto siue de terra sancti olaxi aut ex corum pertinentiis nos uel nostri heredes aut aliquis per nos uobis aut uestris successoribus aut alicui pro archiepiscopatu fecerimus. et deinde taciti inde non permanserimus. tune promittimus nos mater et filii Orcoita et Wilielmus et Opizo Sardena uobis domino Archiepiscopo et maistro anselmo stipulanti pro archiepiscopatu penam dupli requisicionis inde facte, et insuper lis inde facta non ualeat. In domo sardene feliciter. Millesimo, centesimo, sexagesimo vi, intrante mense marcio die viii. Indicione xiii.

Signa manuum Orcoite sardene et filiorum Opizonis et Wilielmi cartulam finis et refutacionis et donacionis fieri rogauerunt. Testes. Filippus lamberti. Vnricus (sic) iudex. Oglerius et ansaldus fratres nepotes opizonis sardene. Maister Anselmus. Oglerius danese.

#### LIBELLUS DE LEUAGI.

† CVM Cum Peto defensores sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus Obertus episcopus. Vti nobis dodus et Gisulfus germanis filiis Anselmi una cum uxores et filiis et heredibus corum masculinis. et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit. unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis. Petimus istis germanis mansum unum cum casa et omnibus ad eum pertinentibus iuris ecclesie uestre Sancti Syri. qui positus est in loco et fundo ubi dicitur crosa. Isto manso eum omnia que a se pertinere uidetur. plenum et uacuum. una cum exitu suo In Integrum. Nec non etiam petimus istorum dodorum (sic) et Gisulfi germanis. Id est medietate de capella una que est constituta in isto loco leualli. et est edificata in honore sancti laurentii cum medietas de omnia res que predicta medietas de iam dicta ecclesia pertinere uidetur

In Integrum. Item petimus istis germanis seruis et ancillis iuris ecclesie uestre, nomine corum Guinezo cum filiis et filiabus suis, et Jouenale cum suis filiis et filie et filiarda cum sue filie et filiis, et Pipinus filius quondam Bertani et cum aliis filiabus qui de hinc in antea nascuntur, seu cum omne conquesta corum. Et habeatis (sic) potestatem ipsis seruis et ancillis in seruitio mittere ubicumque uoluerimus. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarios quatuor. Spondimus in dei nomine atque promittimus istis rebus meliorare. et istis seruis et ancillis gubernare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successores uestros per unumquemque anno inferre. Quod si minime fecerimus de quod superius promittimus, tunc liceat uos istis rebus introire, et istis seruis et ancillis apprehendere, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Vnde sic placet hec peticio nostra manibus nostris tradere iubeatis, et a testibus roboratum. Facto petitorio mense iunio. Indicionis quintedecime. Millesimo. Sexagesimo. Octavo (\*). Indicione ista feliciter.

Ego Obertus episcopus in hunc libellum subscripsit (sic).

† In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Wilielmus crispinus. Fredenzonus gontardus. Philippus Bonefacii. Rogerius iuste. laudauerunt quod suprascriptus libellus eam uim et auctoritatem teneat quam uetus ad cuius hunc transcribere fecerunt ex suo officio. admissa postulacione rationabili domni Hugonis Archiepiscopi. quapropter nimiam uetustatem et antquitatem deperire poterat antiquus. et sic ecclesia iure suo carere. quia igitur talibus suam auctoritatem speciali interponere iuramento tenebantur. ipsum libellum hic transcribi iusserunt secundum tenorem uetustioris. nihil addito uel deprompto. laudantes ueluti prelegitur. Millesimo. centesimo. Septuagesimo secundo. decima die exeuntis nouembris. Indicionis quinte.

<sup>(\*)</sup> L'indizione 15.4 (genovese) non correva già nel 1068, ma nel 1078. Leggasi pertanto: *Millesimo septuagesimo octavo*.

#### DE ECCLESIA SANCTI MICHAELIS.

Ecclesic archangeli michaelis quam uenerabili canonice Sancti Rufi nuper commisimus conseruandam. Nos Syrus Januensis ecclesic archiepiscopus centum tabulas terre de predio ecclesie Sancti Syri in uilla sancti petri de arena tradendo obtulimus. et ad eiusdem ecclesic utilitatem illas quousque in prefatam ecclesiam canonice et regulariter degerint sine alia condicione decernimus obtinendas, nos quoque nostrosque successores perhenniter auctorizantes. Quod si canonice et regulariter in predictam ecclesiam stare neglexerint, ecclesic nostre Sancti Syri illas reuerti iubemus. Millesimo cxlv. mense iulii, indicione vii.

Data in capella Sancti Gregorii. Gyrardo eiusdem ecclesie preposito pro ecclesia existente.

## LIBELLUS BERTE UXORIS FABIANI DE FONTANEGLI. TANTUM IN UITA EIUS.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus Syrus ianuensis ecclesie Archiepiscopus. Vti mihi berte quondam fabiani uxori dum uixero. Titulo condicionis locare mihi iubeatis. Petimus in dei nomine locum unum qui fuit fabiani uiri mei positum in fontanegi et uocatur Pastenus. cum castaneto iusta illum posito, quod profiteo fuisse comperatum a famulis uestris Sancti Syri, et cum aliis rebus quas in eadem uilla ab famulis comparauit. Spondeo in dei nomine illam terram meliorare et colere, et per unumquemque annum denarium unum Januensem inferre ecclesie uestre. Post obitum meum reuertatur ecclesie uestre cuius est proprietas. Testes. Raimundus crispinus. Jonathas frater eius. Ansaldus de marchione nigronis. Albertus frater eius. Alexander hyconomus.

Millesimo exty mense augusti indicione vir-

#### LIBELLUS DE MOLENDINO NOUO DE MEDOLICO.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie Sancti Syri. Vti nobis Oberto rufo et filiis meis. Otoni bono. Bono iohanni. Enrico. nostrisque heredibus. Titulo condicionis locare nobis iubeatis. Petimus terciam porcionem molendini noui de cantone iuris ecclesie Sancti Syri qui positus est in medolico. quam debemus nostro proprio dispendio facere. Spondimus in dei nomine in molendinum introire, et pensionem capunorum duorum et quartum tocius introitus huius tercie porcionis curie singulis annis inferre. Completis igitur xxvIII annis. liceat curie molendinum cui uoluerit locare. Actum in palacio ianuensis archiepiscopi in castro. Alexandro hyconomo auctorizante. Testes. Boiamonte de odone. Philippus de lamberto. Obertus sulpharus. Oglerius danesius. Ribaldus scriba. Anselmus cauponarius. Arnulfus, et reliqui plures.

Millesimo cxLv. mense augusti indicione vn.

#### LIBELLUS DE MEDOLICO DE DONNULA.

CVM Cum Peto a defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus Syrus ianuensis archiepiscopus. Vti mihi donole uxori quondam pagani et filio meo iohanni diebus uite nostre. Titulo condicionis dominus Syrus archiepiscopus eidem donole et eius filio iohanni in uita eorum, et non ad alias transgredientes personas, dedit terram archiepiscopatus una cum molendino, et cum domo, et uinea, et ficis, et castanetis, aliisque arboribus super habentem, que est posita in uilla medolici, et locus iste habet coherentias, a tribus partibus uia, a quarta uero parte terra filii crespi. Infra istas coherentias istum mansum et molendinum cum suis accessionibus et exitibus istius loci, et castanetis, sicut quondam ipsa donola et maritus eius tenebat, dominus Syrus archiepiscopus eidem donole et filio eius

in uita illorum ad tenendum dedit. et usufructuandum omnia plenum et uacuum, et non ad alias transgredientes personas In Integrum. Ea ratione, ut amodo donola et iohannes filius eius, tantum diebus uite illorum, hanc terram et molendinum debent habere et detinere et de fructibus ipsius terre quiequid uoluerint facere sine omni contradicione ipsius archiepiscopi suorumque successorum, ita ut per cos melioretur et non peioretur, et persoluere exinde debent de terra et molendino de cerro prenominato de porcione Archiepiscopi, que est sextadecima pars super totum, singulis annis per omnem natiuitatem domini pensionem denarium unum ianuensium denariorum, dato et consignato archiepiscopo et suis successoribus atque illorum missis per cos. Et quia contentio erat de suprascripta terra et molendino inter archiepiscopum et donolam. quam Archiepiscopus ab ca et a filio pro libellaria exigebat. unde tandem per transaccionem finierunt. ita quod donola cum filio pro archiepiscopo terram istam ad usus fructuandum cum molendino diebus uite illorum detineret, ad fictum unius denarii per annum, et archiepiscopo pro hac conueniencia et fine solidos triginta dederunt. Archiepiscopus uero donolam per se et per filium de supradictis rebus ut supra decernitur ad tenendum inuestiuit. Aliam super impositam uel iniuriam et terram tollere, soluta tamen pensione, eis facere Archiepiscopus forciam non debet. neque sui successores, et si donola et eius filius ut supra repromiserunt Archiepiscopo non adimpleuerint, quod liceat sibi suisque heredibus uel successoribus in terram introire et quicquid uoluerint facere. Actum in camera Archiepiscopi feliciter, donola uero per se et per filium de terra et molendino inuestitionem suscepit. Millesimo centesimo quadragesimo octavo. mense Aprelii intrante. indicione. x. Testes. Vgo iudex. Fulco strictus. Petrus iudex. Amicus de morta. Girardus gastaldio. Anselmus de archiepiscopo. Oglerius danese.

#### LIBELLUS MANFREDI DE OLIGA.

Peto defensoribus sancte Januensis ecclesie ubi preest dominus Syrus ianuensis Archiepiscopus. Vti mihi mainfredo filio quondam iohannis una cum filiis et filiabus et heredibus meis, aut cui nos dederimus. Titulo condicionis nobis locare iubeatis, peto domum unam iuris ecclesie Sancti Syri que est in ciuitate Janua, prope ecclesiam sancti Laurentii. Coheret ei. ex uno latere domus lamberti porci, ex alia anselmo gotizonis, de super domum lamberti porci. ante uia publica. Et spondeo atque promitto dare denarium unum nomine pensionis. Pro qua siguidem domo recepit ipse Domnus Archiepiscopus ab eodem manfredo libras uiginti denariorum ianuensium. Et habeat ipse mainfredus et heredes eius liberam potestatem faciendi de predicta domo quicquid uoluerint. sine contradicione domini archiepiscopi et successorum suorum. Ita tamen quod si uendere eam uoluerit non uendat eam nisi archiepiscopo, si illud iustum precium inde sibi dare uoluerit quod ab alio inde habere poterit. ct pro anima sua non possit eam alicui ecclesie dare nisi Archiepiscopo. Et promisit archiepiscopus per se suosque successores istam domum ab omni homine eidem manfredo suisque heredibus aut cui ipsi dederint defensare, et nullam accionem uel requisicionem inde sibi facere. Quod si fecerit penam dupli sibi promisit. Actum in palacio Archiepiscopi. millesimo cxlviii, mense augusti, indicione, x. Testes. Oto iudex. Guido de laude. Rainaldus gobus. Wilielmus piperata. Marchio iudex. Conradus porcellus. Obertus conca. Wilielmus blancus, Ansaldus ferrarius, Johannes filius Wilielmi de ansaldo. Obertus de gotizone.

#### DECIMA ECCLESIARUM DE SORI.

OUOD IN NATALE DEBENT PERSOLUERE SOLIDOS. XII.

In capella Archiepiscopi. Ogerio guidonis arbitro in causam existente. Domnus Syrus Januensis Archiepiscopus, presente hyconomo suo Alexandro, tam per se quam per successores suos, locauit totam suam decimam olei tocius plebis de Sori. Rubaldo archipresbitero eiusdem plebis et aliis capellis suisque successoribus, ut de omnibus illis decimanis sue plebis de quibus ipse Archipresbiter et uasalli Archiepiscopi pro Archiepiscopo sunt soliti accipere pro decima, uinum, ficus, et blauam, de illis simili modo consensu Archiepiscopi. Rubaldusque archipresbiter siue successores sui deinceps accipiant olei decimam. Ita tamen ut singulis annis Archipresbiter Rubaldus siue sui successores uel corum missi inferant curie archiepiscopi seu suis missis pro eadem decima. solidos denariorum Janue duodecim, cum capellis, in natiuitate domini. Penam uero inter se posuerunt. Quod si domnus Syrus Januensis Archiepiscopus uel eius successores hanc decimam huic plebi et capellis sicut supra legitur locatam minuere seu auferre aliquo modo temptauerint, uel impeditam expedire negaucrint, uel si Rubaldus archipresbiter uel sui successores solidos duodecim singulis annis curie archiepiscopi non intulerint et assignauerint ut supra legitur, minus proficiens alteri inferat libras decem denariorum ianuensium. Testes. Anselmus gotizonis balbi. Bernardus papiensis. Rainerius de allis. Presbiter Andreas de bauali. Curadus de rozo. Rubaldus de rozo. Michel de marasi. Oto de cellis. Millesimo. centesimo. quadragesimo nono. Tertio idus ianuarii. Indicione undecima.

## LIBELLUS MOLENDINI SANCTI MICHAELIS DE LAUANIA QUOD DEBENT FACERE RUSTICI.

CVM Cum Peto defensoribus sacro (sancte) ecclesie Sancti Syri Januensis ubi preest dominus Syrus ianuensis archiepiscopus. presente iconomo eius Alexandro. Vti nobis lanfranco et iohanni germanis filiis quondam petri de oliua, et Ramusino et Oliuerio fratribus suis quondam martini elerici famulis Sancti Syri. nostrisque filiis masculinis usque ad annos uiginti nouem expletos. Titulo condicionis locare nobis iubeatis petimus in dei nomine tantam terram iuris ecclesie uestre Sancti Syri. que est lauanie. loco ubi dicitur insula Sancti Syri, iuxta flumen grauegne, in qua possimus edificare molendinum unum, et facere clusas, et aque ductus, et alia opera molendino pertinentia. Ita tamen quod ad presens triginta solidos denariorum Januensium nobis tribuere faciatis, iuuantes uos in eius constructione, et nos deinceps inferamus curie Januensis Archiepiscopi uel suis missis medietatem molture et medietatem godimenti de eodem molendino. Item nos singulis annis pro nostra portione dabimus curie archiepiscopi uel eius missis duas gallinas ad natale domini. Debemus enim nos qui supra hoc molendinum edificare. et facere in co quicquid opus fuerit, absque dispendio curie, preter illos solidos triginta quos a curia accepimus, et preter medietatem de ferramentis eidem molendino pertinentibus, et preter medietatem de molis quam dabit nobis curia cum fuerit necesse ipsi molendino. Expletis uero his uiginti et nouem annis, nos qui supra ueniemus ad curiam Januensis Archiepiscopi ut ipse nobis et filiis nostris masculinis hunc renouet libellum. Ita tamen quod tunc pro restitutione libelli dabimus curic solidos denariorum Januensium quatuor. Promittimus enim nos qui supra molendinum edificare pro ut melius potuerimus, et quos supra diximus redditus curie inferre. Ouod si minime fecerimus, hoc libello frustrato, molendinum redeat

in ius et potestatem ecclesie Sancti Syri euius est dominium. Vnde si placet hanc nostram petitionem et hoc libellum scriptum nobis contradere iubeatis, et alium simile a nobis factum testibusque roboratum pro munimine uestre ecclesie tradimus conseruandum. Actum in camera archiepiscopi feliciter. Testes. Presbiter melior de lauania. Bardoni clericus. Bernardus papiensis. Obertus diaconus.

#### LIRELLUS PANDULFI DE NICOLA MEDICO, DE SANCTO PETRO DE ARENA.

† In christi nomine, placuit atque conuenit inter donnum Syrum Januensem Archiepiscopum, et mabiliam filiam cunizonis per ipsum patrem suum et missum suum, ut in dei nomine daret, sicut et a presenti dedit ipse dompnus Archiepiscopus Syrus, domum unam que est iusta domum pandulfi medici libellario nomine in uita prefate mabilie et filiis et filiabus suis, pro libris undecim quas ei dedisti, ad fietum censumque reddendum denarios tres singulis annis denariorum Janue, Actum in camera noua Archiepiscopi, Millesimo cxlvii. Mense iunii, indicione x. Testes, Augustinus canonicus sancti laurentii, Gandulfus rauece, Conradus de uerzi. Opizo de castel bernardu. Obertus de bono homine.

#### LIBELLUS GIRARDI DE MORELLA DE MEDOLICO.

CVM Cum Peto defensoribus sancte Januensis ecclesie. Vbi preest donnus Syrus Januensis Archiepiscopus, presente hyconomo eius Alexandro. Vti mihi Girardo de morella filio quondam iohannis, meisque heredibus usque ad annos xx nouem expletos. Titulo condicionis locare nobis iubeatis. Petimus in dei nomine totum hoc plenum et uacuum quod tenuit iohannes de leda, loco ubi dicitur morella, cum tota sua parte molendini de cerro. Quicquid predictus iohannes in morella seu in molendino tenebat petimus In Integrum. Quod spondimus colere et meliorare. Ita tamen ut inferamus uobis

et successoribus uestris singulis annis nomine pensionis ad natale domini spatulam unam de porco. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, uel si ex hoc aliquid ecclesie Sancti Syri subtrahere quesierimus, tunc, hoc libello inualido, redeat in ius et potestate ecclesie Sancti Syri cuius est dominium. Vnde si placet hanc nostram peticionem et libellum hunc scriptum nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum testibusque roboratum pro munimine uestre ecclesie tradimus conseruandum. Actum in camera Archiepiscopi feliciter. Testes. Presbiter iohannes sancti donati. Presbiter girardus, Ribaldus de sigestro. Obertus diaconus. Millesimo centesimo quadragesimo nono. Sexto nonas Marcii. Indicione Vndecima.

#### CARTULA ROLANDI DE STELLA.

Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi Millesimo cxlvm mense aprilis indicione xi (\*). Cum Cum peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie Sancti Syri. Vbi preest domnus Syrus Januensis ecclesie archiepiscopus. Vti mihi Wilielmo de padragio meisque heredibus aut cui dederimus uel locauerimus. Titulo condicionis locare nobis iubeatis. Petimus in dei nomine domum unam positam in burgo ciuitatis iuris eiusdem ecclesie. Cui coheret. ab una parte domus filiorum quondam rainaldi de stella. Ab alia domus bellicari. Retro trexenda. Ab quarta uia publica. infra istas coherentias petimus In Integrum. Faciendum exinde a presenti die quicquid uoluerimus sine omni uestra uel successorum uestrorum contradicione. Ita tamen ut inferamus uobis et successoribus uestris singulis annis per censum denarios tres Januenses. Penam uero inter se posuerunt. quod si dompnus archiepiscopus uel eius successores de hac domo aduersus Guilielmum uel suos heredes aut cui dederint uel loca-

<sup>(\*)</sup> Qui l'anno dell'incarnazione è lo stesso che l'anno comune; giacchè l'indizione 11.ª (cesarea) appartiene realmente al 1148.

uerint agere attemptauerint. saluo tamen censu. aut si ipse uel eius heredes aut cui ipsi dederint prediffinitum censum singulis annis non prestiterint. Dompnus Archiepiscopus penam librarum xxx. et Wilielmus penam ipsius domus uicissim sub stipulacione unus alteri promisit. Actum in palacio Januensis archiepiscopi feliciter. Testes. Alexander eiusdem ecclesie hyconomus. Tanclerius filius alde de maurone. Amicus golia. Bonifacius de morella. Oglerius frater eius.

#### LIBELLUS PLEBIS DE NERUI. XXVIIII. ANNORUM.

Ego Syrus Januensis ecclesie Sancti Syri rector et archiepiscopus loco tibi iohanni de costa Archipresbitero plebis Sancti Syri de nerui tuisque successoribus tanguam colonis terram unam iuris ecclesie positam in nerui. Cui coheret. ab duabus partibus uia. Ab alia terra nostra que fuit . . . . . (lacuna). Desuper terra similiter nostra. Infra istas coherentias tibi tuisque successoribus loco In Integrum. Ita tamen quod tu tuique successores debent hanc terram bene colere, et singulis annis medietatem tocius fructus, et pro pensione condicionaliter solidos quatuor denariorum Januensium, et spallas porci duas, et pastum personis quatuor nostre curie inferre. Preterea spondeo me meosque successores nullo tempore hanc terram auferre, uel aliquid proponere, aut aliquam uiolentiam inferre sub pena librarum . . . sub stipulacione promissa. At tamen si bene hec culta non fuerit aut male laborata, labor et cultus arbitrio duorum hominum curie nostre resarciatur ecclesia de nerui terram sub hac conditione obtinente, nullo alio grauata periculo. Similiter si archipresbiter uel sui successores sicut pactum est non observauerint. penam librarum. x. sub stipulacione domino Archiepiscopo promisit. Actum in camera domini Archiepiscopi feliciter. Testes. Oto bonus uicecomes. Merlo consanguineus eius. Obertus sulpharus. Balbo de curia. Obertus cancellarius. Millesimo, cl. mense marcii. indicione xu.

#### LAUS BAINALDI GOBL

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules. Ansaldus spinula. Anselmus de caphara. Boiamonte de odone, laudauerunt quod donnus Syrus Januensis Archiepiscopus deinde habeat et possideat sine contradicione Sibilie uxoris Rainaldi gobi, et ipsius Rainaldi, omniumque personarum per eos. Nominatiue totam illam terram de nerui quam Rainaldus acquisiuit ab Baldeto et consortibus. de qua inter eos fuerat controuersia. exceptis solidatis xy que sint eiusdem Rainaldi infra predictum locum. Hanc laudem ideo fecerunt quia cognouerunt testibus et confessione Rainaldi terram illam antiquitus fuisse libellariam, et cunctam pensionem pro eadem terra ecclesie sancti Syri fuisse prestitam, attamen prescriptionem annorum xL que ecclesiis obiicitur (\*) se tucri proponens, testes inde produxit, quorum attestationibus prelectis et uisis, et e contra productis domini archiepiscopi. tam de solutione pensionis huius terre quam de libello quo hec pensio significabatur cum ius archiepiscopi super hoc pocius uideretur, illum in causam ut prediffinitur obtinere decreuerunt. Nam Robertus iudex pro ipsis procurator extitit, qui sepe nunciis et litteris citatus, imo prima uoce commonitus, coram ipsis uenire contempsit. et ideo laudauerunt ut prediffinitur. Preterea prescriptus Baldetus et consortes absque iussu Archiepiscopi Rainaldo (per) proprietatem terram uendiderat, penitus negata et innominata pensione. et ideo sicut legibus promulgabatur, cum triennii spacio pensionem non exhibuerant. et furtim illam subripuerat. laudauerunt ut supra.

Millesimo. cl. secundo die intrante septembris. indicione. XII.

<sup>(\*)</sup> Si accenna alla disposizione della legge antipenultima del libro vu del codice di Giustiniano, la quale trovasi riportata nel presente volume.

DE TERRA DE BISANNIO QUE EST IUXTA TERRAM IOHANNIS BARCA.

+ Placuit atque convenit inter dominum Syrum Januensem archiepiscopum et Oliuerium filium Boni senioris de maraxi, quod ipse dominus Syrus Januensis archiepiscopus dedit eidem oliuerio et heredibus eius ad habendum et tenendum a presenti die in perpetuum peciam unam terre iuris ecclesie sancti sili, que terra posita est iuxta fluuium qui dicitur bisannis. Cui terre triangule coheret, ab una parte predictus fluuius. Ab alia terra Rata pecore et iohannis barce usque ad clusam molendini de barca. A tercia parte uia publica que est inter ipsam terram et terram Guidoti de palazolo. Quam predictam terram prenominatus archiepiscopus tali pacto dedit predicto Oliuerio, quod ipse debet eam pastenare de canneto uel de uinea. aut de quibus arboribus uidebitur esse melius. Et de pasteno quod ibi faciet nichil dare debet usque ad duos annos expletos. Post duos uero annos debet ipse Oliuerius et heredes eius reddere inde singulis annis medietatem supra memorato Archiepiscopo aut eius successoribus. Et si predictus archiepiscopus eiusue successores uoluerint ibi facere molendinum. licebit eis. eo tamen tenore, ut ipsum molendinum nulli alii tribuant ad tenendum uel custodiendum nisi predicto Oliuerio et eius heredibus, si uoluerint dare inde tantum curie quantum ab alio rationabiliter posset habere. Et si predictus Oliuerius heredesue eius non observauerint ut ipse superius promisit. aut si predictus Archiepiscopus eiusue successores predictam terram eis abstulerint. et ab omni homine non defenderint, aut eis inde super impositam seu molestiam fecerint, uel ipsam terram alicui uendiderint, aut aliquo alio modo obligauerint ita quod predictus Oliuerius aut heredes eius amittant supradictum ius, pars illa que noxia fuerit et culpabilis debet dare alteri parti pactum seruanti ducentos solidos denariorum Janue, ex utraque parte nomine pene sub stipulacione promissos, et insuper si culpa ex parte coloni fuerit. debet ipsam terram perdere.

Actum Janue. In ecclesia sancti Gregorii. Millesimo centesimo, quinquagesimo secundo. v. nonas Marcii. Indicione. xuu.

Prenominatus archiepiscopus et Oliuerius hoc instrumentum ut superius legitur scribere rogauerunt. patre ipsius Oliuerii presente et consentiente. Presbiter Albertus de molazana. Obertus sulfur. Ogerius danese. Obertus de petro magistro. Johannes filius bernardi magistri, et Marinus de nerui rogati sunt testes.

#### LIBELLUS DE BURGO.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest domnus Obertus episcopus. Vti nobis petro de nicola una cum filiis nostris, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis. Petimus tabulas duas de terra iuris ecclesie Sancti Syri que est posita in loco burgo nouo. Coherenti eius. ab uno latere terra Johannis qui dicitur bisxola. Ab alio latere mansione carbonis. A tercio latere mansione de contana. Ab alio latere uia publica. Infra ista coherentias omnia et in omnibus petimus una cum exitu suo in integrum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris exinde pensionem per unumquemque (annum) denarios. II. et potestate nostra et heredibus nostris donare et uendere et per animas iudicare. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascripta terra introire et laborare et meliorare, et pensionem ecclesie uestre per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successores uestros in suprascripta terra introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiorum nostrorum in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra. et hunc libellum factum et manus uestra firmatum et alium simile a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense septembris, indicione, xu. Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo quinquagesimo, vuu. Indicione suprascripta feliciter.

Ego obertus episcopus in hoc libello subscripsit (sic).

#### DE BURGO.

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus obertus episcopus. Vti nobis suplicie abbatissa una cum nostris sucetricibus abbatissis. Titulo condicionis locare nobis iubeatis. Petimus res iuris ecclesie uestre Sancti Syli qui posita est in burgo Januensis iusta domocolta domnicata iusta uia publica. de alio latere casa de iohannes bixola. de aliis duabus partibus terra ipsius Sancti Syri. et est pro mensura iusta a pedes domni liprandi rex. tabulas duas. Infra istas coherentias omnia in integrum petimus. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarii duos. Spondimus in dei nomine atque promittimus in suprascripta res introire et meliorare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus. tunc liceat uos uel successoribus uestris (in suprascriptas res) introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Vnde sic placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis contradere iubeatis. Facto petitorio mense augusti. Indicione decima. Anni ab incarnacione domini nonostri ihesu christi. Millesimo quinquagesimo. vii (\*). Indicione suprascripta feliciter.

Obertus episcopus in hoc libello subscripsit.

<sup>(\*)</sup> Anche qui l'anno dell'incarnazione è confuso coll'anno comune; giacchè l'indizione 10.a correva realmente nell'agosto del 1057.

#### DE PLEBE LAUANIE.

Placuit atque conuenit inter dominum Syrum Januensem Archiepiscopum. Nec non et inter Presbiterum Meliorem Archipresbiterum ecclesie sancti stephani lauanie, et Johannem presbiterum, et Albertum presbiterum, et alios eiusdem plebis. Idem Dominus Syrus Archiepiscopus. ad fictum et censum dandum libellario nomine. Dedit Archipresbitero et presbiteris ipsius ecclesie plebis sancti stephani, in perpetuum. Nominatiue omnes illas terras quas hodie curia ipsius Archiepiscopi uel idem Archiepiscopus pro Archiepiscopatu habet infra plebegium lauanie. Videlicet, in loco uenneri que fuerunt Gisle monache de petra colexi. Similiter ad fictum dandum libellario nomine dedit eis dominus Syrus archiepiscopus duas quartas. que decima nuncupatur. una quarta est in leui, et alia ex istis quatuor est in roboreto. Istas terras curie archiepiscopi quas hodie habet archiepiscopus in loco uenneri que fuerunt gisle monache de petra colexi una cum istis duabus quartis, scilicet que decima nuncupatur. una quarum est in leui et alia est in roboreto, dedit ecclesie sancti stephani plebis prefate dominus Syrus Archiepiscopus ad habendum tam iste archipresbiter meglor et alii presbiteri et clerici ipsius ecclesie, et eorum successores, sine omni contradicione ipsius archiepiscopi et suorum successorum. et detinendum quiete sicut superius legitur In Integrum. Et supradictus archipresbiter lauanie et presbiteri et clerici ipsius plebis sancti stephani et eorum successores exinde debent singulis annis domino Syro archiepiscopo et successoribus suis per omnem annum die Kalendis ianuarii barilem unam olei de libris triginta. et solidos sex denariorum Janue. dando et consignando eidem archiepiscopo et successoribus suis istam barilem olei in kalendis ianuarii, una cum solidis sex denariorum, et ita inter se conuenerunt. Penam uero inter se posuerunt, ut si dominus archiepiscopus uel successores sui prefate ecclesie

plebis sancti stephani auferre quesierint. aut si presbiteri ecclesie sancti stephani lauanie et corum successores ita ut supra legitur non adimpleuerint. tunc componant pars parti ille qui obnoxius fuerit penam librarum uiginti quam inter se uicissim promiserunt et stipulati fuerunt. Similiter si presbiteri isti ut dictum est et eorum successores ecclesie plebis lauanie ut supra dictum est non obseruauerint, quod liceat domino Syro archiepiscopo et successoribus suis inter terras supradictas et decimas leui et roboreti introire et accipere sua auctoritate, et cui uoluerint dare, et hoc stetit inter eos. In camera Archiepiscopi feliciter. Millesimo, centesimo sexagesimo, exeunte mense madio, indicione vu.

Signum manus domini Syri Archiepiscopi hanc cartulam conucnientie fieri rogauit.

Testes. Archipresbiter Wilielmus. Presbiter iohannes salterane. et Albertus presbiter de uaira Archipresbiter. et Vasallus subdiaconus Sancti Siluestri. et Boiamundus de odone. Philippus de lamberto. Guido de laudo iudex. et Ansaldus centragus.

#### LIBELLUS ALLI DE MEDOLICO.

Placuit inter Dominum Syrum Januensem Archiepiscopum. cum consilio ordinatorum et sue curie rectorum hoc fecit. Nec non et inter Rolandum et fratres suos filios Allonis. consensu et uoluntate ipsius Allonis patris sui. Idem dominus Syrus Archiepiscopus dedit ipsis filiis Allonis ad detinendum usque ad annos uiginti unum. locum qui est in medolico qui uocatur marenedus una cum omnibus exitibus et pertinentiis suis. et similiter omnes alias terras quas idem allo tenebat per curiam ipsius archiepiscopi in eadem uilla medolici et in omnibus exitibus et pertinenciis eius. omnia plenum et uacuum istum locum qui nominatur Marenedus. cum exitibus et eius omnibus pertinentiis. una cum omnibus aliis terris quas allo pater eorum detinebat per curiam archiepiscopi in

medolico et pertinenciis et exitibus ipsius uille ad fictum censum dandum libellario nomine usque ad uicesimum unum annum dedit dominus Syrus Archiepiscopus ipsis filiis allonis, patre uolente, ad detinendum, quod nichil ipsi filii allonis dare uel reddere debent nisi per unumquemque annum in natiuitate domini libras tres minus denarios xu. Ipsi quidem filii allonis hunc locum et terras debent exinde detinere et laborare et colere, et meliorare et non peiorare, et has tres libras minus denarios xu in natiuitate domini Archiepiscopo suisque successoribus per omnem annum persoluere. et quando necesse fuerit curie archiepiscopi facere palos pro ordinandis clusis molendinorum suorum, quod homines archiepiscopi possint per unumquemque annum facere uiginti quinque palos super terram ipsius curie. Alia super imposita eis non fiat. Penam uero inter se posuerunt. ut si dominus Archiepiscopus uel successores eius eis iniuriam fecerint uel auferre has terras filiis allonis uoluerint. et si filii allonis ut supra legitur omnia non adimpleuerint. tunc componant pars parti ille qui obnoxius fuerit, uel si dimiserint hanc terram filii allonis infra hunc terminum, quod unus alteri componat solidos centum nomine pene quam uicissim inter se stipulati fuerunt. Insuper liceat domino Syro suisque successoribus in supradictam terram introire, et cui uoluerit dare, si filii allonis omnia ut supra legitur non adimpleuerint. et hoc inter se conuenerunt. In camera Archiepiscopi feliciter. Millesimo centesimo sexagesimo tercio, exeunte mense aprilis, indicione, x.

Signum manus domini Syri Archiepiscopi hanc cartulam conuenientie conscilio et ordinacione rectorum et sue curie ordinatorum. Archipresbiteri Wilielmi et Ansaldi golie. fieri rogauit.

Testes. Ansaldus aurie. Vgo maister sancte marie de uineis. Presbiter iordanus de reco. Ogleronus de insulis. Filippus notarius. Rubaldus baraterius. Rubaldus castagna. Guido.

#### DE RETINENDA UIA ET CLUSA AD MOLENDINUM DE BISANNIO.

Nos lambertus porcus et druda iugales qui uendimus terram besanii domino Vgoni Januensi Archiepiscopo et eius curie per Maistrum Anselmum ministrum ipsius curie, ita facimus uendicionem istius terre quod nos retinemus in nobis . . . . . (lacuna) unius pedis et medii sicuti terminata est. Et clusam unam molendino nouo que est inter duas pecias istius terre, sicuti ista nostra clusa est constructa superius et inferius. Et in pecia terre que est ex parte ianue, que est tabule quatuordecim minus quarta, similiter nos iugales lambertus et druda reseruamus nobis et consortibus nostris istius molendini noui, ut si amodo in aliquo tempore ex ista pecie terre fuerit necesse prefato molendino nouo quod edificamus, quod dominus Vgo Archiepiscopus et sui successores teneantur ex ista pecia istius terre dare et reddere tantum quantum fuerit necesse eidem molendino in extimacione extimatorum sicuti tunc temporis terra ista erit estimata, et hoc convenimus inter nos quando uendimus terram'in besanii curie archiepiscopi. Insuper si archiepiscopus uel sui missi per eum fecerint amblatorium super uiam istam nostram et super clusam hanc nouam nostram nostri molendini noui. quod ille amblatorium non possit nos uel nostros missos impedire ad faciendum libere omnia que uoluerimus et nostri missi in eadem uia nostra et in ista clusa quam retinemus in nos absque omni impedimento. In curia Archiepiscopi feliciter. Millesimo centesimo. Septuagesimo. Exeunte mense augusti die x. Indicione II. Testes. Oglerius porcus. Cunradus cuglarada. Wilielmus compater. Bonacursus filius eius. Facius caneuarius. Wilielmus uicecomes de porta. Albericus de archiepiscopo.

Lotarius diuina fauente elementia tercius Romanorum imperator. pius. felix. inclitus. triumphator. semper augustus. uniuerso populo. Imperialis beneuolentie proprium iudicamus commoda subjectorum inuestigare, et eorum diligenti cura mederi calamitatibus, simulque publicum bonum statum ac dignitatem imperii omnibus priuatis commodis preponere. Quocirca omnium fidelium nostrorum tam futurorum quam presentium nouerit uniuersitas qualiter dum apud runcalias secundum atiquorum imperatorum consuctudinem pro iusticia ac pace regni componenda consederemus, omnia que ad honorem imperii spectare uidentur sollicite indagantes. perniciosissimam pestem et reipublice non mediocre detrimentum inferentem resecare proposuimus. Per multas etenim interpellationes ad nos factas didicimus milites beneficia sua passim distrahere, ac ita omnibus exaustis suorum seniorum seruitia sufugere per quod uires imperii maxime attenuatas cognouimus. dum proceres nostri milites suos omnibus beneficiis exutos ad felicem nostri nominis expeditionem minime transducere ualeant. Hortatu itaque et consilio archiepiscoporum. episcoporum. ducum. marchionum. comitum palatinorum. ceterorumque nobilium, simul etiam iudicum, hac edictali lege in omne euum deo propicio ualitura decernimus, nemini licere beneficia que a suis senioribus habent absque ipsorum permissu distrahere. uel aliquod comodum aduersus tenorem nostre constitutionis excogitare, per quod imperii uel dominorum minuatur utilitas. Si quis uero contra saluberrime nostre legis precepta ad huiusmodi illicitum commercium accesserit. uel aliquid in fraudem legis machinare temptaucrit, precio ac beneficio se cariturum agnoscat. Notarium uero qui super tali contractu (libellum) uel aliud instrumentum composuerit post amissionem officii infamie periculum sustinere sanctimus. Data sexto die mensis nouembris, indicione, xv. Anno dominice incarnacionis. Millesimo centesimo. xxxvi (\*).

<sup>(\*)</sup> La presente costituzione trovasi ripetutamente inscrita nel Registro Arcivescovile; cioè al foglio 85 (V. pag. 455), ed al foglio 174 con pochissime ed inconsiderevoli varianti.

# LAUS CONTRA HOMINES SANCTI ROMULI DE RECIPIENDIS MISSIS CURIE ET HONORIFICE PROCURARE.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Ardoinus comes lauanie. Rolandus guaracus. Ogleronus de insulis. Guilielmus uentus. Rolandus cegii blanci. Pares curie domini Vgonis Januensis Archiepiscopi. Aput sanctum romulum inter eundem Archiepiscopum Vgonem et homines Sancti Romuli judices constituti. Per sententiam laudauerunt et comuniter pronunciauerunt ut quocienscumque placead domino Vgoni Januensi Archiepiscopo suisque successoribus honorabiles personas tam clericos quam laicos sua uice apud sanctum romulum destinare, uice eiusdem Archiepiscopi ab eisdem sancti romulensibus de cetero recipiantur in placitis et in negociis tractandis, et specialiter iudicauerunt et laudauerunt ut prefati sancti romulenses per octo dies uiandam semel in anno, sicuti consucuerunt dare domino Archiepiscopo quociens illuc peragebat, eisdem curialibus honorifice tribuant. Ita tamen ut raciones domini Archiepiscopi et eius curie per hanc laudem non minuantur. Hoc ideo fecerunt quoniam Archidiaconus Bonifacius Sancti Laurencii et Maister Anselmus tanquam hyconomus curie Archiepiscopi et Guido laudensis iudex coram illis hanc questionem proponerent, et ipsi sancti romulenses tam consuetudine quam pluribus allegationibus se defenderent. tandem prefati iudices ex parte curie domini Archiepiscopi manifestas et apertas raciones et etiam consuetudines audientes et multorum iudicum et sapientum uirorum freti conscilio. legibus etiam scriptis muniti. ut supra comuniter decreuerunt. Millesimo centesimo Septuagesimo primo. Intrante Mense februarii. indicione m. Testes. Archidiaconus Bonifacius Sancti Laurencii. Presbiter Guiscardus curie Archiepiscopi. Maister Anselmus canonicus Sancti Laurencii. Bonus uasallus blancus canonicus. Johannes clericus Archiepiscopi. Maister rainaldus. Guido

laudensis iudex. Oglerius danesius. Facius caneuarius. Girardus curie domini Archiepiscopi (\*).

DE PLEBE UARIA.

Placuit atque conuenit inter dominum Syrum Januensem Archiepiscopum. Necnon et inter Archipresbiterum Albertum ecclesie plebis Sancti Johannis de uaira, et ubi sunt presbiteri ipsius ecclesie. Vgo presbiter et girardus presbiter, aliique clerici. Idest dominus Syrus archiepiscopus dedit prefato Archipresbitero Alberto et aliis presbiteris et clericis ipsius ecclesie sancti iohannis, nomine ipsius ecclesie, in perpetuum, ad fictum censum dandum libellario nomine. Hoc est due partes tocius terre quas idem Archiepiscopus habet et eius curia in loco qui nominatur monaxile et casaleto atque in lazaria, et in eorum pertinentiis que sunt infra plebegium uarie. omnia plenum et uacuum in istis locis et lazarie atque casaleti et pertinentiis eorum, duas partes istarum terrarum dedit dominus Syrus Archiepiscopus eidem plebi sancti iohannis uarie In Integrum. Ea racione. quod Archipresbiter Albertus et alii presbiteri et clerici ipsius ecclesie sancti iohannis in perpetuum debent habere et detinere nomine ipsius ecclesie, et successores eorum, et laborare duas partes istarum terrarum, et facere in eis quicquid sibi oportunum fuerit, et pensionem dare, atque terras meliorare, sine omni contradicione eiusdem Archiepiscopi et eorum successorum. Et persoluere exinde debent singulis annis in omni octaua sancti andree per omnem annum solidos sex et denarios octo denariorum Janue, dando et consignando istum fictum et pensionem, sex solidos et denarios viii, per omnem octauam Sancti Andree domino Archiepiscopo et successoribus suis. et hoc stetit inter ecs. Penam uero inter se posuerunt, ut si dominus

<sup>(\*)</sup> Il presente lodo si trova inserito in un atto del 29 gennaio 1220, col quale gli uomini di San Remo riconoscono di dover prestare parecchi servizi all'Arcivescovo di Genova, giusta le prescrizioni segnate appunto in esso lodo. Tale atto è pubblicato nel *Libro dei Giuri*, vol. 1. N. pavan. col. 646.

archiepiscopus uel successores sui istam terram eidem ecclesie ab stulerint. aut si presbiteri ipsius ecclesie sancti iohannis sicut superius legitur non adimpleuerint. et successores eorum. tunc componant pars parti ille qui obnoxius fuerit penam librarum uiginti. Insuper quod liceat domino Syro Archiepiscopo et successoribus suis sua auctoritate in terram istam introire et cui uoluerint dare. si presbiteri ecclesie sancti iohannis uaire et successores eorum pensionem istam non soluerint. et ita ut supra dictum est non adimpleuerint. Factum est hoc in camera domini Syri Archiepiscopi. Millesimo. centesimo. Sexagesimo. calende iunii. Indicione vii.

Signum manus domini Syri archiepiscopi hanc cartulam conuenientie fieri rogauit.

Testes. Archipresbiter Wilielmus. Petrus archipresbiter de bauali. et Maister Vgo de uineis. Boiamundus de odone. Filippus de lamberto. Jordanus danese. Wilielmus compater.

#### DE PLEBE UARIE.

In camera domini Syri Januensis archiepiscopi, fuit dominus Syrus Archiepiscopus, et dedit per se et per successores suos in perpetuum tertiam partem totius terre monaxili et casaleti et lazarie, cum suis pertinentiis, quam dedit Anselmo filio Guininguisi de zerli. Ecclesie sancti iohannis plebis uarie, finito tempore annorum uiginti nouem, quod idem Anselmus debet istam terram tertiam partem supradictarum terrarum tenere. Ita ut post annos uiginti nouem prefata ecclesia sancti iohannis habeat terram istam in perpetuum, et presbiteri ipsius ecclesie et eorum successores. Ita quod soluant istam pensionem tres solidos, et denarios, mi, in omni anno in octaua Sancti Andree domino Archiepiscopo et successoribus suis, sicut continetur in cartula libelli anselmi prenominati quam fecit idem Archiepiscopus, Millesimo, centesimo, sexagesimo, die secundo intrante iunio, indicione vii. Testes, Archipresbiter

Wilielmus. Magister Vgo sancte marie de uineis, et Guiscardus clericus Archiepiscopi. Gerardus Sancti Syri. Obertus filius gualberti uarie. Anfosus de Wilielmo de gropo. Marinus caneuarius.

#### INNOUATUM EST PER ALIUD PACTUM.

Placuit inter Dominum Syrum Januensem Archiepiscopum. et Nicholam iudicem filium pandulfi. Idem dominus Syrus Archiepiscopus dedit ipsi nichole peciam unam terre quam habet curia Archiepiscopi in sancto petro de arena. Cui coheret, ab una parte uia. Ab alia terra pandulfi patris nichole de quo dat censum archiepiscopo. A tercia terra curie archiepiscopi. A quarta parte similiter terra ipsius curie. Infra has coherentias dedit archiepiscopus ipsi nichole ad detinendum usque ad unnos uiginti nouem, et ad medietatem reddendum omnium fructuum que ex ipsa terra exierint deinceps. Idem uero Nichola exinde hanc terram infra has coherentias debet habere et detinere usque ad annos uiginti nouem, et non eam minuere, et laborare et colere et meliorare hanc terram, et non peiorare. Et terra uacua que modo non est pastinata debet medietatem pastinare dominus Archiepiscopus et aliam medietatem Nicola. Ipse uero nichil aliud reddere debet neque archiepiscopo dare et suis successoribus nisi medietatem omnium fructuum et uindemie que in eadem terra fuerint singulis annis, et ita complere debet tam ipse quam suus heres infra hunc terminum eidem archiepiscopo suisque successoribus, et ita inter se conuenerunt. Penam uero inter se posuerunt. ut si dominus archiepiscopus uel eius successores hanc terram nicole uel suo heredi auferre quesierint, et si nichola et suus heres omnia ut supra legitur non adimpleuerint, tunc componat pars parti penam ducentorum solidorum ille qui obnoxius fuerit. quia uicissim inter se stipulati fuerunt, et insuper liceat domino archiepiscopo et suis successoribus in terram introire et cui uoluerint dare, uel sibi detinere si nicola et eius heres ut supra dictum est

non adimpleuerint omnia. In camera domini archiepiscopi feliciter. Millesimo centesimo sexagesimo tercio. medio mense marcii. Indicione x.

Signum manus domini Syri Archiepiscopi hane cartulam conuenientie fieri rogauit.

Testes. Wilielmus archipresbiter. Guiscardus archiepiscopi. Bonus uasallus blarelis archiepiscopi. Ansaldus golia. Oglerius danese. Marinus caneuarius.

#### LIBELLUS CUIUSDAM MAURI

DE TRIBUS PARTIBUS UNIUS TABULE TERRE IN BURGO CIUITATIS.

Cym Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie. Vbi preest donnus Obertus episcopus. Vti nobis mauro filius quondam iohannis lupi, et Bonusa iugalibus filia quondam iohannis. Vna cum filiis nostris masculis, ut si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alteri succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis. petimus res iuris ecclesie Sancti Syri que est posita in burgo ianuense. Hec sunt tres partes de tabula una de terra per mensuram iustam in circuitu super totum cum trexenda et distillatio. Coheret ei. da una parte uia publica. De alia trexenda. da tercia similiter uia publica. da quarta nostra mansio qui supra mauro et Bonosa. Infra iam dictas mensuras et coherentias omnia petimus In Integrum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarium unum, et post obitum nostrum uel filiorum nostrorum in ius et dominium sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si uobis placet hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manibus uestris firmatum nobis contradere jubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie tradimus conseruandum. Facto petitorio mense iulii, indicione nona. Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo, septuagesimo secundo. indicione suprascripta feliciter.

#### LIBELLUS NICOLE

DE TERRA QUE EST IN BURGO IUXTA MAURUM PREDICTUM.

Cvm Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus obertus episcopus. Vti nobis nicola una cum filiis et filiabus. Et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis. Petimus pecia una de terra iuris Sancti Syri, que posita est in burgo ciuitatis Janue in platea Sancti Svri. terra uacua. Coheret ei. de una parte terra de mauro, de alia parte terra de alberto, de religuis duabus partibus uia publica. Infra suprascriptas coherencias petimus sicut superius. omnia plenum et uacuum una cum ingressu et exitu earum In Integrum. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarium unum. Spondimus in dei nomine atque promittimus (in) suprascriptas res introire atque meliorare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris in eadem res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Et post obitum nostrum uel filiis filiorum nostrorum uel nostris adoptiuis cui nos iam dicta terra concederimus et iam dicta pensione dandum in ius et dominium ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde sic placet et hec peticio nostra et hunc libellum scriptum et manus uestra firmatum nobis tradere iubeatis. Facto petitorio mense Octubris, indicione xim. Anno ab incarnacione domini nostri ihesu christi. Millesimo Septuagesimo sexto (\*). Indicione suprascripta feliciter.

<sup>(\*)</sup> Qui pure l'anno dell'incarnazione va confuso coll'anno comune. L'indizione 14.ª era cominciata nel settembre del 1076.

CARTULA UENDICIONIS NICOLE PANDULFI FACTE AD SANCTUM PETRUM DE ARENA.

Anno ab incarnacione Domini nostri Jesu christi. Millesimo centesimo. xLv. Mense marcii. Indicione vu. Constat me dompnum Syrum Januensis ecclesie Archiepiscopum cepisse a te Pandulfo filio quondam nicole per manum uxoris tue . . . . (lacuna) missum tuum. solidos centum denariorum Januensium, quos in augumento et melioratione eiusdem ecclesie expensos fuisse profiteor. Finito precio de tabulis terre quatuordecim minus quarta cuiusdam terre uacue in sancto petro de arena iusta terram tuam positis, quas tibi uendo et trado In Integrum. Faciendum exinde tu heredesque tui quicquid uolueritis sine omni mea et successorum meorum contradicione. Ita tamen ut inferamus uobis omni anno pro censu eiusdem terre ecclesie Sancti Syri denarium ianuensem. Hanc enim uendicionem per me meosque successores defendere tibi tuisque heredibus et auctorizare promitto. Quod si non fecero aut subtrahere quesiero, tunc in duplum eandem uendicionem ut supra legitur uobis restituamus sicut pro tempore fuerit meliorata aut uoluerit sub estimacione in consimili loco. Testes. Obertus spinola. Wilielmus ruffus. Oto bonus. Merlo et Botericus fratres. Wilielmus capellanus. Filius rubaldi uicecomitis. Alexander Januensis Archiepiscopi hyconomus. Actum in palacio ianuensis archiepiscopi feliciter.

DE REFUTATIONE QUAM FECIT ALBERTUS GUAITA FOLIE ET CONSORTES.

Nos Albertus filius quondam Guaita folie de molazana. in quarta parte. et Marchio de podio filius quondam Syli. et iohannes filius quondam Guidonis et frater adalaxie. Confirmamus omnimodo et firmam habemus uendicionem illam quam ego qui supra Albertus de guaita folia feci ante quam haberem uxorem cum Guidone fratre meo. pater istius iohannis et pater istius adalaxie. curie domini

archiepiscopi, de tota nostra parte quam nos habebamus fratres in molendino de bretesca. et quam dominus ugo possidet archiepiscopus et tenet modo per nos in eodem modum (sic) bretesca. quoniam nos confitemur quod ego Albertus de guaita follia antea quam habuissem uxorem una cum fratre meo guidone uendidimus. et tradidimus possessionem curie domini archiepiscopi inde. et totum precium illius uendicionis recipimus a curia Archiepiscopi, Exceptis tribus libris que remanserunt ad soluendum ex illo precio a Maistro Anselmo minister curie nomine Archiepiscopi soluti et quieti sumus, et istas tres libras nobis soluit nomine archiepiscopi et eius curie. Vnde nos qui supra Albertus de guaita follia in quarta parte. et Marchio de podio et iohannes filius guidonis et frater adalaxie confirmando uendicionem inde factam, firmam et incorruptam uendicionem partis nostre istius molendini quondam a guidone et a me alberto facta habere perpetuo promittimus, quod amodo in aliquo tempore nos Albertus et Marchio de podio, atque iohannes aut nostri heredes, uel aliquis per nos, contra Dominum Archiepiscopum uel eius successores, aut aduersus eius curiam, agere aut causari. uel requisicionem aliquo modo siue molestiam facere inde non ualeamus, set omni tempore taciti inde et contempti in his tribus libris quas recepimus permaneamus. Quod si hoc facere presumpserimus penam dupli maistro anselmo stipulanti nomine curie promittimus. Insuper firma sit uendicio. et lis inde facta non ualeat. Ego iohannes qui facio auctoritate mei curatoris alberti iuro super sancta dei euangelia in perpetuum firmam tenere uendicionem quam fecit Guido pater meus, et cam confirmo, quod exinde ego aut aliquis per me non molestabo curiam Archiepiscopi inde uel aliquem pro curia ex illa uendicione istius molendini. Ad sanctum uincencium feliciter. Millesimo. centesimo. sexagesimo octavo. Intrante mense madii, die xi. Indicione xv.

Signa manuum Alberti et marchionis et iohannis banc cartulam fieri rogauerunt.

Testes. Johannes murator. maister Martinus de porta. Wilielmus de caruali. Wilielmus paxiglam. Rolandus cogla nigra. Cunradus de Archiepiscopo. Obertus ortolanus Archiepiscopi. Odo clapucius molazane.

DE REFUTATIONE QUAM FECIT BONADONNA GUAITA FOLLIE CURIE
DE MOLENDINO DE BRETESCA.

Cartula finis et transaccionis et donacionis et refutacionis quam facimus nos bonadonna filia quondam Guaita follie. et Obertus filiuseius. Vobis domino Vgoni Archiepiscopo ianuensi et uestre curie per maistrum Anselmum qui nomine uestro et uestre curie recepit hanc cartulam, et qui est minister curie uestre. Nominatiue de lite et contentione illa tota quam habuit Albertus et Guido de guaita follia molazane cum domino Archiepiscopo et eius curia. Videlicet de molendino de bretesca, et de hoc quod nobis matri et filio pertinent aliquo modo in illa lite et contentione istius molendini. Nos qui supra bonadonna et Obertus filius eius finem et refutacionem et donacionem uobiscum transigendo ex illa lite facimus et transigimus. Quod amodo in aliquo tempore nos qui supra bonadonna et Obertus filius eius uel noster heres aut aliquis per nos aliquo modo non possimus agere aut causari uel molestiam siue requisicionem inde facere aduersus uos qui supra Dominum Vgonem Archiepiscopum aut aduersus uestram curiam, neque contra usus uestros successores (sic) uel aliquem pro uobis. Pro solidis decem denariorum Januensium, quos solidos decem nos mater et filius a maistro Anselmo nomine uestro et uestre curie recepimus pro fine et refutacione et transaccione et donacione. scilicet pro nostra parte cum guidone fratre meo qui supra bonadonne, et si nostra pars plus ualet istius precii uobis domino Archiepiscopo pro uestra curia donamus et tradimus. ut exinde taciti et contempti in istis solidis. x. permaneamus. et omne ius et raciones quas in lite illa et contencione habemus curie uestre donamus, istius molendini de bretesea. Et si amodo in aliquo tempore nos qui supra bonadonna et filius eius obertus uel nostri heredes aut aliquis per nos inde molestiam uel requisicionem aliquo modo fecerimus et deinceps taciti et contempti in istis solidis decem non permanserimus. Maistro anselmo stipulanti penam dupli nomine uestro et uestre curie promittimus, et lis inde facta non ualeat. In curia Archiepiscopi feliciter. Millesimo centesimo sexagesimo octavo, medio mense Junii. Indicione xv.

Signa manuum istius matris et filii. bonadonne et Oberti hanc cartulam finis et donacionis et transaccionis et refutacionis fieri rogauerunt.

Testes. presbiter Guiscardus Archiepiscopi. Oglerius danese. Vgo de fredaldo. Petrus de oliua. Petrus de uillano. Rubaldus morellus de molazana. Albertus guaita follia. Marchio de molazana.

# DE COMPARA QUAM FECIT CURIA A BONADONNA GUAITA FOLLIE ET FILIO IN MOLAZANA.

Cartula uendicionis sub dupla defensione quam facimus nos Bonadonna filia quondam guaita follie de molazana, et Obertus filius eius. Vobis domino Vgoni Januensi archiepiscopo et uestre curie, per Maistrum Anselmum ministrum curie uestre qui hanc cartulam uendicionis uestro et uestre curie nomine recepit. Nominatiue totam nostram partem quam nos mater et filius habemus et detinemus et per nos inuenire poteritis in molendino quod est in molazana et uocatur molendinum de periculo. Similiter totum hoc quod habemus et possidemus et inuenire per nos poteritis a molendino usque ad ortum et domum boni martini per stafolam et per illas pertinencias. Omnia plenum et uacuum per stafolam et in pertinenciis illis a molendino usque ad domum et ortum boni martini. Infra has coherencias totum quod habemus et nos mater (et) filii possidemus, et per nos poteritis inuenire, et in prenominato molendino de

periculo quod est in molazana totam nostram porcionem omnia plenum et uacuum. Nos qui supra Bonadonna et Obertus suus filius uendimus uobis domino Vgoni Archiepiscopo, et possessionem uobis et curie uestre tradimus et dominium per missum uestrum maistrum anselmum et curie ministrum qui uestro nomine suscepit et a nobis emit omnia In Integrum, per precium solidorum triginta denariorum Januensium, quos solidos triginta ab eo pro curia uestra et pro uobis suscepimus. Et faciatis exinde uos Archiepiscopus et uestri successores et cui dederitis ad utilitatem uestre curie quicquid uolueritis sine nostra et nostrorum hercdum contradicione. Ab omni homine defendere nos Bonadonna de guaita follia et Obertus eius filius una cum nostris heredibus et auctorizare promittimus uobis Archiepiscopo et curie uestre. uestrisque successoribus. et cui ad utilitatem uestre curie dederitis, quod si defendere et auctorizare non potuerimus, aut si aliquo modo subtrahere quesierimus, in duplum istius uendicionis Maistro Anselmo procuratori uestre curie nomine stipulanti penam dupli promittimus. Vnde omnia mea (sic) bona inde uobis pignori obligamus, et nostro iuri renunciamus. Millesimo centesimo sexagesimo nono. Exeunte mense Marcio die xi. Indicione 1.

Signa manuum istius bonadonne de guaita follie molazane et Oberti filii sui hanc cartulam uendicionis fieri rogauerunt.

Testes. Girardus gastaldus. et Rubaldus morellus de molazana. et Girardus de barca. Girardus decanus molazane. Facius caneuarius archiepiscopi. Albericus Archiepiscopi. In curia Archiepiscopi feliciter.

DE LOCO QUEM EMIT CURIA A GIRARDO ET RUBALDO MORELLO.

Nos Rubaldus de morella filius quondam iohannis et Girardus filius quondam lanci de molazana. Vendimus et concedimus et tradimus et damus, et exinde perpetuo habere ad proprium confirmamus, domino Vgoni Januensi archiepiscopo suisque successoribus

et eius curie archiepiscopatus per Maistrum Anselmum ministrum ipsius curie, qui hanc cartam emptionis et donacionis et tradicionis recepit a nobis. tam dominium quam possessionem nomine eiusdem Archiepiscopi et eius curie proprietario nomine. Nominatiue totum hoc quod comparauimus auctoritate domini Vgonis Archiepiscopi a gregorio filio quondam gandulfi de molazana et possessionem ab eodem suscepimus gregorio. quam eidem curie tradimus. et nos Rubaldus et Girardus in cartam emptionis ab eodem gregorio ex illis terris recepimus, quas curie concedimus. Videlicet nonam partem minus quarta de molendino periculi, que fuit pars istius gregorii. Item locum unum qui nominatur locus de casuptana qui est in molazana, cum domo et uinea et arboribus super habentibus qui fuit molazani. Cui coheret ab una parte uia et locus filiorum lanci. Ab alia parte terra petri de quarterio. A tercia de subtus terra nostra qui supra Rubaldi de morella et Girardi. et terra uillanis. A quarta uero parte terra Wilielmi de campo castoro. Item medietatem bruxedelli qui est roboretus. Item octauam decimam partem de tercerio roboreti de cauannarile et de molendino de insulella. Similiter nonam partem tercerii castaneti de stafola. Item tercerium de tercerio terre de insulella. Item partem illam quam iste gregorius habebat in terra de costa. Et nonam partem terre de castanea bona, et terre de Albaredo, et de terra de nespolo. Supradictam nonam partem minus quarta prefati molendini de periculo que erat pars istius Gregorii eiusdem molendini, et istum locum de casuptana infra has coherencias una cum omnibus aliis terris quas idem gregorius habebat et detinebat in molazana et in omnibus exitibus et pertinenciis suis, et quas per nos pro ut nos insimul emimus a gregorio, et per eundem gregorium inuenire potest infra ipsam uillam molazane et exitibus et pertinenciis, et quicquid iuris et racionis eidem Gregorio competit in terris omnibus et molendinis molazane et pertinenciis et exitibus, et nobis insimul obuenit per eundem gregorium, et ipse nobis insimul duobus uendidit et

tradidit. et cartulam uendicionis sub dupla defensione nobis insimul fecit. una cum supra nominatis omnibus terris sicut nobis obuenit per gregorium auctoritate domini archiepiscopi. sub cuius iurisdictione erat gregorius et sue terre, et gregorius suo sacramento nobis confirmauit, et in carta emptionis nostre continctur. Nos qui supra Rubaldus de morella et Girardus de lancio molazane omnia plenum et uacuum et tam dominium et possessionem domino Vgoni Archiepiscopo et eius curie per Maistrum Anselmum curie procuratorem qui eius nomine recepit uendimus et tradimus, et omne ius nostrum quod habemus et a gregorio consecuti fuimus insimul domino Archiepiscopo concedimus, et accionem curie Archiepiscopi mandamus. Faciendum exinde idem Archiepiscopus et sui successores et cui dederint ad utilitatem sue curie quicquid uoluerint de omnibus supradictis terris et racionibus sicut superius relegitur sine nostra et nostrorum heredum contradicione. Per precium librarum decem et septem denariorum ianuensium, quas a Maistro Anselmo pro domino Archiepiscopo et sua curia recepimus, et ex istis decem et septem libris soluti sumus et quieti. Et nos qui supra Rubaldus de morella et Girardus de lancio per nos et per nostros heredes domino Archiepiscopo et sue curie exinde hanc uendicionem et tradicionem firmam et incorruptam conseruare promittimus, quam remouere nullo modo ualeamus. Quod si hoc facere nos aut heredes uel aliquis per nos aliquo modo presumpserimus, et ut superius relegitur firmum et incorruptum exinde non habuerimus, penam dupli requisitionis inde facte Maistro Anselmo stipulanti procuratori Archiepiscopi et eius curie promittimus. Vnde omnia nostra bona curie Archiepiscopi pignori obligamus. Insuper lis inde facta non ualeat, set inuiolabiliter conseruare promittimus. In curia domini Archiepiscopi feliciter. Millesimo centesimo. sexagesimo nono. Intrante mense madii die x. Indicione 1.

Signa manuum Girardi de lanzo et Rubaldi de morella hanc cartulam fieri rogaucrunt.

Testes. Presbiter Guiscardus Archiepiscopi, et Johannes mazamorus. Et aucellus. Facius caneuarius Archiepiscopi, et Albericus Archiepiscopi.

DE CONUENTIONE FACTA INTER CURIAM.

ET EOS QUI TENENT IN MOLENDINO MURUALLI.

Concordia est inter dominum Vgonem Januensem Archiepiscopum et Magistrum Anselmum procuratorem curie Archiepiscopi. Nec non et inter omnes dominos molendini de muruallo. Idem uero dominus Archiepiscopus et Magister Anselmus pro curia, et omnes domini eiusdem molendini murualli, posuerunt se in arbitrio Oliuerii de maraxi et Airaldi molinarii et Magistri molendinorum de caduita aque et rebochi et cluse molendini domini Archiepiscopi et molendini de muruallo omnium istorum dominorum et omnium aliarum rerum istorum duorum molendinorum de muruallo ad utilitatem et proficuum istorum molendinorum coequandis quod stabunt in istorum ordinatione et ex omnibus supradictis rebus inter eos coequandis sub pena mille solidorum ex utraque parte hinc inde inter eos promissa. Pro filiis uero Wilielmi Anfossi guercii lambertus filipi barbanus eorum promisit penam pro sexta parte istius pene. et pro parte istorum minorum istius molendini murualli. quod idem minores filii Wilielmi stabunt in prefata concordia et arbitrio istorum arbitrorum. Eo tamen saluo quod de laude quam dicunt isti domini molendini murualli se habere in istis arbitris se non ponunt. Et si aliquo modo euenerit quod ita non se concordent, quod raciones ambarum parcium sint salue ut antea erant. Statuta inter eos concordia istorum duorum molendinorum ut supra relegitur et eorum uoluntate. isti arbitri coram eis. uidelicet Airaldus et Oliuerius. iurauerunt super sancta dei euangelia bona fide sine omni fraude coequare caduitam aque et clusas et rebochos et omnes alias res istorum duorum molendinorum ad utilitatem et proficuum horum molendinorum murualli, et fuerunt ibi ad cocquandas caduitas aque et clusas et res

alias sicuti tenebantur sacramento. et coequauerunt cadutam aque et clusas et rebochos et alias res ibi necessarias pro utilitate et proficuo amborum molendinorum murualli. et posuerunt et coequauerunt mensuram caduite aque amborum molendinorum. et eam statuerunt in pedes quinque et policem unum. Coequatis itaque clusis et caduitis aque et rebochis et rebus omnibus in utilitate molendinorum ab istis magistris et arbitris. idem arbitri ita firmum esse statuerunt. In palacio Archiepiscopi feliciter. Millesimo centesimo sexagesimo nono. Mense Augusti. Indicione. II.

Signa manuum domini Archiepiscopi Vgonis et Magistri Anselmi pro curia hanc cartulam conuenientie fieri rogauerunt.

Testes. Vnricus (sic) iudex. Amicus . . . . (lacuna). Oglerius danesis. Ansaldus spreca. Airaldus et Oliuerius de maraxi.

DE COMPARA QUAM FECIT CURIA A BEIAME DE SANCTO OLAXIO:

Cartula uendicionis sub dupla defensione quam fecimus nos Beglanus filius quondam uillani de sancto laxo et Ita iugalis Curie domini Vgoni Januensis Archiepiscopi, et ipsi domino Vgoni Archiepiscopo, per Magistrum Anselmum procuratorem et Ministrum eius curie, qui nomine curie Archiepiscopi hanc cartulam uendicionis et possessionem istius uendicionis pro curia recepit. Nominatiue omnes istas terras que inferius nominantur. Prima pecia cum domo super habente est in sancto laxo, iusta terram curie archiepiscopi. Alia pecia ubi dicitur figarius est iusta terram oglerii de sancto laxo, et alie pecie . . . (lacuna) que sunt cum istis aliis supranis, que quinque sunt prope, et sunt iste pecie infra casalem sancti olaxi, et dicitur locus de ca. Alia uero pecia est in castellario montis alii. Item duodecima pars castaneti de plano de gazo, que est mea pars, et est iusta terram curie. Simiter uendimus et tradimus nostrain partem, que est octava pars terre de costa longa. Et sextadecima pars de alia costa longa que est ex parte uille

sancti olaxii. Item sextadecima pars de terra de comunagla. Et sextadecima pars de terra de cerreda. Et sextadecima pars terre de comunagla de iusta terra iruffa. Et uendimus similiter sextam-decimam partem de terra de canoua. et octauam partem de terra de plaza. Et nostram partem que est medietas unius quarte partis et duas partes Alii . . . . .

(Qui termina il foglio 181.º del Codice, e con esso si interrompe l'atto presente. Segue il foglio 182.º colla fine di altro instrumento, al quale si vede essere stati testimoni gli individui sotto nominati).

Rubaldus. Alexander hyconomus Prepositus sancte marie de castro. et Johannes diaconus eius. Anselmus canauarius. Mariscoto de camuli.

† In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules Guilielmus buferius. Sismundus. Obertus cancellarius. laudauerunt quod Otobonus et Merlo et Botericus et Ingo filius quondam Ribaldi uicecomitis. deinde habeant potestatem capiendi aquam per glaream et per terram que est extra terram feudi que est infra clausum usque ad uiam que uenit ab sancto Martino. et ducendi aquam ad molendinum eorum per glaream et per terram a quacumque parte uoluerint. et faciendi cluuias huius molendini. sine contradicione Guilielmi stralandi et scalza uetule omniumque personarum per eos. Ita tamen quod inferant singulis annis ipsam condicionem quam soliti sunt tribuere. Hanc laudem ideo fecerunt. quia cognouerunt cartula publici notarii quod aqua debebat capi ad utilitatem huius molendini sicut prelaudatum est. Millesimo cxlviii. mense augusti. indicione. xi.

Breue recordationis de pensione Januensis episcopi quam habet in ciuitate Janua, Rusticus fornarius, 1111, solidos, Johannes calderarius. XL. denarios. Ansaldus de morteto. IIII. solidos. Bonus anfossus. XL. denarios. Marchio iudex. XL. denarios. Marchio de bono filio. XXVII. denarios. Guinizo magister. XXVII. denarios. Vassassaldus gamba lixada. III. solidos. Bonifredus. XXVII. denarios. Filius care cause. XIII. denarios. Rusticus garillus. V. solidos.

De filiis angustiosi. II. denarios ueteres papienses. Gisla de ficu. unum denarium. Domus iuxta eandem gislam. 1. denarium. Rausinus, unum denarium brunetum. Bonus iohannes, 1. denarium brunetum. Berozo. 1. denarium brunetum. Quidam de calelano. 1. denarium ueterem papiensem. Arnaldus baltigadus iterum. 1. denarium ueterem. Filius care cause, i. denarium ueterem. Johannes boninus, i. denarium neterem. Bonandus de currado cocleario, i. denarium ueterem. Ansaldus pauca lana. II. denarios ueteres. Guiniguisus iudex. ı, denarium, Bastardus, ı, denarium, Filii mauri de domo colta, ıı, denarios ueteres. Porcelli. vi. denarios ueteres. Alguda. i. denarium. Filia maifredi. 1. denarium. Oglerius de oliua. obulum ueterem papiensem. Guilielmus osberguerius. v. denarios ueteres. Albertinus. II. denarios. Pataria. 11. denarios ueteres. Guido Spinula. 11. denarios ueteres. Filii asturis. II. denarios ueteres. Otto furnarius. III. denarios ueteres. Razo, II. denarios ueteres. Cara causa, I. denarium ueterem. Rainaldus de ponte. 1. denarium ueterem. Filii boni mati de medolico. n. denarios ueteres. Obertus gamba falsa, n. denarium ueterem. Illi de reco, u. denarios ueteres. Nicholaus medicus. I. denarium ueterem. Messurro, 1. denarium ueterem. Baldus uersa galeda. 1. denarium ueterem. Bellocarus. 1. denarium ueterem. Mugilus. 1. denarium ueterem. Filii aduocati. vi. denarios ueteres. Bonus baronus. 1. denarium ueterem. Pagana. 11. denarios ueteres. Belloto de lastaria, II. denarios ueteres. Rustica, I. denarium ueterem. Gandulfus de pauone. 1. denarium. Amicus Guelfo. 111. denarios ueteres.

De nauibus de Alexandria. De africa. De buzea. De tunesi. De tripoli. De barbaria. xxx. solidos et dimidium. De sicilia. xx. solidos

et. m. denarios. De corsica. vn. solidos. De sardinia, vnn. solidos. Naues que de sicilia. et calabria. de maritima, et prouincia ueniunt honerate grano, unusquisque quartinum debet episcopo. In corsicam que pro cambio ferunt salem, singuli corum minam grani debent episcopo. Naues que a sardinia per corsicam ueniunt, et ibi salem in granum concambiunt, unusquisque eorum qui cambiunt, tres minas grani debent episcopo. Naues que de sardinia ferunt salem, unusquisque eorum, m. minas salis. Que de prouincia, m. quartinos debent episcopo (\*).

De apertis feodis uassallorum. Hingo uicecomes. Curradus. Guaracus. Guido spinula. Baldus tigna. Otto bellus oculus. Ido de carmarino . . . . .

(A questo punto finisce il foglio 182.° del Registro. Segue il 183.°; ma quantunque sembri continuare con esso il Breve di ricordo incominciato a pag. 364, pure il senso ne è interrotto, e lascia a desiderare qualche altro foglio di mezzo).

mari, et amici filii nigri de mirta, et Alexandri hyconomi et auocati, et oglerii danisii, et Anselmi canauarii. Primetus, Bonus iohannes de domocolta fratres, fecerunt fidelitatem Domino Archiepiscopo pro famulis.

Andrea de bedellano fecit fidelitatem domino Archiepiscopo in presentia Alexandri et gastaldorum de molaciana. uidelicet secans feni. et alerii. et baldi de ponte. et anselmi de costa. et oberti scudarii. eo quod uxor eius famula est. et per libellariam quam tenet in uico molacio.

(\*) Questo paragrafo del Breve di ricordo concernente i diritti percipiendi dall'arcivescovo di Genova sulle navi, e dei quali è dato anche ragguaglio sui principii del Codice (V. pag. 9-11), si ha stampato dal Cuneo nelle sue Memorie sopra l'antico debito pubblico ecc., pag. 249.

Obertus de gazo de uico molacio fecit fidelitatem domino Archiepiscopo, et consanguineus eius. In presentia supradictorum gastaldorum.

Ansaldus rufus de monte mediano de uulturi iurauit fidelitatem domino Archiepiscopo ante presentiam eius. uidelicet in ecclesia sancti gregorii. eo quod famulus est. quia descendit de sorore berardi de sancto olaxo, et archiepiscopus inuestiuit eum de terra quam ipse habebat in medolico. Testes, merulus de castro, boiamonte, presbiter iohannes de sancta sauina, et archipresbiter de sancto cypriano, et bonus uasallus caput galli, et oglerius danisius, et guilielmus turnellus, et alexander, et girardus gastaldus.

HEC SUNT CONDITIONES QUAS ARCHIEPISCOPUS HABET IN PLEBEIO BARGALI.

UIDELICET IN LAUANIASCO. IN TAZOLO. IN TAZOLELLO. IN UALLE BONA.

ET IN PERTINENTIIS ILLIS.

In primis debet habere medietatem scatici de toto lauaniasco.

Romanus de tazolo cum omnibus hominibus de tazolo, et cum filiis, gandulfus rufi cum consortibus suis, isti omnes debent persoluere de quarterio laueniasco pensionem denarios, ii. de papienses, in unoquoque anno.

Gandulfus de tucedo cum filiis de orgemina. et cum filiis gandulfi rufi. et cum canonicis de sancto Laurentio. et cum aliis consortibus. debent persoluere de alio quarterio de lauaniasco pensionem denariorum. II. papiensium. in unoquoque anno.

De duobus aliis quarteriis habet Guilielmus niger cum fratre suo pensionem pro feudo.

Iterum romanus de tacelo et uitalis cum consortibus suis de tercia parte montis de taciolo debent persoluere pensionem denarios. II. papienses, et de cornelica, et de fao frigido.

Iterum gandulfus de tuzedo cum consortibus suis pro monte de

tazolo, et de cornelica, et de fao frigido, debent persoluere denarium 1, de papia, et non debent uendere nec alienare nisi in famulis Sancti Syri domnicati.

Homines de ualle bona que dicitur sancte marie cum suis consortibus debent persoluere de alio terzerio montis de tazolo pensionem denarios, vi. de papia, et de cornelica, et de fao frigido.

Albertus de tazolo cum consortibus suis debent persoluere de alio terzerio de monte tazolo, et de cornelica, et de fao frigido, denarios, vi. de papia, et in predicto terzerio habet romanus de tazolo quarterium, qui romanus fecit fidelitalem domino Archiepiscopo pro tota libellaria quam tenet.

Gandulfus de incisa cum consorte suo de domnicato de boasio debet denarium. 1. papie.

Homines de agonia dant solidos. m. pro manentatico de terris que sunt in his pertinentiis.

Presbiter obertus de nerione cum fratribus et nepotibus suis. dant denarios. xxvm. de sorte libellarie de lamanigra. quam libellariam Archiepiscopus fecit usque ad annos. uiginti. vm.

Petrus de solio pater presbiteri bartholomei de plicanio dat solidos. II. pro sorte de decima de monte tuscano que fuit gisi de cruce. libellaria. xxvIIII. annorum.

Presbiter Rubaldus de sancta maria de uineis cum fratribus suis. de plicanio dant solidos. III. de decima montis oscani. quam habet pro libellaria usque ad annos. xxvIIII.

Martinus namphus et iohannes gaidaldus et consortes eorum qui tenent hurri. dant sextaria sex de optimo frumento. Johannes castaneolus de capriasco, et albertus de coruaria cum consortibus qui tenent lamanigra, dant sextaria, iii. de grano,

Ansaldus de liui de cazukinasca, et anselmus de la colla, isti predicti dant in simul solidos. II. in octava nativitatis domini, pro decima quam dominus Archiepiscopus dedit eis pro libellaria, usque ad annos, xv.

DE IURE EMPHITEOTICO LIBRI. IIII. CODICIS. TITULUS EXTREMUS (\*).

### Imperator Zeno. a. Sebastiano p. p.

Jus emphiteoticarium neque conductionis neque alienationis esse titulus adiciendum (a). sed hoc ius tercium sit constitutum. ab utriusque memoratorum contractuum societate. seu similitudine separatum. conceptionem diffinitionemque habere propriam. et iustum esse ualidumque contractum. in quo cuncta que inter utrasque contrahentium partes super omnibus. licet etiam fortuitis casibus. pactionibus scriptura interueniente habitis placuerunt (b). firma illibataque perpetua stabilitate modis omnibus debeant custodiri. Ita ut si interdum ea que fortuitis casibus sicut euenerunt (c) pactorum non fuerint conuentione concepta. siquidem tanta emerserit clades que prorsus ipsius etiam rei que per emphiteosin data est faciat introitum (d). hoc non emphyteoticario cui nichil reliquum mansit (e). sed rei domino quod quidem fatalitate ingruebat (f) etiam nullo intercedente contractu habi-

<sup>(\*)</sup> V. Corpus iuris civilis etc. Lipsiae 1843, vol. 11. pag. 288-289. Darò le varianti che si incontrano fra questa riputata edizione, ed il testo riferito nel Registro.

<sup>(</sup>a) Titulis adiiciendum.

<sup>(</sup>b) Placuerint.

<sup>(</sup>c) Ea quae fortuitis casibus eveniunt.

<sup>(</sup>d) Facit interitum.

e) Permansit.

A Sed rei domino, qui, quod facilitate ingruebat.

turus fuerat imputetur. Sin uero particulare uel aliud leue dampnum contigerit ex quo non ipsa rei penitus ledatur substantia. hoc emphyteoticarius suis partibus non dubitet ascribendum.

## Imperator Justinianus. a. demosteni p. p.

In emphiteoticariis contractibus sanctimus siquidem alie pactiones in emphyteoticis instrumentis fuerint conscripte easdem et in omnibus aliis capitulis observari, et de rejectione eius qui emphyteusin suscepit. si solitam pensionem uel publicarum functionum apochas non prestiterit. Sin autem nichil super hoc capitulo fuerit pactum. sed per totum triennium neque peccunias soluerit, neque apochas domino tributorum reddiderit, uolenti ei licere cum a prediis emphiteoticariis repellere. nulla ei (9) allegatione nomine meliorationis uel eorum que emponemata dicuntur uel pene opponenda, sed omnimodo eo si dominus uoluerit repellendo neque pretendente quod non est super hac causa inquietatus, cum neminem oportet conuentionem uel ammonitionem expectare, sed ultro sese offerre, at (h) debitum spontanea uoluntate persoluere. secundum quod et anteriori legi (i) nostri nominis (j) generaliter cautum est. ne autem ex hac causa dominis facultas oriatur emphiteotas suos repellere, et redditum minime uelle accipere (k), ut ex huiusmodi machinatione triennio elapso suo iure is qui emphiteosin suscepit cadat. licenti am ei concedimus attestatione premissa peccunias offerre. hisque obsignatis. et secundum legem depositis. minime deiectionis timere periculum (1).

<sup>(</sup>g) Nulla ei in posterum.

<sup>(</sup>h) Et.

<sup>(</sup>i) Anteriore lege.

<sup>(</sup>j) Numinis.

<sup>(</sup>k) Suscipere.

<sup>(1)</sup> Dat. xv. Kal. Octob. Chalcedone, Decio V. C. Cons.

### Idem. a. iuliano p. p.

Cum dubitatur utrum emphiteota debeat cum domini uoluntate suas meliorationes quae greco uocabulo emponemata dicuntur alienare uel ius emphiteoticum malum (m) transferre an eius expectare consensum, sanctimus siquidem emphiteoticum instrumentum super hoc casu aliquas pactiones habeat eas observari. Sin autem nullo modo huiusmodi pactione posita (n) uel forte instrumentum emphiteoseos perditum (o) est minime licere emphiteotam (p) sine consensu domini suas meliorationes aliis uendere, uel ius emphiteoticum transferre. Set ne hac occasione accepta domini minime concedant emphiteotas suos accipere pretia meliorationum que inuenerint, sed eos deludant et ex hoc commodum emphiteote depereat. disponimus attestationem domino transmitti. et predicere quantum precium ab alio reuera accipi potest, et siquidem dominus hoc dare maluerit et tantam prestare quantitatem quantam ipsa ueritate emphiteota ab alio accipere potest. ipsum dominum omnimodo hec comparare. Sin autem duorum mensium spacium fuerit emensum. et dominus hoc facere noluit. licentia emphiteote datur (9) ubi uoluerit et sine consensu domini suas meliorationes uendere hiis tamen personis que non solent in emphiteoticis contractibus uetari ad huiusmodi uenire emptiones (r). necessitatem autem habere dominos si aliis melioratio secundum prefatum modum uendita sit. accipere emphiteotam uel (\*) ius emphiteoticum ad personas non prohibitas set concessas et idoneas ad soluendum emphiteoticum canonem tran-

<sup>(</sup>m) In alium.

<sup>(</sup>n) Pactio interposita est.

<sup>(</sup>o) Deperditum.

<sup>(</sup>p) Emphyteute.

<sup>(</sup>q) Detur.

r) Emptionem.

<sup>&#</sup>x27;s' Vel si.

sponere, et si emphiteota maluerit non contradicere (b), set nonum emphiteotam in possessionem suscipere, non per conductorem uel procuratorem set ipsos dominos per se uel per litteras suas. uel si hoe non potuerint uel noluerint per depositionem in hac quidem ciuitate apud uirum clarissimum magistrum censuum uel presentibus tabulariis per attestationem. in provinciis autem apud presides (w) uel defensores celebrandam, et ne auaricia tenti domini magnam molem peccuniarum propter hoc efflagitent, quod usque ad presens tempus perpetrari cognouimus, non amplius eis liceat per subscriptionem uel depositionem nisi quinquagesimam partem precii. uel extima tionis loci qui ad aliam partem persona (v) transfertur accipere. Sin autem nouum emphiteotam uel emptorem meliorationis suscipere (x) dominus maluerit, et attestatione facta intra duos menses hoc facere supersederit. licere emphiteote non consentientibus dominis ad alios ius suum uel emponemata transferre. Sin autem aliter fuerit uersatus quam nostra constitutio disposuit. iure emphiteotico cadat (y').

AUTENTICA DE SACRO SANCTIS ECCLESIIS SUPER LEGEM IUBEMUS. LIBRI. 1. (\*)

Qui rem ciusmodi conductam uel in emphiteusin acceptam fecerit deteriorem, aut canonem per biennium non soluerit repelli

- (t) Ad solvendum emphyteuticum canonem transponere emphyteuta maluerit, non contradicere, set etc.
  - (u) Per praesides.
  - (v) Ad aliam personam.
  - (x) Suscipere minime.
  - (y) Dat. xv. kal. April. Constantinop. Lampadio et Oreste VV. CC. Conss.
  - (\*) IMPP. LEO ET ANTHEMIUS AA. ARMASIO P. P.

Jubemus nulli posthac archiepiscopo in hac urbe regia sacrosanctae ecclesiae praesidenti, nulli oeconomo, cui res ecclesiastica gubernanda mandatur, esse facultatem, fundos uel praedia urbana siue rustica, res postremo immobiles, aut in his praediis colonos uel mancipia constituta, aut annonas ciuiles, cuiuscumque suprema uel superstitis uoluntate ad religiosam ecclesiam

potest. ut tamen soluat totius temporis pensionem, et id in quo

devolutas, sub cuiuscunque alienationis specie ad quamcunque transferre personam, sed ea praedia dividere quidem, colere, augere et ampliare, nec ulli iisdem praediis audere cedere. Verum siue testamento quocunque iure facto, seu codicillo, uel sola nuncupatione, legato, uel fideicommisso, aut mortis causa donatione, aut alio quocunque ultimo arbitrio, aut certe inter uiuentes habita largitate, sine contractu uenditionis, sine donationis, aut alio quocunque titulo quisquam ad praefatam uenerabilem ecclesiam patrimonium suum partemue certam patrimonii in fundis, praediis siue domibus, uel annonis, mancipiis et colonis, eorumque peculiis uoluerit pertinere, inconcussa ea omnia sine ulla penitus immutatione conseruent, scientes, nulla sibi occasione uel tempore, ad uicissitudinem beneficii colorati aut gratiae referendae, donandi, uel certe uolentibus emere alienandi aliquam facultatem permissam, nec si omnes cum religioso episcopo et oeconomo clerici in earum possessionum alienationem consentiant. Ea enim, quae ad beatissimae ecclesiae iura pertinent uel posthac forte peruenerint, tanguam ipsam sacrosanctam et religiosam ecclesiam, intacta conuenit uenerabiliter custodiri. ut, sicut ipsa religionis et fidei mater perpetua est, ita eius patrimonium iugiter seruetur illaesum. S 1. Sane, si haec nostrae perennitatis statuta audaci spiritu et mente sacrilega quisquam oeconomorum uel hominum temeranda crediderit, ipse quidem, qui proteruo ausu ecclesiastica praedia donationis, uel emtionis, seu commutationis, uel cuiuscunque contractus al erius nomine, nisi eo modo, quo nune statuimus, acquirere uel habere tentarit, omnem huiusmodi fructum propriae temeritatis amittat, et pretia quidem et munera, quae eius rei gratia data fuerint oeconomo siue aliis quibuscunque personis, ecclesiae lucris et commodis acquirantur. Praedia autem ct in his omnia constituta, ab ipsis clericis et temporalibus oeconomis cum fructibus seu pensionibus uel accessionibus totius medii temporis uindicentur, ut tanquam penitus a nullo emta uel uendita teneantur, quia ea, quae contra leges fiunt pro infectis habenda sunt. § II. Oeconomus autem, qui hoc fecerit, imo fieri passus fuerit, uel in quacunque prorsus huiusmodi uenditione, scu donatione, uel commutatione, nisi ea, quam praesente lege concedimus, postremo in quacunque alienatione consenserit, commissa sibi oeconomatus administratione priuetur, deque eius bonis, quodcunque exinde incommodum ecclesiae contigerit, reformetur, hercdesque eius et successores ac posteri super hoc facto sine consensu competenti ab ecclesiasticis rem lesit resarciat (2). non repetiturus si quid impedit nomine meliorationis (\*).

actione pulsentur; § 111. his tabellionibus, qui huiusmodi contractuum uetitorum ausi fuerint instrumenta conscribere, irreuocabilis exilii animaduesione plectendis; \$ 1v. his quoque iudicibus, uel ius gestorum habentibus. qui huiusmodi donationum uel contractuum gesta confecerint, dignitatis propriae et bonorum omnium spoliatione damnandis. S. v. Sane ne omnis religiosis oeconomis commodae provisionis via et occasio venerandis ecclesiis profutura uideatur exclusa, id, quod utile plerumque iudicatur, sub cautelae observatione necessario procedere concedimus. Si quando igitur uir religiosus oeconomus huius regiae urbis ecclesiae prospexerit expedire, ut desiderati cuiquam certarum possessionum atque praediorum, urbanorum scilicet sine rusticorum, ad ius ecclesiasticum pertinentium, temporalis ususfructus possessio pro ipsius petitione praestetur; tunc eius temporis, quod inter utrosque conuenerit, siue in diem uitae suae ab eo, qui desiderat, postuletur, pacta cum eo, qui hoc elegerit, ineat oeconomus atque conscribat, per quae et tempus, intra quod hoc praestari placuerit, statuatur et manifestum sit, quod quisque acceperit ad inuicem huiusmodi beneficii gratia, praestando quidem ecclesiastici praedii pro tempore usumfructum, post statutum autem tempus et placitum temporum redituum proprietate ad dominium et ius ecclesiasticum recurrente sirmiter, ita scilicet ut, sive completo spatio, quod fuerit inter eos constitutum, sive mortis suae tempore, si hoc quoque convenerit, is qui possessionem ecclesiasticam et certorum redituum usumfructum habendi gratia interueniente pacto susceperit, non minus quam alterius tantae quantitatis, quantae acceperat reditus, cum ipsorum praediorum dominio et rebus immobilibus, eorumque colonis et mancipiis, ecclesiae derelinguat. Nisi enim hac conditione pacta inita fuerint, ea quoque decernimus non ualere; sed possessionem ecclesiasticam, tanquam nullo iure transcriptam, in iure ipsius atque dominio permanere, et ab ecclesiasticis siue oeconomis decernimus uindicari. Dat. CP. Jordane et Seuero Conss. (V. Cod. Justin. lib. 1, tit. 11, leg. xiv. ed. cit. pag. 47. 48.).

<sup>(2)</sup> Aut emphyteuticum canonem non solverit, hac lege repelli potest, ut tamen solvat totius temporis pensionem, et id, in quo rem laesit, resarciat etc.

<sup>(\*)</sup> V. Cod. cit. pag. 19.

DE PRESCRIPTIONE. XXX. UEL. XL. ANNORUM. LEX ANTIPENULTIMA LIBRI. VII.

Imperator iustinianus (a). a. archelao p. p.

Cvm notissimi iuris sit actionem ypothecariam in extraneos quidem subposite rei detentatoresa nnorum. xxx. finire spatio (b) si non interruptum erit silentium ut lege cautum est. id est etiam per solam conventionem, aut si etas impubes excipienda monstretur, in ipsos uero debitores aut heredes eorum primos uel ulteriores nullis expirari (c) lustrorum cursibus. nostre prouisionis esse prospeximus hoc quoque emendare, ne possessores eiusmodi immortali prope timore teneantur. Quam ob rem iubemus ypotecariam persecutionem que rerum mouetur gratia, uel apud debitores consistentium, uel apud debitorum heredes non ultra. xL. annos ex quo competere cepit prorogari, nisi conuentio aut etas sicut dictum est intercesserit ut diuersitas utriusque rerum persecutionis que in debitorem aut heredes eius que mouetur in extraneos in solo sit annorum numero. Verum in aliis omnibus ambe similes sint. in actione scilicet personali. his custodiendis que prisca constitutionum sanxit iusticia. Sed cum illud in forensibus etiam negociis et controuersiis uentilabatur (d) an creditor anteriora iura pretendens potest posteriorem creditorem ypothecam tenentem etiam ultra. xxx. annos inquietare. utpote immaginem debitoris tenentem (e) eique possidentem. necessarium duximus et hoc dirimere. Et sanctimus donec comunis debitor uiuit. non posse creditori anteriori. xxx. annorum exceptionem opponi. sed cum locum esse (f). xL. annorum prescriptioni, quia dum ille uiuit merito ante-

<sup>.</sup>a) Justinus.

<sup>(</sup>b) Finiri spatiis.

<sup>(</sup>c) Expirare.

<sup>(</sup>d) Sed quum illud etiam in forensibus controversiis ventitabatur.

<sup>(</sup>c) Obtinentem.

f Sed locum essc.

rior creditor confidit utpote apud debitorem eius possessionem per posteriorem creditorem constituta. Ex quo autem in fata sua debitor decesserit. ex eo quasi suo nomine possidentem posteriorem creditorem merito posse, xxx. annorum opponere prescriptionem, et secundum hanc diffinitionem (9) computationem temporum adhibendam. ut ex persona quidem sua posterior creditor quidem, xxx, annorum. quos post mortem debitoris ipse possedit apponat (h). Sin autem coniungere maluerit (i) sue possessioni quia post mortem debitoris habuerit (j), etiam tempus quo uiuente debitore, uel ipse creditor uel comunis debitor detinuit, tunc. xL. annorum exceptionis iura tractari, et quantum deest ad. xL. annorum possessionem per quam et ipse debitor creditorem reppellere potuerat, hoc se possedisse ostendat. eodem iure per temporum computationem observando, et si posterior creditor anteriori creditori offerre debitum paratus est. et his creditor longeuam possessionis prescriptionem ei opponere conatur. \$ Illud autem plus quam manifestum est quod in omnibus contractibus in quibus sub aliqua conditione uel sub die certa uel incerta stipulationis et promissionis uel pacta componuntur (k) post conditionis exitum, uel post institute dici certe uel incerte lapsum prescriptiones. xxx. uel. xL. annorum. que personalibus uel vpothecariis actionibus opponuntur inicium accipiant (1). Vnde conuenit ut in matrimoniis in quibus redibitio dotis uel ante nuptias donationis in diem incertam mortis uel repudii differri solet (m). post coniugii dissolutionem earumdem prescriptionum curricula personalibus itidem

<sup>(</sup>g) Distinctionem.

<sup>(</sup>h) Ut ex persona quidem sua posterior creditor triginta annos, quos ipse post mortem debitoris possedit, opponat.

<sup>(</sup>i) Voluerit.

<sup>(</sup>i) Habuit.

<sup>(</sup>k) Stipulationes et promissiones vel pacta ponuntur.

<sup>(1)</sup> Accipiunt.

<sup>(</sup>m) Assolet.

actionibus uel ypothecariis opponendarum incipiant. § Immo et illud proculdubio est. quod si quis eorum quibus aliquid debetur res sibi suppositas sine uiolentia tenuit (n), per hanc detentionem interruptio sit preteriti temporis si minus effluxit. xxx. uel. xL. annis. et multo magis quam si esset interruptio per conuentionem introducta cum litis contestationem immittatur ea detentio. Set et si quis debitorum ad agnoscendum suum debitum secundam cautionem in creditorem exposucrit tempora memoratarum prescriptionum interrupta esse uidebuntur quantum ad priorem cautionem pertinet, et que scilicet innouata permansit tam in personalibus quam in ypothecariis actionibus. Namque improbum est debitorem hunc contradicere qui ne sub occasione mortem (o) debitoris fiat secundam in eum supra eo debito cautionem exposuit. § In his enim promissionibus et legatis et aliis obligationibus que donationem per singulos annos uel menses aut aliquod singulare tempus continent tempora memoratarum prescriptionum non ab exordio talis obligationis. Set ab initio cuiuscumque anni uel mensis uel alterius singularis temporis computari manifestum est. Nulla scilicet danda licentia uel ei qui iure emphiteotico rem aliquam per. xL. uel quoscumque alios annos detinucrit dicendi ex transacto tempore dominium (p) in eisdem rebus quesitum esse. cum in eodem statu semper manere datas iure emphiteotico res oporteat. Vel conductori siue procuratori rerum alienarum dicendi ex quocumque temporum curriculo non debere se domino uolenti post completa conditionis tempora recipere possessionem eam reddere (9).

<sup>(</sup>n) Tenuerit.

<sup>(</sup>o) Accusatione morae.

<sup>(</sup>p) Dominium sibi.

<sup>(</sup>V. Cod cit. pag. 481-482).

DE EMPHITEOSEOS RERUM AD SACROS LOCOS PERTINENTIUM CONTRACTU.

Emphiteoseos contractus sub hac observatione sanctus constituat locus, ut uiuo quidem eo qui contrahit, maneat omni modo emphiteusis. Mortuo autem eo ad heredes eius transmittatur, si forte filii sint siue masculi siue femine, aut si nepotes sint, siue neptes, aut si uxor sit uel maritus, si specialiter mariti uel uxoris nomen expressum fuerit. Alioquin ad aliam personam emphiteoseos contractus non transeat, set usque ad uitam contrahentium extendatur. nisi filios filiasue. nepotes neptesue habeant. § Procedere autem emphiteosis debet, prius requisitione cum omni ueritate atque subtilitate habita in redditu eo quod ad id tempus fuerit in quo ad sacrosanctam ecclesiam res peruenisset, eiusque redditus, sexta porcio remittatur ei qui emphiteosin contrahit. Sin autem diminutus fuerit ex aliquo casu redditus predii duorum alterum sit. uel sub eorum redditu qui tunc inueniatur sine ulla diminutione his qui contraxit accipiat predium, uel ad contractum omnino non accedat. Melius est enim locare magis predia sanctorum locorum, quia sub huiusmodi de minutionibus contractus emphiteoseos facere. § Sin autem ecclesiastici pro astu emphiteosis contrahatur preciosissimi quidem. sed tamen utilissimum redditum habentis non oportet emphiteoseos contractus ad redditus quantitatem metiri. Set extimatio pro astu fiat. et inspiciatur redditus qui per uiginti annos comparari potest ex precio pro astu et tantum redditum dare se pacisciscatur his qui emphiteosin contrahit. Ita tamen ut etiam in hoc non in perpetuum contractus extendatur. set secundum observationem quam sumpsimus. Sciant autem hii qui emphiteosin contraxerint quod placito redditus ab eis per biennium non dato licentia libera pre statur sanctorum locorum aministratoribus, et predia abstrahere et . . . . .

(Qui mette fine il foglio 186.º del Registro. Ma fra questo ed

il 187.º che gli fa seguito, non esiste relazione alcuna; giacchè, mentre col primo si lascia interrotta una disposizione legale regolatrice delle enfiteusi dei beni de' sacri luoghi, col secondo si termina invece una sentenza, mercè cui si dichiara tributario della Curia Arcivescovile di Genova un manso di certo Pietro di Ruffino. Una tale sentenza fu già stampata nel Libro dei Giuri, vol. 1. N. ccxlii, col. 217-218; ed a me è sembrato opportuno di renderla eziandio completa in questo luogo, desumendola da quell'autentica fonte; e di riferirla in carattere corsivo sino al punto in cui viene ad incontrarsi col brano che si trova inserito nel presente Codice).

Dum apud Sanctum Romulum in platea canonice. Vgo Januensis archiepiscopus cum sua curia resideret. Ansaldus aurie. Obertus cancellarius, iudices pro curia constituti, laudauerunt quod mansus petri de ruffino sit debitalis. indeque ipsum possidentes omne ius debitum curie omnemque conditionem annuatim de cetero reddant sicut ceteri conuicini alias terras debitales tenentes. Hoc autem ideo fecerunt quia ipsum mansum tenentes super his in ius per curiam uocati. tandem uenire contempnentes, ut rebelles et contumaces extiterant, et maxime quia testium assertione cognouerunt id ipsum quondam per curiam Siri Januensis archiepiscopi prelaudatum esse. et possessionem illius et ius ex eo competens curiam per longum tempus habuisse, excepto de parte gandulfi steche et gambetorte. qui tamen in iure confessi fuerunt ut supra legitur quondam iudicatum fuisse. Quare ipsos condempnantes, ut supra decreuerunt. laudantes ut sine contradictione ipsorum omniumque personarum per eos. ius omne ex co competens curia deinceps habeat atque possideat. Actum apud Sanctum Romulum. Millesimo. centesimo Lx. IIII. Indictione . . . . (lacuna). Mense decembris (\*). Testes. prepositus

<sup>(\*)</sup> Nel dicembre del 1164 cadeva l'indizione 15.º cesarea, e la 12.º genovese.

sancti laurentii. Anselmus Bonifacius canonici. Phylippus lamberti. Anselmus pecia. Petrus de picena. Rainaldus bucafura. et alii quamplures eiusdem loci.

#### LAUS CONTRA PREMARTINOS DE SANCTO ROMULO.

Dum apud Sanctum Romulum in curia canonice. Vgo Januensis archiepiscopus cum sua curia resideret. Ansaldus aurie. Obertus cancellarius, iudices pro curia constituti, laudauerunt ut quicquid descendentes ex quatuor filiis premartini quoquo modo habent uel tenent per proprium aquistum uel super personas, sit debitale. Preterea mulieres tam premartinas quam ceteras alterius parentele condempnantes. a feudi beneficio excluserunt. Nam cum iam dictus premartinus antiquitus a quodam Januensi episcopo impetrasset quod quicquid ipse et quatuor sui filii adquireret. id pro feudo liberum et immune a datione fodri uel alterius conditionis haberet. illis tandem ab hac luce subtractis, descendentes ex quatuor filiis ipsius multa conquesiuerunt et super apprehenderunt, de quibus occasione beneficii in personas predictorum tantum accepti nullam conditionem curie reddere uolebant. Item mulieres tam premartine quam cetere, se ad feudi beneficium aliquam de iure comunionem habere putantes, id ipsum facere recusabant, quia igitur id beneficii premartino dumtaxat et quatuor suis filiis indultum fuisse constabat. quia etiam generalis feudi consuetudo mulieribus obstabat. nec quod specialiter cautum fuisset cum antiquitus daretur ut ad feminas quoque transmitteretur probabant, immo eciam quia prefatus archiepiscopus idoneis testibus apertissime probauit id quondam sententiam Syri Januensis archiepiscopi prelaudatum esse. idcirco prefati iudices supra memoratos memoratasque condempnantes. ut supra decreuerunt. laudantes ut tam de conquestis quam de superpensis, omne ius curie debitum reddant, mulieres eciam ut supra legitur a feudi beneficio penitus excludentes. Actum apud sanctum Romulum in platea canonice. Millesimo. centesimo. Lx. nn. Indictione . . . (*lacuna*). Mense decembris. Testes. prepositus sancti laurentii. Anselmus. et Bonifacius eiusdem ecclesie canonici. Phylipus lamberti. Anselmus pecia filius lusii. Fulco ioffredus. et Onradus frater eius. Gandulfus steca. Galafius durbecus. et alii quamplures ibidem residentes (\*).

LAUS CONTRA HOMINES DE BUZANA.

A FLUMINE ARMEANI USQUE AD SANTUM ROMULUM.

Dum apud Sanctum Romulum in curia canonice. Vgo Januensis archiepiscopus cum sua curia residet. Ansaldus aurie. Obertus

(\*) Questo lodo si trova pure inserito nel precitato *Libro dei Giuri*, vol. 1. N. x. col. 14-15; ed ivi inoltre gli fa seguito un atto di autenticazione, il cui tenore stimo utile di qui riferire.

Hanc uero cartam transcripsi et exemplificaui ego marinus scriba. ad instar autentice laudis quam quondam enricus iudex bone memorie composuit de reistro curie domini archiepiscopi ianue quo sollempniter continebatur conscripta, nichil addito uel minuto, excepta forte figura littere plus minusue. iussu ianue consulum placitorum. uidelicet martini torneli. corsi de palazolo, rainaldi de castello, angeloti de caphara, qui in palacio ianuensis archiepiscopi laudauerunt firmiter ac decreuerunt hanc ualere per omnia, ac si propria ciusdem enrici esset sollempni descriptione firmata. cum dominus bonifacius ianuensis archiepiscopus qui iuerat apud sanctum romulum esset in causa cum hominibus sancti romuli cum quibusdam. uidelicet occasione descendentium a premartino, per nuncios suos iamdictis consulibus supplicasset ut hanc laudem sibi admodum necessariam. ne de facili suas posset ammittere raciones, ad instar autentice reistri per manum publicam transcribere facerent. cum esset periculosum reistrum illuc defferri per mare propter maris tempestatem, sine per terram propter latrones et homines malefactores. cum de auctoritate prestanda in casibus illis quibus est necessaria speciali capitulo tenerentur. laudauerunt et decreuerunt ut supra, anno dominice nativitatis millesimo centesimo nonagesimo secundo. indicione nona. quartodecimo die mensis februarii.

Fredentio gontardus subscripsi.

Otto pezollus subscripsi.

cancellarius, iudices pro curia constituti, laudauerunt quatinus curia deinceps habeat et proprietario nomine quiete possideat totam terram quam homines de buzana tenent a flumine armedani usque Sanctum Romulum, sine contradictione omnium hominum de buzana omniumque personarum per eos. Hoc autem ideo fecerunt quia cum curia apud Sanctum Romulum degeret, predictos homines de buzana in ius uocauit. quorum quidam uenire contempserunt. quidam autem cum ad curiam se representassent, tandem absque licentia a causa recesserunt. Quia igitur quidam tamquam rebelles et contumaces extiterant, alii sponte causam deserentes liti abrenuntiasse uidebantur. tum etiam quia testium assertione cognouerunt id ipsum per curiam quondam Syri Januensis archiepiscopi prelaudatum fuisse. idcirco supradictos condempnantes ut supra decreuerunt. Actum apud Sanctum Romulum in platea canonice. Millesimo. centesimo. sexagesimo. un. Indictione . . . (lacuna). Mense decembris. Testes. prepositus sancti laurentii. Anselmus, bonifacius eiusdem ecclesie canonici. philippus lamberti. Anselmus pecia. fulco ioffredus. et onradus frater eius. Gandulfus steca. Durbecus Galafius, et alii quamplures ibidem residentes (\*).

#### ISTE SUNT CONDITIONES DE SIGESTRI.

In uilla que dicitur mazasco de uolta, in uno quoque anno solidos, vi, minus denarios, iii. et tres barletas de uino, et fugacias, vi, et ista omnia dant ad natiuitatem domini.

De curia de sancto quirico de terra sancta quiriquasca. Inter papa et sanctus fructuosus et rubaldus de nasci et consortes eorum. solidos, v. minus denarios. IIII.

De uilla que dicitur salteriana de pensione solidos. xi. de his dat strambus solidos. viii. et presbiter iohannes solidos. iii.

<sup>(\*)</sup> V. Liber Jurium, vol. 1. N. ccxliv. col. 218-219.

De terra campasca. denarios. xIII. et dimidlum. pensionem.

Filii cone de uezano solidos. m. pensionem de libellaria de uenali.

#### MILLESIMO CENTESIMO QUINQUAGESIMO OCTAUO.

Januensium consules, rogeron de ansaldo de ita. Oberto Spinole, et gandulfo piccamilium de communi. Consulibus de sigestri salutem.

Precipimus uobis ut iura domini Archiepiscopi nequaquam imminuatis. neque possessiones eius quas anno transacto habebat de decimis primitus uel pensionibus uel aliquibus aliis, perturbetis uel perturbari permittatis. Sed si aliquis super his conqueretur ante nos ueniat inde iustitiam percepturus. Hoc factum fuit in presentia bonorum hominum. Ingonis de uolta, et Guilielmi buroni, et Ottonis iudicis, et Oglerii danensis, et Presbiteri Rubaldi de frascaria (\*).

#### RECORDACIO DE JUDICATO FABIANI.

Mansum de fontanilio quod uocatur curte, uinea et castaneto, et mansum quod est super bedum, et quod superat de medietate oliueti de mortedo, et uinea, et roboretum, et de aliis rebus immobilibus sicque remanent innominate et inordinate, dent per decessum uxoris mee et pro anima mea, cum conscilio archiepiscopi et presbiteri alacri, et Oglerii de Guidone, sed quamdiu uixerit in domo mea sicut bona femina habeat usum fructum omnium rerum istarum immobilium. Omne quod habeo in cazol, et in alguineldi, et in summa ripa dimitto archiepiscopo.

<sup>(\*)</sup> La intimazione che sovra si riferisce, deve essere stata necessariamente fatta innanzi al 2 febbraio 1158, perchè i consoli del Comune di Genova in essa enunciati, lasciarono in questo giorno l'ufficio.

#### DE GASTALDATICO DE RAPALLO.

Ego Syrus dei gratia Januensis ecclesie Archiepiscopus loco et nomine gastaldionis concedo tibi Giberto Archipresbitero de rapallo decimam quam in rapallo de mari habeo. Hoc est illa nominatim que mihi ab hominibus qui non sunt de rapallo debetur. sed cum rapallinis nauigant a rapallo usque in tiberi, et redeuntes rapalli portum faciunt. Item eodem iure concedo tibi eam que mihi debetur a rapallinis et ab eis qui cum eis iuerint in prouinciam, in sardiniam, in corsicam, messine, napoli, et ubicumque extra predictum terminum, et redeuntes similiter portum fecerint in rapallo. Quam scilicet uolo ut deinceps nomine meo bona fide recolligas, et nouem partes curie nostre uel certo misso nostro assigneris, et decimam partem tibi retineas, hoc in potestate mea retento ut quandocumque uoluero facere possim. Actum in palacio nouo archiepiscopi qui coram testibus inferius descriptis pre nomina. . . . .

(A questo punto finisce il foglio 188.°, e l'atto rimane incompleto. Il 189.° principia col seguente lodo consolare).

LAUS TERRE QUE DICITUR FONTANA IN QUA PITETI HABITANT.

In palatio Januensis Archiepiscopi. Consules. Rogerius iuste. Wilielmus crispinus. Fredenzonus gontardus. Philippus bonefacii. laudauerunt quod domnus Vgo Januensis Archiepiscopus ammodo habeat et nomine proprietatis possideat sine omni contradicione Wilielmi maulouree de cugorno et filiorum atque uxoris nepotis illius et omnium per illos. Terram illam de lauania in qua habitant Picteti et uxores supra plebem, et illam que nominatur filorana. Hoc ideo factum est, quoniam conuenit illos proponens has terras sue curie esse, et pitetos illos qui in ea morabantur famulos esse suos.

et per grande et anticum tempus cas terras pro curia ucluti famuli tenuisse, que quidem et ipsi piteti confitebantur. Addidit etiam quod uiolenter expulerant ipsos pitetos de terra illa, nec stare permittebant, et abstulerant illis tantum uini, caprarum, porcorum et grani que ualuerunt libras tres. Quibus sepe et sepius citatis, uix aliquando se consulatui presentauerunt, negantes primo terras predictas esse curie. Postremo tamen confessi sunt eas curie esse, et quod pensio annualis pro illis datur uasallis curie. Set nichilominus ob solita molestatione et inquietamento cessauerunt. Immo si malum fecerant peius postea sunt operati insurgentes in miseros illos pitetos. Datis itaque testibus. probauit dominus archiepiscopus supra memoratas terras curie sue esse, et quod uiolenter expulerant ex illis pitetos famulos curie, et quicquid apud illos inuenerant uiolenti abstulerant. Jurauerunt etiam piteti iussu consulum quoniam tantum uini. caprarum, porcorum, grani abstulerant sibi quod ualuit libras tres. Ideoque illos condempnantes. laudauerunt ueluti continetur superius. Condempnauerunt etiam illos in solidis triginta et propter uinum et fructum huius anni que contra deuetum consulatus pariter uiolenter ceperunt. et admoniti restituere non curauerunt. In solidis etiam uiginti sex pro duplo bandi quod pro illis consulatui soluit eosdem pariter condempnauerunt ueluti iuramento tenebantur. Possessionem uero tradere eidem fecerunt per suum executorem. Millesimo, centesimo, Septuagesimo Secundo, Septima die exeuntis decembris. Indicionis quinte (\*).

LAUS DE CONFINIIS TERRITORII DE SAURI UBI DECIMA DEBEAT COLLIGI.

Testes. Magister Rainaldus. Gerardus de Archiepiscopo. Mussus adoli. Bertholotus nepos malcaualche. In palatio Januensis Archiepiscopi. Dominus Hugo Januensis Archiepiscopus laudauit et affir-

<sup>(\*)</sup> V. Chartarum, vol. II. N. MDXLIV. col. 1037-1038.

mauit ut plebs sauri et sui consortes dehinc habeant et quiete possideant decimam que est infra hoc territorium. Videlicet, speronis mons reuertitur usque in fossatum floranum et usque in roffinatum. et usque in costam de bergoana, et usque ad ceruicem de boco, et usque ad pratum archiepiscopi. Hanc uero decimam sicut in his confiniis dicitur habeant dehinc et quiete possideant sine omni contradicione fulconis de castro et fratris sui ac omnium heredum suorum cunctarumque personarum per cos. Hoc ideo fecit quoniam predictus fulco et frater eius dicebant quoniam prefata plebs et sui consortes hanc decimam habere non debebant. Ideoque lis inter eos orta est coram predicto domino Archiepiscopo, et prenominatus dominus Archiepiscopus misit nuntios suos. uidelicet Magistrum Anselmum et presbiterum Johannem sancte marie de Castello in plebeio Sauri, et cognouerunt ueritatem isti per idoneos testes quos iurare fecerunt quod decimam prenominati territorii erat plebis et suorum consortum, et ipsi testes iubente et presente fulcone de castro iurauerunt dicere ueritatem. Idcirco decreuit eam eis ut supra diffinitur. Millesimo. centesimo Septuagesimo. Mense februarii. Indicionis Secunde.

Hoc est exemplum de cartulario macobrii scriptum, qui morte preuentus complere minime potuit, quod ex his rogatus fuerat publicum facere instrumentum, ob utilitatem itaque contrahentium Consules Otto fornarius. Bonus uasallus ususmaris. Fredenzonus gontardus. Philippus bonefacii, cartularios illius et xedas suscipientes mihi eas tradidere, precipientes ut uice illius complere que abreuiauerat instrumenta, laudantes ut eam uim teneant et auctoritatem ac si ille complesset et in mundum uniuersum redigisset. Millesimo, Centesimo, Septuagesimo, Decima die Octubris, Indicionis tercie.

#### REFUTATIONEM DECIME.

Is manibus domini Syri Januensis Archiepiscopi. Refutationem feeit Alcherius guaraccus de omnibus decimis quas ipse tenebat pro feudo ab ipso domno Archiepiscopo, siue in ciuitate, siue in uillis, et hoc fecit in presentia horum testium infirmitate unde mortuus fuit. Presbiteri Rubaldi sancti laurentii. Presbiteri Johannis sancti nazarii. Presbiteri andree sancti uincentii. Presbiteri ottonis papiensis. Guilielmi gener alcherii, et Guilielmi custodis.

#### LIBELLUS DE FONTANA PAUPERA IN PLEBEIO CARANCIE.

Cym Cum Peto defensoribus teudulfus sancte Januensis ecclesie humilis episcopus. Vti nobis adelbertus et azio iermanis una cum uxores et filiis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedere debeamus. Titulo conditionis locare nobis iubeatis, petimus nos res iuris ecclesie uestre sancti iohanni de plebe carantia, qui posite sunt in loco cui nominatur fontana paupera, uel in eius territorio. Omnia quinta portione ex integra, tantum petimus nos suprascripti petitores quantum antea tenuit paulo qui genitor noster in suprascriptis locis, ut in dei nomine debeant dare sicut a presenti dedit ipse domnus teudulfus episcopus eorum germanis a pensione ficto reddendum libellario nomine usque dum tempus uos uel uestris heredibus fuerint. Hoc sunt suprascriptis casis et rebus iuris eadem ecclesie sancti iohanni quibus sunt positis in suprascripto loco fontana paupera uel in eius terretorio. omnia et in omnibus in suprascripta quinta portione In Integrum. Ea uero ratione in tali modo aut suprascripti iermanis uel suorum heredibus aut suorum missis suprascripta quinta portione de predictis rebus habere et possidere debent, et faciant ubi aut ex frugibus earum rerum uel censum, quibus exinde domnus dederint

quicquid uoluerint sine omni contraditione eidem teudulfi episcopus uel eius successoribus. ita ut per eis meliorentur nam non peiorentur, et persoluerent exinde debent per singulis annis ficto granum frumento solidos. II. sigale solidum. I. ordeo solidos. II. spelta solidos. III. et pro berbice et capra denarios. III. argentum denarios bonos. III. de pullo. I. granum dent per omni mense septembris. ipsos denarios pro berbice et caprea dent per omni mense madio. argentum pullo dent pro omni missa sancti martini dompni teudulfi episcopi uel suo misso in plebe carancia per se ipsis suprascriptis germanis. uel suorum heredibus aut suorum missi, alia super imposita eis non fiant. Facto petitorio mense mense madio. indictione quarta. Regnante domno nostro hugo hic in italia anno. xx. et lotario filio eius anno quinto. x (\*). Acto ienua feliciter.

† Teudulfus episcopus in hoc libello subscripsit.

Petrus iudex domni regum rogatus subscripsit.

Siluester presbiter ex iussione domni teodulfi episcopi subscripsit (\*\*).

#### DE NERUL DE RAINALDUS GOBUS.

In palacio Januensis archiepiscopi. Consules Obertus cancellerius. Ido gontardus. Johannes malus ocellus. laudauerunt quod domnus Syrus Januensis archiepiscopus deinde habeat et possideat sine contradicione Rainaldi gobi et omnium personarum per eum. Nominatiue terram illam de nerui de qua Rainaldus mouebat controuersiam aduersus domnum archiepiscopum. Videlicet de terra que fuit alberti lingue et uxoris. et illa quam acquisiuit ab baldeto et consortibus ab terra domni archiepiscopi usque ad terram scarelle. et a strata usque ad uiam superiorem. quod neque ab eo ab

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 946,

<sup>(\*\*)</sup> V. Chartarum, vol. n. N. xxiv. col. 39.

aliqua (persona) pro eo ulterius conueniatur. Set Rainaldus ab huius terre peticione sit exclusus. Hoc ideo fecerunt quia Rainaldus mota huius terre controuersia eum domno archiepiscopo coram consulibus. compromisit in consules predictos absque sacramento cum domno archiepiscopo. promittendo ratum habere quicquid ipsi concorditer pronuntiarent sub pena librarum centum uicissim stipulata. et insuper Rainaldus liti abrenunciando. Qui consules prouidentes pocius misericordie quam iuri. iusserunt domno archiepiscopo dare illi libras. xxiii. medictatem uidelicet festo natalis domini et aliam proximiori futuro. et laudauerunt terram domno archiepiscopo ut prediffinitur. Millesimo. CLIIII. die kalendis februarii. indicione prima. patre Rainaldi iubente (\*).

EMENDATORES BREUIUM HOC CAPITULUM IN BREUE COMPAGNE SCRIPSERUNT
PRO DECIMA DE MARI.

Millesimo, Centesimo, LXVI. Indicione. XIII.

Ego postquam rediero ex aliquo itinere ante quam exhonerem. soluam drictum moduli, et ignis, et domini archiepiscopi, secundum quod consuetudo itineris exegerit in ordinatione Consulum, et si obliuione remanserit, ex quo fuero recordatus, infra diem terciam id exsoluam (\*\*).

Dominus Hugo Januensis Archiepiscopus conquestus fuit super baldum pesalardum de uulturi et socios qui duxerant de sardinia nauem oneratam grano. querens per unumquemque hominem qui in naui illa uenerant minam unam grani pro decima maris. et uocati primo contradixerunt dicentes se non debere nisi duas minas. unam uidelicet pro quoque temone. quia sic est consuetudo plebis de

<sup>(\*)</sup> Ibid. N. ccxxxvi. col. 281.

<sup>(\*\*)</sup> V. Olivieri, Serie dei Consoli ecc. pag. 194.

uulturi et hominum de pelio. et ob hoc consulatus uulturis et pelii uenit ante consules. et audita ratione et consuetudine curie Archiepiscopi. noluerunt amplius contradicere. Immo sunt de hac consuetudine confessi. et ob hoc dedit Baldus predictus et socii missis Archiepiscopi minas grani undecim quas quesierat. et quod uenerat in naui illa quam duxerant de sardinia.

Hoc fuit in consulatu Rogerii iuste. Wilielmi crispini et sociorum (\*). et sic est scripta confessio hec in cartulario sui consulatus.

HEC EST PENSIO MERULI DE CASTRO.

DE HOC UNDE HABET LIBELLARIAM IN BARGALIO.

In palacio Januensis Archiepiscopi, detulit fulco de palauagna pensionem denarios, xuu, ex parte filii meruli de castro et uxoris predicti meruli, pro medietate libellarie de bargallio et de illis pertinentiis de quibus habent libellos scriptos, et dedit eos in presentia domni Syri archiepiscopi in manus alexandri coram testibus istis. Episcopus Olricus sancti petri de azo, et obertus diaconus, et bigotus iudex de papia. Aliam autem medietatem tenet Guilielmus arnaldus pro uxore sua que fuit amita prefati meruli. Anno dominice incarnacionis. Millesimo, centesimo, xxvi.

DE PENSIONE LOCI DE SANCTO PETRO DE ARENA QUEM TENET FILIA APPARUIDI.

In presentia Gregorii qui fuit abbas sancti andree filii ansaldi apparuidi. et Guilielmi monachi predicti monasterii de sesto magister scole, et bucconis de molaciana. Accepit alexander ab aidelina filia prefati ansaldi et sorore predicti gregorii monachi denarios sex. nominatiue pro pensione unius anni de manso uno quod est in sancto

<sup>(\*)</sup> Dal 2 febbraio 1172 al 2 febbraio 1175.

petro de arena ante ecclesiam sancti martini, et marabotus tenuit eum pro episcopatu, et confessa fuit se debere persoluere.

Anno dominice incarnacionis Millesimo, centesimo, xl. vi.

#### DE NAUIBUS ALEXANDRIE.

In palacio Archiepiscopi Januensis. Consules. Wilielmus marini. Corsus simundi. Boamuns odonis. Opizo sardena, laudauerunt quod Amicus uacca teneatur soluere et soluat Domno Syro Januensi archiepiscopo tredecim solidos et medium Januensis monete. Quod uero ideo factum est, quoniam lamentatus super eum dicens illum sibi debere solidos uiginti duos et medium pro decima antiquitus constituta super naues ad mercationes per pelagus euntes, et huius decime integra solutio ad nautas solummodo spectare. Quibus tanquam pro labore seu merito colligende decime super cunctos in huiusmodi nauibus nauigantes duo solidi et dimidium relaxantur uel pastum unum ad curia prestatur. Reliqua summa curie integra soluitur. Cui licet predictus Amicus concederet hanc illi decimam deberi, excipiebat tamen se nolle soluere nisi pro numero negociatorum qui in naui perrexerunt ueluti sibi ex ea summa personatim competebat. Neque sibi imminere honus colligende super alios licet esse nauta, cum solidos duos et dimidium seu pastum renueret. Super quibus cum diutius foret utrinque litigatum, demum cognouere consules hanc decimam super naues antiquitus ex consensu ciuium constitutam que de ianua exeuntes per pelagus ad negociationes uadunt, non obstante eo quod dicebatur si naute illas in aliis locis uendiderint. honus quo eisdem colligende ad nautas spectare. Quare uti prelegitur laudauerunt. Reliquum ab his tum ipso Amico personaliter per se tum socio suo nauta sine lite soluentibus. Millesimo, centesimo, quinquagesimo nono, quinto die exeuntis marcii, Indicione, vi.

#### DE MOLENDINO PULCIFERE.

Breue recordationis de conuenientia que fuit inter lanfrancum et obertum et amelium atque guilielmum germanos filii quondam . . . . . et inter airaldum episcopum, et paganum de uolta simul cum fratribus suis, benencasa, et ingonem, et obertum germanum, filii quondam merlonis. tali ordine quod suprascriptus episcopus simul cum suprascriptis consortibus suis. filii merlonis, et paganus de uolta. cum germano suo debent dare per unumquemque annum iam dicto lanfranco et fratribus suis quinque pullos et quinque azimas, et lanfrancus cum fratribus suis non debet eis uetare aquam in glaria sine lesione terre, nec clusam antiquam de feo, tali modo quod non noceat molendinis lanfranci. nec fratribus suis. qui est modo edificatus (sic) in fluuio pulcifere. uel molendinis quos suprascripti germani in predicto fluuio edificauerint. Ita fuit hec conuenientia facta quod ille qui obnoxius apparuerit, et uoluerit corrumpere hoc quod superius legitur, componat alteri parti libram unam auri optimi. Hec conuenientia fuit facta per laudacionem nostrorum consulum, scilicet guidonis de rustico de herizo et guidonis spinule. In presentia lanfranci aduocati, et lanfranci roze, et nigri de durbeco, et boni iohannis struci, et fratris sui, et guilielmi meli. et oberti futi monacha. et anselmi pici. et iohannis grugni, et opizonis scannicanti, et oberti usu de mari, et reliqui plures.

Millesimo, centesimo, quarto, mense februario. Indicione, xu. Ego guiniguisius iudex scripsi per laudem eorum.

#### DE PENSIONE DOMUS ALBERTONIS OSBERGERII.

In palacio nouo sancti laurencii. In presentia consulum ac testium. Zebe. Guilielmi nigri (\*). Guilielmi pezulli, Guilielmi piperis. Arnaldi

<sup>(\*)</sup> Questi due soltanto erano allora fra i consoli. L'anno indicato nell'atto, abbenchè si dica dell'incarnazione, è il volgare.

de turca. Ottonis de bono uillano, Oberti de insula. Rainaldi filii zebe. et alii plures. Dedit Albertonus osbergerius cum uxore sua presente in manus alexandri solidos tres propter pensionem domus sue. que est libellaria archiepiscopatus. et dedit cos de hoc quod erat offensus quia non persoluerat, et promisit se de cetero semper persoluere in unoquoque anno denarios. vi. Anno dominice incarnacionis. Millesimo centesimo. xxv. mense iulii, indicione, vii (\*),

#### DE PENSIONE GUILIELMI PIPERIS DE DOMOCOLTA.

Oglerius danisius accepit a Guilielmo pipere duos denarios, pensionem pro domocolta, sub co tenore, uidelicet, saluo omni iure archiepiscopatus, et in presentia testium, uidelicet, Vgo iudex, Rainaldus de zeba. Gandulfus sardina, Vgo farcarius. Giso sardina, Rainaldus filius eius. Vgo seruiens archiepiscopi, et alii plures, In palacio nouo, Rainaldus iudex, Vasallus siuolator, Vgo de baldicione, Anno dominice incarnacionis, Millesimo, centesimo, xl. v. Indicione, v (\*\*), decimo die exeuntis mense marcio.

#### DE MEOLEGO.

Ego Syrus Januensis archiepiscopus loco tibi petro durdugio tuisque heredibus quandam terram iuris ecclesie sancti Syri positam in medolico. loco ubi dicitur Cerru. usque ad annos uiginti nouem expletos. Cui coheret. ab una parte terra oberti. Ab alia terra Archiepiscopatus. Ab alia terra altilie. A quarta uia publica. Infra istas coherentias tibi tuisque heredibus tanquam colono In Integrum loco. Ita tamen quod debes hanc terram meliorare et colere. et domum reficere et meliorare. ac in unoquoque anno pensionem

<sup>(\*)</sup> V. Chartarum, vol. II. N. ccxvII. col. 259-260.

<sup>(\*\*)</sup> Nel marzo del 1145 correya l'indizione 7.º genovese, e l'8.º cesarea

spallam et solidos duos denariorum Janue curie inferre et medietatem tocius fructus huius terre, nulla alia condicione debet augeri,
neque ab me uel meis successoribus tibi uel tuis heredibus ante
prediffinitum terminum auferri, nisi illam male laboraueris aut si
condicionem non solueris. Hanc enim locacionem tibi facio, et usque
ad predictum terminum tibi tuisque heredibus defendere et auctorizare spondeo. Finitis siquidem annis, xxvm, liceat curie in terram
illam introire et cui uoluerit locare. Actum in camera palacii feliciter. Testes. Obertus sulpharus. Oglerius danisius. Bugius et Ferrarius fratres. Bonus iohannes de porcili et Obertus frater eius ad
hoc specialiter conuocati, Millesimo cly, septimo die intrantis marcii,
indicione, n.

In ecclesia sancti laurentii. Arbitri. Philippus lamberti. Wilielmus buferius. laudauerunt quod donnus Syrus Januensis ecclesie archiepiscopus eiusque successores deinde habeant et possideant sine contradicione martini ceresiarii et omnium personarum per eum. Nominative totum illud quod martinus ceresiarius tenebat in uico per libellariam archiepiscopi cum omnibus eius pertinentiis et exitibus. Hanc uero laudem prefati arbitri ideo fecerunt, quia cognouerunt hanc terram fuisse locatam martino libellario nomine, tali pacto quod non debebat eam peiorare. Quod si faceret liceret domino archiepiscopo suisque successoribus terram illi auferre, et quicquid ipsis placeret facere. Nam cognouerunt arbitri martinum cecidisse centum uiginti quatuor bonas arbores castanearum de illa terra ad tempore libelli. Et ideirco quia terra ista plurimum uidebatur ipsis peiorata, cum pacta quibus leges fauente iure celebrari oportet laudauerunt ut prediffinitur. Salua racione edificii domus que hac laude nullomodo minuatur. Millesimo, cu, mense iunii, Indicione xuu.

In palacio Januensis Archiepiscopi. Consules, Ingo de uolta, Elias, laudauerunt quod a termino qui distat longe a tercia pilla pontis

cannelle uiginti et octo. porcelli non capiant aquam in sursum, set ab illo termino usque ad alium terminum qui est ultra bisaniam, qui distat longe ab eo cannelle uiginti et pes medius, accipiant aquam et faciant paratam, sed non amplius in sursum, neque per transuersus, et ab hoc terminum discurrat aqua per rectam lineam usque ad terminum quem consules posuerunt, et distat ab isto cannelle duodecim minus pes medius, iuxta quem terminum uel ab illo in iusum ubicumque uoluerint faciant discurrere aquam ex transuerso per terratorium recta linea per illos terminos quos consules posuerunt usque in cluuiam Johannis blanchi que est iuxta uiam, ita quod hec aqua non faciat maiorem reboccum molendinis Johannis blanchi nisi sicut soliti sunt habere. Hanc laudem ideo fecerunt, quia uiderunt testes utriusque partis per dicta quorum moderationem contemplantes laudauerunt ut supra legitur.

Millesimo centesimo, xt. Mense Januarii, indicione secunda.

Hanc itaque laudem ego Ottobonus scriba exemplificaui et scripsi ad instar illius quam Bonus uasallus caput galli scripserat. nichil addito uel diminuto iussu consulum placitorum Tanclerii philippi. Rubaldi porcelli. Oberti pedicule. Corsi de palazolo. Qui in palatio Januensis Archiepiscopi laudauerunt hanc ualere et cam uim et auctoritatem per omnia obtinere ac si propria manu ipsius Boni uasalli capitis galli sollempniter scriptam foret atque perfectam, supplicatione yconomorum domini archiepiscopi. Annuentes cum in quadam parua cartula per eundem bonum uasallum conscriptam, que cito quodam infortunio posset amitti aut uetustate consumi, unde curia domini archiepiscopi posset ad damnum et incomodum maximum peruenire, nec in scriptis predicti Boni uasalli abreuiarium ipsius quoquo modo inueniretur. Millesimo, centesimo, Octuagesimo primo, Indicione terciadecima. Sextodecimo die intrantis Januarii (\*).

<sup>\*)</sup> V. Chartarum, vol. H. N. CLXXXV. col. 231-232.

+ In ecclesia sancti laurencii. Consules. Wilielmus tornellus et Ansaldus golia, in causis et controuersiis que inter ciues et extraneos uertuntur concognoscendis et diffiniendis constituti. laudauerunt quod Januensis Archiepiscopus ammodo possit capere ubicumque inuenerit et uoluerit de rebus Grimaldi portus ueneris. Johannis lombardi, et Mercadanti, et de rebus omnium illorum qui in ligno de quo naculerii erant. nuper de Corsica ueniente. uenerunt. minam unam grani aut ualens pro unoquoque homine, et hoc sine omni contradicione Grimaldi. Johannis lombardi. Mercadanti. et omnium illorum qui in ligno illo uenerunt et eorum heredum ac omnium pro eis personarum. Quod ideo fecerunt quoniam Januensis Archiepiscopus uel eius procurator de predictis hominibus ante prefatos consules querimoniam deposuit. ab unoquoque petens minam grani unam pro decima Archiepiscopatus. Prefati uero homines portus ueneris dicebant se dare non debere, ideo quia nemo portus ueneris de corsica ueniens erat solitus dare decimam. Januensis autem Archiepiscopus uel eius procurator se probare asserens quod homines portus ueneris dare debebant minam unam grani pro decima maris pro unoquoque homine sicut ciues Janue dant, et hoc idoneis testibus sufficienter probauit coram predictis Consulibus, et etiam ostendit illis publicum instrumentum in quo continebatur homines portus ueneris dare debere pro decima maris tantum quantum et ipsi ciues Janue, et uiderunt publicum instrumentum quod omnes homines Januensis Archiepiscopatus dare debent decimam Archiepiscopo Januensi. Visis tandem rationibus utriusque partis, et allegationibus diligenter accognitis, et uisis testium dictis. et uisis publicis instrumentis, prefatos homines condempnantes ut supra legitur laudem mandauerunt. Millesimo, centesimo, septuagesimo octavo. Indicione undecima, sexto decimo die mensis nonembris (\*).

<sup>(\*)</sup> V. Chartarum, vol. H. N. MDLXXI. col. 1067,

Ego obertus sulphur recordationem facio de quodam placito quod habui cum balduino quando remansi apud sanctum Romulum in uice domini Archiepiscopi. Me existente ibi. conquestus fui aput consules illius loci de quadam domo quam balduinus tenebat de curia, que erat uxoris sue et cognate. Set balduinus per consilium tutorum uxoris sue et cognate. uidelicet rainaldi iudicis. petri rolandi, petri picene, et aliorum suorum parentum et amicorum. talem se exhibuit erga obertum sulphurem qui erat ibi in loco domini archiepiscopi, quod sine omni placito respuit predictam domum curie. Et hoc fecit in presentia Rainaldi iudicis, petri rolandi. petri picene, qui erant tutores uxoris et cognate sue, et multorum aliorum hominum. His factis et bene preordinatis. balduinus iuit Januam cum oberto sulphure, et obtulit se ante presentiam domini archiepiscopi, et coram eo confirmauit refutationem de predicta domo quam fecerat oberto sulfuri, et de hoc promisit penam dupli in bonis suis, si ipse uel uxor eius uel cognata ammodo faceret aliquam querelam de hoc. et fecit fidelitatem domino archiepiscopo. et dominus archiepiscopus inuestiuit eum de feudo recto quod socer eius tenebat pro se et pro cognata sua. Et si cognatus ammodo ueniret ad sanctum Romulum, balduinus de hoc feudo debebat stare in precepto curie.

Testes. Philippus de lamberto. Obertus sulphur. Opizo iudex de placencia. Presbiter guilielmus sancti romuli. Presbiter Rubaldus. Bonus manerius. Obertus de ponzio.

. . . . supradicta fecit balduinus per consilium tutorum uxoris et cognate sue. et in presentia earum misit obertum sulphurem in possessionem de domo.

DE SANCTI ROMULI.

Syrus dei gracia Januensis archiepiscopus consulibus sancti Romuli et eiusdem loci cunctis fidelibus suis in domino ihesu christogratiam et salutem.

Quando uenimus ad uos cum sapientibus de curia nostra, ponimus iudices aliquos de melioribus uasallis nostris Januensibus qui inter nos et uos de universis questionibus iudicent, si qua super his tune facta fuerit declamatio. Atque de quibus sententiam dederunt, ratum et firmum tenetur eorum judicium sicut fuisset imperatoris. Similiter etiam fit de omnibus querelis quas habent homines sancti Romuli inter se. uidelicet uicinus contra uicinum, ut eas ad curiam nostram deferant iudicandas. Firma namque deliberatione firmatum est a sapientibus de curia nostra quod illi qui descenderunt legittime a quatuor filiis presbiteri martini sint contenti illo feudo unde tempore uite illorum ipsi fuerant inuestiti. Reliqua uero que postea super apprehenderunt omnia sint ad usum et utilitatem curie nostre deputata. Precipimus ergo uobis ex debito consulatus uestri et nostre fidelitatis ut constringatis nepotes pagani de columba et petrum rolandi quod omnes super adprehensas post feudum quatuor filiorum presbiteri martini consignent et reddant castaldionibus nostris sine aliqua controuersia. Similiter etiam fiat de omnibus super adprehensis post feudum presbiteri martini quatuor filiorum.

Dominus Syrus Januensis archiepiscopus inuestiuit in camera sua in presentia Guilielmi Archipresbiteri de bargalli. presbiteri Joannis de salterana. Magistri Vgonis sancte marie de uineis. Ansaldi sulphuris. Boni uasalli pichenelli. Bibentem aquam de rapallo usque ad. xv. annos. de decima quam presbiter Obertus de sancto michele de Rapallo tenebat. Ea propter predictus bibens aquam iurauit coram domino Archiepiscopo et supradictis testibus hanc decimam amplificare. bonificare. ac defendere. et si aliquis uellet ei inde facere iniuriam uel impedimentum, quam cicius posset domino archiepiscopo uel suo certo misso notificare, et dare curie in unoquoque anno solidos, xxxv. aut octo diebus ante festum sancti andree, aut octo post, et semel uenire in seruitium curie in anno, et quando homines curie uadunt ad forum rapalli debet dare pastum unum duobus hominibus uel, xu, denarios.

Hec omnia iurauit bibens aquam super sancta dei euangelia bona fide obseruare et adimplere, nisi iusto dei impedimento uel obliuione uel domini archiepiscopi licentia remanserit. Anno domini. Mitlesimo. Centesimo, quinquagesimo nono, Indicione sexta, xy kalendas Madii.

Dominus Syrus Januensis Archiepiscopus inuestiuit Rainaldum filium lanfranci de castello et Vgolinum de brosono et iohannem generum seruidei, de decima que est in bombellio, et uignal, et rumallo. et certenno. usque ad decem annos. hoc modo. Rainaldus debet habere tres partes. Vgolinus et Johannes quartam. de hac quarta Johannes duas partes. Vgolinus terciam. Vnde Rainaldus. Vgolinus. Johannes. iurauerunt super sancta dei euangelia amplificare bonificare hanc decimam, et si aliquis uellet eis facere iniuriam uel impedimentum de hac decima, debent hoc notificare domino archiepiscopo uel suo certo misso, et debent dare curie in unoquoque anno, vii. solidos, aut octo diebus ante festum sancti andree. uel quatuor post. et semel uenire in seruitium curie in anno. Hec omnia iurauerunt predicti Rainaldus. Vgolinus. Johannes. bona fide obseruare. coram domino Syro Archiepiscopo. presentibus. presbitero iohanne de salterana. Ansaldo sulphure, gargano de leui. et ansaldo. Oberto et Alberto de leui, nisi iusto dei impedimento uel obliuione aut licentia domini Archiepiscopi remanserit. Anni domini. Millesimo. Centesimo. quinquagesimo nono.

In nomine domini dei et saluatoris nostri ihesu christi. secundus enricus gratia dei imperator augustus, anno imperii eius deo propitio primo (\*), quinto Kalendas iunias, indicione, xv. Vobis ursoni de nespulo filius quondam mauroni et martinus de uitali filius quondam bonizoni, et arnaldo de clapedo filius quondam guidoni, et mauro

<sup>(\*)</sup> Di Gesù Cristo 1047.

de costola filius quondam martinus, et mauro filius quondam michael, et item mauro filius quondam martinus, et urso de lo casale filius quondam martini. et martinus mazardo filius quondam andree, et gotizoni filius quondam martini, famuli sancti Syri, Nos albericus et alberto iermanis filii quondam ledoni, et andrea de feleto filius quondam iohannis, et andrea filius quondam lupus, et martinus germanis ipsius andree. et ihoannes filius quondam bonizoni macannano, et loperto de cano filius quondam andree, et petrus de la sala filius quondam alberto, et petrus pontio filius quondam andree. et pontius. et iohannes de paneca filius quondam ledonis. et iohannes de subtus ripa. et iohannes ocellus filius quondam iohannis, et iohannes de maliolo filius quondam ursoni, et grimaldus filius quondam mauroni, et andrea de pomario, germano ipsius grimaldo, arimanori, uel nostris filiis filiabus uel heredibus. Vobis quibus supra famulis sancti Syri uestrisque filiis filiabus uel heredibus, ut amodo nullum quam in tempore non habeamus licentiam nec potestatem per nullum ius. ienium. nullamque occasionem quod fieri potest, agere nec causare, nominative terciam porcionem de plebe ecclesie sancti georgii que est edificata in uilla bauali. simul cum tercia porcione de oblacionibus et luminaria que in eadem ecclesia intrauerint. et dominus annue dederint (sic) In Integrum. quod si amodo aliquando tempore nos qui supra omnibus arimanori, uel nostris filiis filiabus uel heredibus. Vobis quibus supra ominibus quod sunt famuli sancti Syri, uestrisque filiis filiabus uel heredibus. de suprascripta tercia porcione predicta plebe cum predicta oblacione et luminaria quas superius alere aut causare presumpserimus per nos aut per nostras sumittentes personas. aut si apparuerit ullum actum aut factum. uel colibet scriptum quod nos exinde in alia parte fecissemus aut remisisemus uel deinceps in antea remittamus et clarucrit. et omni tempore exinde taciti et contenti permaneamus sicut supra legitur. Tunc spondimus nos qui supra arimanori uel nostris filiis filiabus uel heredibus, componere uobis quibus supra famulis uestrisque filiis filiabus uel heredibus pena auro obtinebo (\*) libras decem. quod et ad hanc confirmandam promissionis cartam accepimus nos qui supra arimanori. aut uos iam dictis famulis exinde lonachint uestimentum unum ut et nostres (sic) promissio sicut supra legitur omni tempore firma et stabilem permaneat atque persistat. et nec nobis liceat ullo tempore nolle quod uoluissemus. set quod a nobis semel factum uel conscriptum est sub iusiurandum inuiolabiliter conseruare promittimus cum stipulacione subnisa. Actum ciuitate Janua feliciter.

Signum m. m. m. m. m. manibus Jenoardo et brunengo. et baldo. et bonizoni. et odo. lege uiuentes romana. testes.

HOC EST DECRETUM QUOD ARCHIEPISCOPUS FECIT CUM CURIA SUA IN MOLACIANA CURIA.

In curia molaciane, in presentia curie sue, uidelicet. Ottonis iudicis, et Guilielmi filii caphari, et Zebe, et marchionis iudicis, et Alexandri yconomi, et Oglerii danisii, et boni uasalli capud galli, et aliorum

(Qui ha termine il foglio 197.º Seguita il 198.º, colla continuazione di un atto di giuramento di fedeltà prestato all'Arcivescovo dai servi che la sua Curia aveva in Molasana, come si apprende dal Capitolo che gli tien dietro, nel quale vengono registrati i nomi degli stessi).

par suo domino. tali modo quod non ero in conscilio neque in facto quod dominus Archiepiscopus amittat membrum aliquod siue

<sup>(\*)</sup> Forse obtimo.

uitam suam. neque in prensione aliqua ponatur, siue in carcere, et si de suo certo malo cognouero uel audiero, quam cicius potuero, cum expendio ipsius, sibi uel per me uel per meum nuncium certum notificabo, et honorem suum in quantum ualuero et bona ipsius episcopii que odie habet siue habuerit pro meo posse iuuabo retinere, et conscilium aliquod si mihi dixerit ego celabo et tenebo secretum sicut mihi iniunxerit. Et non uendam neque alienauero terram uel molendinis ipsius episcopii alicui nisi in famulos predicte curie, nisi per preceptum ipsius uel successores eius. Et si uendidero aliquo in tempore aliquam terram, illam conditionem quam persoluebam in cartulam ipsius cui uendidero faciam ponere secundum ipsam partem quam ei uendidero.

Hec omnia obseruabo bona fine, sine fraude et malo ingenio.

DE CURIA MOLACIANE. SEQUUNTUR NOMINA FAMULORUM. CAPUT. IIII.

Hec sunt nomina corum uel illorum famulorum qui fidelitatem Januensi Archiepiscopo fecerunt nomine famulatus de curia molaciane, qui erant famuli per se aut pro uxoribus illorum que sunt famule, et pro terris ipsius curie quas tenere uidentur, et super fidelitatem quam ex debito debent facere fecerunt suprascriptum sacramentum.

Paganus de casa de uia. Bonus iohannes magister et frater eius. Anfossus de oliua et frater eius. Johannes de oliua. Johannes de clusura. Bonus martinus. Johannes morellus. Anzo. et Bonagente fratres eius. Secans fenum. et Giselbertus frater eius. Johannes cotus. et alerius filius eius. Quarterius. Clericus brunus. Viuianus de tracosta. Lanfrancus de codula. Guandalinus ioculator pro uxore. Fulco mastrello. Brugno de glaredo. Filii alberti de prado. Villanus. Johannes molestia. Guilielmus de glaredo. Obertus de ualle. Andrianus de campo domnico. Anselmus de roza. Baldus colisellus. Clericus de prado. Marchio de campo casturno. Petrus de subptus ripa. An-

dreas frater eius. Gandulfus de campo casturno. Molaciana. Obertus de canus. Filii guaita folie. Alexius pro uxore. Johannes filius oberti de campo casturno. Bonus bellus de casa de uia. Andreas presbiter frater eius. Johannes rex et fratres eius. Albertus de costa. Curradus de casa de uia et frater eius. Albertus frigidus, et Ido fornarius frater eius. Bonus iohannes de subptus curia. Obertus buronus, et Buconus frater eius. Johannes filius pagani de campo domnico. Obertus calcaneus. Ansaldus medius panis. Bonus iohannes de campo domnico. Petrus frater eius. Boso de monte. Girardus cucul. Donatus clapucius, et Donatus de campo domnico et fratres eius. Johannes rico. Bonus bellus de burgo. Andreas oculus pulicis. Primus de sancto Sylo, et Johannes frater eius. Vitalis. Donatus filius prendens panem. Baldolinus gariardus. Andreas gallina. Ansaldus de podio. Rucherus. Guilielmus de ualle. Obertus baualascus. Olricus de podio. Rubaldus clapucius. Albertus et donatus fratres eius. Syrus de podio. Obertus de ualle. Johannes guascerius. Andreas de codula. Bonus iohannes bizegans formaticus. Obertus baldus. Obertus de maglolo, et frater eius. Nichola de ualle, Villanus clapucius. Fulco de tracosta, et Petrus uetulus. Petrus balbus et frater eius. Sterpon de maglolo. Guilielmus filius bellonis de sorbola. et fratres eius. Giselbertus de zambazaria. Syrus de clapa. Ansaldus de ualle. Martinus binellus. Gandulfus de tracosta. Guilielmus de capite obrioli. Baldus panis paratus. Bonus iohannes de ortale pro uxore. Bonus iohannes de tracosta. Filius centum solidos. Andreas blancus de ualle. Guilielmus de ualle. Obertus de bruxedo. Primus de communisi. Obertus bonus pes de communisi. Bonus matus de pauarano. Bonus segnor filius bertrami. Ansaldus paruus de mazoranico. Johannes consanguineus eius. Oddo frater eius. Johannes coctus de propesengo.

(Il foglio 198.º ha qui fine. Segue il 199.º, colle ultime linee di un atto d'investitura di certa decima).

tum archiprestiberum ex prefata decima saluo iure portu dalfini inuestiuit. Millesimo centesimo quinquagesimo secundo. Indicione quartadecima. Mense Madii. Testes Boiamundus. Obertus cancellarius. Oglerius danisius. Obertus sulphur.

Recordacionem facio ego alexander de pixone domus quam tenet Oto nepos uasalli de arco, quod uasallus de arco dedit mihi denarios octo pro annis octo, denarium. 1. singulis annis, et est domus illa tercia pars tabule. Testes petrus iudex, petrus terragnus, benedictus lucensis. Millesimo centesimo xevii. Mense octubris. Indicione x.

De conditione, solidos, m. et de otomiis, tx. que omnia plebi de uaria dare debebat, iurauerunt isti. Presbiter iohannes saltirane. Presbiter berizo. Presbiter iohannes de zenega. Presbiter Girardus de carancia. Presbiter Wilielmus. Presbiter Otto de cauazana. Presbiter oto de campo linalio. Presbiter iohannes de couario. Presbiter bernardus de cexana.

#### DE DECIMA DE MARI.

In palacio Januensis archiepiscopi. Consules Boiamonte de odone. marinus de porta laudaucrunt, quod lambertus mussus teneatur exsoluere domino Syro ianuensi Archiepiscopo solidos. IIII. denariorum Januensium, pro decima sue porcionis pro una naue quam ad alexandriam uendidit. Hoc ideo fecerunt, quia cognouerant sufficientibus testibus quoniam homines qui ducunt naues alexandriam, et si nauis uendatur, antiquitus sunt soliti archiepiscopo decimam exhibere. Quod consules cognoscentes, et quia aduersabatur exsoluere, laudauerunt ut prediffinitur. Millesimo cxlvii, ultimo die ienuarii in sero, indicione yiii.

#### DE MOLENDINO DE BLANCO.

De discordia que erat de mensura quam consules quondam statuerunt elia et ingo de uolta inter insulam archiepiscopi que est in besagno et insulam molendini de blanco sic inter eos concordatum est et determinatum per Alexandrum hyconomum archiepiscopatus, et per lambertum et ansaldum porcum, et ab alia parte per iohannem blancum, et uasallum de arco, quod a pillastro secundo ospitalis ex parte Janue usque ad palum quem per concordiam fixerunt in insula besanii debet esse per iustam mensuram canelle decem et octo et media. Testes, Ingo de uolta, Arnaldus de caleniano. Oliuerius de mainardo, et . . . . . (lacuna) filius martini manenti de molazana. Wilielmus mannerio.

Millesimo extynt, Mense madii, indicione x,



Quicumque uult istorum libella inuenire secundum diuisionem patrimonii uniuscuiusque. hoc signum querat retro infra libellos stabile et fratrem eius.

(Qui ha termine il foglio 199.º Ma fra questo e il 200.º, che è l'ultimo del Codice, ne manca un altro, il quale, dalle traccie che ne rimangono, si scorge esserne stato strappato).

Hec est certa noticia de his qui exierunt de stabile et de fratribus suis. uidelicet pizega formatico et fratres eius. et gandulfus claranus. et fulcetus, et fratres eius, et iohannes rex, et bonus iohannes de bruxedo, et filii alberti de prato.

Andrea gastaldus de molaciana habuit quinque filios. Stabile. Martinus Embronus. Vrsexinus. Eribertus. Brunengus.

De stabile exiuit iohannes episcopus.

De iohanne episcopo exiuit gandulfus, et obertus centum solidi. et alda.

De gandulfo exiuit pizega formatico et fratres eius.

De alda exiuit gandulfus claranus et bellotus.

De belloto exiuit fulcetus et petrus uetulus.

De martino embrone exicrunt illi de cadeuia, uidelicet iohannes rex.

De ursicino exiuit berizo.

De berizo segnoraldo.

De segnoraldo bonus iohannes de bruxedo et frater eius.

De eriberto exiuit iohannes de communisi de sancto ambrosio.

De bruningo exiuit andrea baffadosso, et carosus, et morus, et iohannes scotus, et andrea baffadosso, albertus de prato.

De alberto filii eius.

De iohannes scotus exiuit uiuianus de traicosta.

De carta noua exiuit bonus martinus de plazio.

De leda exiuit andrea baffadosso.

De andrea albertus de prato.

De alberto filiis eius.

De crosa exiuit uenerandus da campo castoreo.

Vgo sancti michelis cum consortibus suis tenet costam maluaram, et iurauit custodire bona fide boschum, reddendo in natale domini duos fascios murte, et capones, iii, et in pascha duos fascios murte, hoc ideo dant quoniam exinde habent murtam.

Libro completo uotis modulamine leto
Debita laus christo pro libro redditur isto.
Hunc fecit scriptor. scriptor mitis ille parentis
Quem laudat merito. scriptorum leta uiuentis.
Hic uiuat letus christi uirtute repletus.
Vita sibi detur et mors eterna negetur.



# APPENDICE



## **DOCUMENTI**

### RIGUARDANTI LE PROPRIETÀ E I DIRITTI

DELLA

## CURIA ARCIVESCOVILE

DI GENOVA

#### DOCUMENTO 1.

Memoria di due privilegi imperiali confermativi dei beni della Chiesa di Genova.

(Atto verbale delle cerimonie seguite nell'apertura dell'arca ove si custodiva il corpo di san Siro, a rogito del notaro Andrea De-Cario, sotto la data del 3 dicembre 1451).

Anni Domini MCLXXXVIII presente domino Petro (\*) tituli sancte Cecilie presbitero cardinali apostolice sedis legato. dum pauimentum

(\*) Nell'anno 4188 il cardinale Pietro di santa Cecilia era stato, insieme al cardinale Sigifredo di santa Maria in via lata, deputato da papa Clemente III a concludere la pace fra' genovesi ed i pisani, i quali da più anni si contendevano la signoria della Sardegna.

quod est ante altare sancti Laurentii in melius restauraretur. acclamatione dei et populi . . . multis astantibus. sublatum est corpus beati Syri in publicum . . . . Deinde anno sequenti. presidente domino Bonifatio archiepiscopo tertio et Oglerio Galleta preposito. conuocatis abatibus et prepositis ecclesiarum. solemniter in eiusdem festiuitate . . . reconditum est predictum corpus. Sed et quedam priuilegia Otonis et Belengarii imperatorum prelecta sunt. quibus confirmabat possessiones et curtes ianuensi ecclesie ubi humatum est corpus beati Syri (\*).

V. Banchero, Il Duomo di Genova illustrato e descritto, pag. 289 dell'edizione fattane dal Ferrando nel 1855, alla quale intendo sempre di riferirmi.

#### DOCUMENTO II.

#### ANNO CMLII. INDIZIONE X.

Teodolfo vescovo di Genova rivendica alla propria Chiesa una vigna, già da lui conceduta ne' principii del suo episcopato a certo prete Silvestro, e posta presso le mura e l'atrio di san Siro. Conferma inoltre a questa Basilica il possesso di tutte le decime che in

(\*) Alcuni scrittori, citando il privilegio di Ottone nominato nel presente Documento, lo assegnano all'anno 969, e perciò al primo dei tre augusti che portarono quel nome. Su che fondino la loro asserzione, io non saprei dire; so certo però che l'unica notizia finora conosciuta così di questo privilegio come dell'altro di Berengario, che tenne l'impero dal 915 al 924, è la brevissima qui riferita. Tuttavia, siccome il primo Ottone fu veramente quegli che più de' successori largheggiò verso gli ecclesiastici, ed ebbe maggior campo ed agio di farlo, anch' io non sarò lontano dal credere, che ad esso propriamente sia da attribuirsi il diploma sovra ricordato. Ma il designarne con esattezza l'epoca, non potrà farsi giammai, finchè non s'abbiano indizi chiari e precisi.

antico le appartenevano, e che riscuotevansi al di fuori delle murv della città sino al fossato di Orpalazzo, al fiume Bisagno, ed al fossato di san Michele.

Il presente atto fu stampato dal Deza nella sua Storia della famiglia Spinola (pag. 313), e ripubblicato e ridotto alla vera lezione dal cav. Olivieri nella Serie dei Consoli del Comune di Genova, pag. 279.

#### DOCUMENTO III.

#### ANNO CMLX. INDIZIONE III.

Permuta di varie terre poste nella diocesi di Tortona, seguita fra Teodolfo vescovo di Genova e Giovanni prete.

(Pergamena autentica serbata negli Archivi di Corte in Torino, e comunicata per copia alla Società Ligure di Storia Patria dall' Illustrissimo Signor Senatore Michelangiolo Castelli, Grande Ufficiale dell'Ordine Mauriziano e Direttore Generale degli Archivi del Regno d'Italia. Sul dorso della pergamena, assai guasta dalle ingiurie del tempo, è scritto di mano sincrona: In Vigallo et Godasco Comutacio de Ponte Curoni).

bertus filio eius gratia Dei reges. anno regni eorum deo propicio decimo. sexto . . . . . . indicione tercia. Commutacio bone fidei nossitur esse contractum ut uicem emtionis obtineat firmitatem eodemque nexu oblicat . . . . . Placuit itaque et bona conuenit uoluntate inter domnus Teodulfus uir uenerabilis episcopus sancte genuensis ecclesie nec non iohannes presbiter ut in dei nomine debeant dare sicut et a presenti dederunt et tradiderunt sibi unus alteri uicisim in comutacionis nomine . . . . ipse domnus Teodulfus episcopus eidem iohanni comutacionis causa. idest sedimen

unum seu et omnibus rebus illis iuris ipsius episcopii, quibus sunt posita . . . . iudei in uico anteriori . . . . et in Riparioli seu in pradella quod sunt rebus ipsis in easdem locas et fundas iudei uico . . . tam in loco anteriori . . . . . quam in pradella super totis insimul inter sedimen et areis hubi uites extant seu terris arabilis . . . . . . . . . per mensura iusta iuges legitimas sedecim. Quidem et ad uicem recepit is ipse domnus teodulfus episcopus a parte ipsius episcopii ab eundem iohannem meliorata res sicut lex abet. id sunt sediminas tres seu et pecia una de uites cum area in qua extat . . . . . . . de terra et pratis duas iuris eidem iohannis quibus esse uidentur in locas et fundas godassco et in uigallo . . . . . . . . . Godasco est per mensura iusta iuge una et perticas iugalis nouem. coerit ei de una parte terra sancti ti . . . . . . . . . . . iamdicta pecia de terra in eodem loco et fundo Godasco est per mensura justa juges quadtuor, coerit ei de una parte . . . . . . celo aurco. de alia parte terra roperti presbiter, iamdictis rebus in eodem loco et fundo uigallo sunt de sedimine . . . . . . . sedimen est per mensura iusta perticas iugalis quinque, coerit ei de duabus partibus uia, de tercia parte terra sancte marie . . . . . . . . . . perticas iugalis tres. coerit ei de una parte percurrit fluuio corione, de alia parte uia iamdicta... . . . . . ossas arborum uinearum centenarias uiginti quadtuor. coerit ei da duabus partibus uia . . . . . . a tercia parte uia. prima pecia de terra in eodem loco et fundo uigallo est per mensura iusta perticas iugalis nouem, coerit ei de una parte terra plebis Sancte Marie, de alia parte terra monasterio sancte Agathe, secunda pecia de terra est per mensura iusta iuge una et perticas iugalis tres. coerit ei de una parte uia, de alia parte terra dominici, tercia pecia de terra est per mensura iusta iuge una et perticas iugalis quinque. coerit ei de duabus partibus uias, de tercia parte terra ipsius sancte marie. Quarta pecia de terra est per mensura iusta, est pertica iugeale una, coerit ei de una parte terra predicte sancte marie, de

tercia parte uia. Quinta pecia de terra est per mensura iusta iuges duas, coerit ei de una parte terra roperti, de alia parte terra iohanni, Sexta pecia de terra est per mensura iusta . . . . . coerit ei de una parte terra dominici, de alia parte terra stifinoni, septima pecia de terra est per mensura iusta . . . . . et perticas iugealis tres. coerit ei de una parte terra iohanni, de alia parte uia de prata, sunt pecias duas . . . . . . de prato est per mensura iusta iuges tres. coeret ei de una parte uites Andrei. de alia parte uia. secunda pecia est per mensura iusta iuge una, coerit ei de una parte uites dominorum regum. de alia parte uia. sibeque alii sunt coherentes As denique predictes rebus in easdem locas et fundas iudei uics anteriori cotrani Rouairoli seu . . . . . godassco uigallo superiu. nominates uel comutati cum egressionibus et ingressoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum rerum qualiter supra mensura et numerum seu coerencias legitur in integrum sibi unus alter . . . . . . . . pars parti comutacionis nomine tradiderunt. facientes exinde a presenti die tam ipsi quamque et subcessores uel eredes eorum legaliter iure proprietario nomine quidquid uoluerent aut preuiderint sine omni uni alterius contradictione, et spopondierunt sibi unus alteri quas codederunt in integrum omni tempore ab omni homine defensare quidem et ut ordo legis depossit et ad hanc preuidendam comutaciones acesserunt super ipsis rebus ad preuidendum id est bernodus subdiaconus de eadem ordine misso domni teodulfi episcopi ab eo directo . . . . et bonos extimatores qui exstimarent, id sunt erenenfirt filius quondam Andrei seu adelbertus filius . . . . . . euerte quam domincius filius quondam lutardi abitatores in uilla cersolassi ubi ponte corione dicitur. quibus omnibus exstimantibus comparuerunt et extimauerunt quid suriperet ipse domnus Teodulfus episcopus a parte iamdicto episcopio ab eundem iohannem aut dedisset et legibus comutaeri fieri posset, de quibus et pena inter se posuerunt ut quei ex ipsis aut subcessorum uel eredum eorum se de anc comutacionem remouere quesierit et non permanserit in ea omnia qualiter superius legitur uel si ab.....ominem quas codederunt in integrum non defensauerit componat pars parti fidem scruanti pena dupli . . . . . sicut pro tempore fuerint melioratis aut ualuerit extimacione in consimiles locas. Vnde due cartule comutacionis huno tinore scripte sunt.

Actum in ciuitate castro dertona feliciter.

Ego ioannes in ac cartula comutacionis a me facta subscripsi.

Bernodus subdiaconus qui super ipsis rebus accessi et missus fuit ut supra.

Signum m. m. m. manibus Erenenfirt et Adelberti seu dominici qui super ipsis rebus accesserunt et extimauerunt ut supra.

Ego Alharicus iudex dominorum regum rogatus subscripsi.

Ego Aistulpes iudex dominorum regum rogatus subscripsi.

Ego Aldo iudex dominorum regum rogatus testes subscripsi.

Ego Ildeprandus iudex dominorum regum rogatus subscripsi.

Ego Heuerardus rogatus subscripsi.

Ego Guido notarius dominorum regum scriptor huius cartule comutacionis post traditam compleui et dedi.

#### DOCUMENTO IV.

ANNO CMLXXI, XX GIUGNO. INDIZIONE XIV.

Il vescovo Teodolfo permuta con Angelberto figlio del q.<sup>m</sup> Dodone una terra sita in Valle Massima.

(Pergamena autentica, già custodita nell'Archivio della Repubblica di Genova, Cantera 28; V. Carte Genovesi mss. dell'avv. Francesco Ansaldo, N.º 14).

In nomine domini Dei et Saluatoris nostri ihesu christi. Hotto et item Hotto filio eius gratia dei Imperatores Augusti. anno imperii

idem domni Hottoni deo propicio decimo, domni uero Hottoni filio eius quarto. duodecimo Kalendas Julii. Indicione quartadecima. Comutacio bone fidei nossitur esse contractus ut uicem emcionis obtinead firmitatem . . . . Placuit itaque et bona conuenit uoluntate inter domnus Teudulfus Episcopus Sancte Genuensis Ecclesie. Nec non et inter Angelbertus filius bone memorie Dodoni de loco Valle maxima, ut in dei nomine debean dare sicut et a presenti dederunt a tradiderunt sibi unus alteri uicissim in comutacionis nomen. Imprimis dedit ipse domnus Teudulfus Episcopus eidem Angelberti in causa commutacionis. it est pecia una de terra arabile iuris predicte sancte Genuensis ecclesie que est posita in predicto loco Valle maxima, et est ipsa pecia de terra per mensura iusta tabulas legitimas sexaginta et pedes sex. coerit ei. da una parte uites tua qui supra Angelberti. de alia parte terra sancte Dertonensis Ecclesie. da tercia parte terra predicte Sancte Genuensis Ecclesie. da quarta parte terra tua qui supra Angelberti, quidem et ad uicem recepit is ipse domnus Teudulfus Episcopus ab eodem Angelberto a parte iam dicto suo episcopio Sancte Genuensis Ecclesie, similiter in comutacionis nomen melioratam et . . . . pliatam causam sicut Lex abet, it est pecia una de terra arabile iuris eidem Angelberti, que est posita in loco eodem, et est ipsa pecia de terra per mensura iusta perticas iugialis tres et tabulas decem et nouem. coerit ei. da una parte terra predicte Sancte Genuensis Ecclesie. de alia parte terra Sancti Petri. et de alias duas partes terra garibaldi et Garibaldi germanis. sibeque alii sunt in is omnibus coerentes . . . . . (\*) quidem et ut ordo legis depossit et ad hanc prouidendam comutacionem ac esset super ipsas pecias de terra ad prouidendum..... Johannes acolitus de eadem ordine Sancte Genuensis Ecclesie misso predicto domni Teudulfi episcopus ab eo directo una simul cum

<sup>(\*)</sup> Il raccoglitore anonimo, dalle cui Miscellanee presso l'Avv. Ageno è tratta questa carta, ha qui ommesse le formole solite usars i negli atti della natura del presente.

eodem Angelbertus adque cum bonos homines estimatores qui estimauerunt eas. It sun Petrus filius quondam Madelberto Dodon garry . . . Idi filius bone memorie Euerardi seu Dominicis filius quondam . . . . . hunde due cartule comutacionis uno tenore scripte sunt.

Actum in monte Caprario feliciter.

Signum m. m. m. Angelberti qui hanc Cartulam comutacionis fieri rogaui et ei relicta est.

† Johannes accolitus super ipsis rebus accessi et missus fui ut supra.

Signum m. m. m. manibus prenominatorum Petri et gari...ldi seu dominici qui super ipsis rebus accesserunt et estimauerunt ut supra.

Signum m. m. manibus Gaidaldi filii quondam Euerardi et Andrei de predicto loco monte Caprario lege uiuentes romana testes.

Signum m. m. manibus Petri et Andrei germanis filii quondam Johanni de loco Manonia testes.

. . . . . . . . . rogatus subscripsi.

. . . , . . . . . rogatus subscripsi.

Ego Vualpertus notarius dominorum Inp.... ori scriptor huius cartule comutacionis pos tradito compleui et dedi.

### DOCUMENTO V.

ANNO CMLXXII, HI GIUGNO. INDIZIONE XV.

Il vescovo Teodolfo loca a Pietro ed Andrea di Gavi tutti i beni che la Chiesa genovese possiede nei luoghi di Gavi e Mariana.

(Pergamena già custodita nell'Archivio della Repubblica di Genova, Cantera 30; V. Carte genovesi ecc. N.º 47).

In christi nomine. Placuit atque conuenit inter dominus. Teudulfus episcopus sancte genuensis ecclesie, nec non et inter Petro et Andrei de loco Gaui liberis ominibus, ut in dei nomine debead dare sicut a presenti dedit ipse dominus Teudulfus episcopus eidem Petri et Andrei ad laborandum uel excollendum libellario e massaricio nomine usque ad xxvIIII annos expletos, oc sun omnibus rebus illis iuris ecclesie Sancti Siri. quibus sunt positi in loco et fundo Gaui et in Mariana uel eius territorio, omnia et ex omnibus in integrum . . . . singulis annis ex omni grano quod ex ipsis annue Dominus dederit grano modio quarto, dato et consignato ipso grano ic super locum Gaui ad ministeriale eidem domini Teudulfi episcopus, pro pecies duas de uites et castanetis, ficto denarios bonos duos et pullos duos, dati et consignati pro omni missa sancti martini ipsi denarii et pullos ic super locum Gaui ad ministeriale eidem domni Teudulfus episcopus per se ipse petri. . . . andrei. misso domnico superueniente, et eum recipere gubernare debeamus iusta possibilitate. Alia super imposita eis non fiad. Penam uero inter se posueint . . . . in argento solidos uiginti . . . . . Factum est hoc anno domino Otto et item Otto filio eius gratia dei imperatores haugustus, anno imperii domini ottoni deo propicio ic in italia decimo. imperii uero . . . item ottoni deo propicio in italia quarto. tercio die mensis iunii. indicione quintadecima. Actum in loco monte cabrario feliciter.

Signum manibus Petri et Andrei qui oc libello fieri rogaui et co relecta est.

| Signum  | manibus Adalb   | erti filii quondam | Euardi de | loco ceredo.  |
|---------|-----------------|--------------------|-----------|---------------|
|         |                 | gelberti quondam   | Petri seu | Andrei filius |
| quondam | Johanni de loco | Sumari             | testis    |               |
|         |                 | us sacri pal       |           |               |

#### DOCUMENTO VI.

ANNO CMEXAIII, FEBBRAIO. INDIZIONE 1.

Il vescovo Teodolfo loca a Giovanni Battipiede i beni della Chiesa genovese posti in Maciola.

(Da una piccola pergamena tutta logora dall'umidore, segnata in fronte di mano antica: Libellum Johannis in Macera, e di mano recente: per Theodulphum episcopum anno ix, Ottonis primo in Italia, indicione iv; e da un quinterno membranaceo, intitolato di mano recente: Ex libro magno archiepiscopali pro abatia sancti Siri; V. Carte Genovesi ecc. N.º 19 e 21).

CVM Cum Peto defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus Teodulfus episcopus. Vti nobis Johannes . . . . . una cum uxore et filiis nostris masculinis, et si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedat. Titulo condicionis locare nobis iubeatis, petimus res iuris ecclesie uestre que posite.... loco ubi nominatur maciola, id est casis, uneiis, castanetis, ficetis, oliuetis, campis. siluis et pascuis. Coerentias uero de ipsa res. de caput superiore fine iuuo resiola. de uno latere fine terra sancti ambrosii et terra sancti nazarii. de alio latere fine riuo leuasco. de super..... fine uinea . . . . Infra istas fines et coerentias . . . . petimus nos infrascriptis rebus omnia et in omnibus plenum et uacuum et integrum una cum exitu suo, et nobis contangit inter fratres et consortes nostros ex integrum. Ita tamen ut inferamus uobis et successoribus uestris per unumquemque annum pensionem grano sextario uno. pullo uno. formaticos libra una et dimidia. et dum aduixerit Johannes Batipede mei sit potestate. Spondimus in dei nomine atque promittimus infrascriptas res meliorare, et pensionem

ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre. Quod si minime fecerimus de quo superius repromittimus, tune liceat uos uel successoribus uestris in suprascriptas res introire, et cui uolueritis dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris in ius et dominio sancte ecclesie uestre reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet hec peticio nostra et hune libellum scriptum et manu uestra firmatum nobis contradere iubeatis, et alium similem a nobis factum uel a testibus roboratum uobis pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus conseruandum. Facto petitorio mense februarii, indicione v. Imperante domno nostro Otto in italia anno nono, indicione suprascripta feliciter.

Teodulfus episcopus in hoc libello subscripsi.

### DOCUMENTO VII.

ANNO CMLXXVII, MARZO. INDIZIONE V.

Il vescovo Teodolfo loca i beni della chiesa di san Marcellino, posti nella valle di Lavagna.

(Dal quinterno sovra citato; V. Carte Genovesi ecc. N.º 22).

CVM Cum Petimus defensoribus sacro sancte Januensis ecclesie ubi preest domnus Teodulfus episcopus. Vti nobis Martino una cum uxore et filiis masculinis, si unus ex nobis sine herede mortuus fuerit unus alterius succedere debeat. Tytulo conditionis locare nobis iubeatis petimus res iuris ecclesie Sancti Marcellini que posite sunt in ualle lauania, locus ubi nominatur Matinola et Jenestedo, id est casa, uineis, ficetis, oliuetis, roboretis, cannetis, campis, syluis et

pascuis. Choerencias uero habet, de uno latere fine riuo legasco, de alio latere fine terra Sancti Ambrosii et Sancti Nazarii, et de super fine iugo ceresiola, de subtus fine uineale. Infra istas iam dictas coherencias omnia et omnibus plenum et uacuum petimus infrascripti petitores medietatem de quantum antea tenuit ienitor nostro Martino per suos libellos filio Vrsicini de Jenestedo, tantum petimus infrascripti petitores omnia plenum et uacuum ex integrum una cum exitis eorum. Similiter petimus petiola de terra laboratoria et arbores fructiferis super se habentem in loco que dicitur Austana. et ipsa terra fuit de Johanne Malosio. Ita tamen ut inferamus uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum pensionem denarium. 1. Tantum spondimus in dei nomine atque promittimus suprascriptas res meliorare, et pensionem ecclesie uestre uobis uel successoribus uestris per unumquemque annum inferre . . . . . . . . . . de quo superius repromittimus, tunc liceat uos uel successoribus uestris . . . . . . . dare in uestra sit potestate. Post obitum nostrum uel filiis nostris . . . . sancte ecclesie reuertatur cuius est proprietas. Vnde si placet et peticio nostra et hunc libellum scriptum et manu uestra firmatum nobis contradere iubeatis. et alium similem a nobis factum . . . . pro munimine sancte ecclesie uestre tradimus ad conseruandum. Facto petitorio mense marcio. per indicionem v. Imperante domino nostro Otto in italia ab anno nono, indicione suprascripta feliciter.

Teodulfus episcopus in hoc libello subscripsi.

### DOCUMENTO VIII.

ANNO CMEXAIX, MARZO. INDIZIONE VII.

Il vescovo Teodolfo concede a parecchie famiglie la investitura dei beni posseduti dalla Chiesa genovese nella Villa Matuziana ed in Taggia, per l'annua pensione di soldi 2 e denari 5.

V. Liber Jurium Reipublicae Genuensis, vol. 1. n. n. col. 4.

# DOCUMENTO IX.

ANNO CMLXXIX, MARZO. INDIZIONE VII.

Il vescovo Teodolfo concede alle stesse famiglie la metà dei beni spettanti alla sua Chiesa nel Comitato di Vintimiglia, a patto che nel primo anno gli sia dato un moggio di grano sopra ogni nove che se ne raccoglieranno; uno sopra ogni otto nel secondo; e finalmente uno sopra ogni sette nel terzo, e nei successivi. Quanto alle vigne, ed agli alberi di fichi e di ulivi che potessero venir piantati in quei terreni, niun obbligo competerebbe alle dette famiglie nel primo decennio; ma trascorso questo, esse sarebbero tenute di fornire al Vescovo in ciascun anno la metà del ricolto.

V. Liber Jurium Reipublicae Genuensis, vol. 1. n. 111. col. 6.

#### DOCUMENTO X.

#### ANNO CMLXXX. INDIZIONE VIII.

Il vescovo Teodolfo, premesso come nelle varie vicende dei tempi si fossero dai Saraceni devastati e saccheggiati i beni che la Chiesa genovese possedeva nella Villa Matuziana ed in Taggia, e fossero rimaste prive di abitatori quelle parrocchie le quali obbedivano alla medesima, cui pagavano decime e fruttavano parecchie rendite, dona in perpetuo tre quarte parti dei beni stessi coi proventi relativi a' suoi cherici cardinali, o canonici, e conserva la rimanente per se.

V. Liber Jurium Reipublicae Genuensis, vol. 1 N. IV. col. 7; Banchero, Duomo di Genova illustrato e descritto, pag. 213.

# DOCUMENTO XI.

ANNO CMLXXXXIX, XXX OTTOBRE. INDIZIONE XIII.

L'imperatrice Adelaide figlia del re Rodolfo, e vedova di Ottone I, dona parecchi beni alla chiesa di san Siro posta fuori le mura di Genova.

(Pergamena sommamente logora, già custodita nell'Archivio di detta chiesa, scanzia 1, fogliazzo 1, Matricola II. TT., e segnata sul dorso, di mano recente: Kalendis novembris 985, indictione 15.°, Johanne episcopus etc.; V. Carte Genovesi ecc. N.º 54).

Scriptura autentica in pergamena in qua Adalesia Imperatrix filia quondam Rodulphi regnante Oto (\*) Imperatore anno suo iv. uel xiv. in calendas nouembris indicione xiii (\*\*). in qua asseritur ecclesiam Beati Syri in qua suum corpus quiescit foris prope ciuitatem Januensem ubi nunc dominus Johannes episcopus preesse uidetur etc. que profitetur ex sua natione uiuere lege salica. offert quedam bona ecclesie predicte Sancti Syri. In fine: Actum in loco Agaunense ubi Sancto Mauricio dicitur.

| In nomine Domini dei et Saluatoris nostri ihesu    |   |
|----------------------------------------------------|---|
| per quarto. tercio kalendas nouembri               | S |
| santum corpus quexit fori                          | S |
| prope (***) ciuitatem Januensem                    | X |
| filia quondam Rodulfi Regis qui professa sum       | q |
| ipsius ecclesie. propterea dixi quisqu             | e |
| in sanctis in oc seculo centuplum                  | 1 |
| accipiet insuper et quod melius                    |   |
| ofero a presenti die in eadem ecclesia Sancti Siri |   |
| idest p una d                                      |   |
| et iacet ad locos ubi dicitur cam                  |   |
| ab partibus uias. de reliquis es .                 | ۰ |
| proprietario iuri. que auten                       | 1 |
|                                                    |   |
| ingresso seu cum superioribus et                   |   |
| In Integrum uolo et per presentem cartulan         | 1 |
| cor                                                |   |

<sup>(4)</sup> Pare che vi si legga: III Oto.

<sup>(\*\*)</sup> Questa indicazione cronologica risponde all'anno 999 di Gesù Cristo, ed al 4.º dell'impero di Ottone III. Adelaide morì il 46 dicembre di questo anno medesimo.

<sup>(\*\*\*)</sup> Le parole foris prope sono scritte con inchiostro diverso da quello con cui è scritto il diploma.

| dium amme mee ut ue                      |
|------------------------------------------|
| quicquit acluerit at mihi                |
| in futuro                                |
| supra Adelasia imperatrix a parte imp    |
| slum                                     |
|                                          |
| feci et pars ipsius                      |
| abendum relinquo sine omni mea et eredum |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
| is uero quod futurum esse                |
| non credimus eredibus meis               |
| seu quislibet opos                       |
| aut eam per cocumque                     |
| Ecclesic multa quod es                   |
| pena auro obtimo                         |
| nus euindicare non ualeamus              |
| has firms                                |
| permanead inconcu                        |
| imperatrix una cum meos ere              |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |
|                                          |
|                                          |
| ipsius Ecclesie res                      |
| extimacione mea .                        |
|                                          |
| michi Odelrici notarius et iud           |
| mans testibus obtulit roboran            |
| Signum manus suprascripte Adeles         |
| Signa manibus                            |
|                                          |
| qui supra Odel                           |
| et iudex sacr                            |
| uius cartula offersionis                 |
| compleui et dedi.                        |
| *                                        |

#### DOCUMENTO XII.

ANNO MVI, FEBBRAIO. INDIZIONE IV.

Giovanni vescovo di Genova elegge e costituisce il monaco Pietro in abbate del munistero di san Siro, sotto la regola di san Benedetto, e concede al munistero medesimo varie decime e parecchi beni.

(Giscardi, *Istoria Ecclesiastica della Liguria*, ms. nella Biblioteca dei RR. Missionarii Urbani, vol. I. pag. 59-40; *Carte Genovesi* ecc. N.º 71).

Hoc est exemplum siue transumptum cuiusdam authentice scripture per me Bonuicinum de Regio notarium fideliter exemplate de mandato et authoritate Reuerendi Patris Domini Bartholomei (\*) Dei gratia Archiepiscopi Januensis. et hoc ad instantiam et requisitionem uenerabilis et religiosi uiri domini fratris Bernardi de Paride abbatis monasterii Sancti Syri Januensis.

Tenor autem dicte scripture authentice noscitur esse talis.

In nomine Domini Dei eterni. Joannes sancte Januensis ecclesie deuotissimus episcopus. Dum in . . . . . nomine peruigili . . . . studio . . . . religionis . . . . . (\*\*) memorie nostre subito occurrit quatenus ecclesiam beati Syri confessoris regularium monachorum concessa nostra pontificiali autoritate nostrorumque decretis clericorum adhibita cura et religionis studio debite seruitutis honore ditaremus quatenus presentis uite subsidium et eterne retributionis

<sup>(\*)</sup> Bartolomeo de' Maroni, da Reggio di Lombardia, governò la sede di Genova dal 1321 al 1336.

<sup>(\*\*)</sup> Qui mancano quasi cinque linee di scrittura, perchè inintelligibili.

brachium concessa delictorum uenia sortiri mereremur. Omnium igitur sancte dei ecclesie nostrorumque fidelium clericorum sine laicorum notam fore sollicitudine uolumus quoniam pro amore et reuerentia summi Dei eiusque filii domini nostri Jhesu Christi et Spiritus Sancti, nec non et pro reuerentia ipsius Sancti Syri confessoris cuius corpus humatum quiescit ibi. nec non et pro remedio animarum regum ac imperatorum omniumque fidelium catholicorum. sed et pro eterne reparationis gratia et pro delictorum nostrorum nostrorumque precedencium ac successorum uenia, quemdam monachum nomine Petrum cum omnibus monachis qui ibidem pro futuris temporibus deuoti extiterint. et beati Benedicti regulam se subdiderint. statuimus in eadem ecclesia seruituros, et ut ipsam beati Syri ecclesiam prelibato presbytero et monacho cooperante in congregatione monachorum de die in die proficiens eumdem presbyterum ibi ordinamus abbatem et patrem. concedentes eidem ecclesie uineam in circuitu sicut ad ipsam ecclesiam beatissimi Syri longum tempus hactenus vel habendo iterum concedimus decimas . . . . . . . . . ad predictam ecclesiam pertinentes, hoc est manso uno . . . . . . . . uineis et quidquid ad ipsam massariam . . . . . . . caput arena ubi dicitur sancto michele . . . . . . . et uineis et castanetis in besenia, casis, uineis et castanetis, in langasco massaricio uno. in . . . . . . . . . . . . (\*) in quinto. in bibiano. in sarzano. in salognio. in hurti. et malprensis terris. et in glariolo, in mignano terris coltis et incoltis. in gaui. in maure gasi. in carosio. in pomariolo. in gaterico, in ualle mascema, in uultablo, in uiuo, quantumcumque nostro episcopatu pertinere uidetur in supradictis locis cum casis. uineis, campis, pratis, pascuis, cultis et incultis, et exitus carum qualicumque modo. Omnia in suprascriptam ecclesiam sumptum et subsidium uestrum uestrorumque successorum habendum concedimus

<sup>(\*)</sup> Mancano nuovamente oltre a sette linee di scrittura.

- † Joannes dei gratia humilis episcopus in hoc decreto subscripsi.
- † Ego Azo subdiaconus uicedominus in hoc decreto subscripsi. Gerardus subdiaconus manus mea subscripsi.
- † Ego Conradus diaconus per iussionem domni mei presulis manu mea subscripsi.

Dominicus presbyter qui et Lanfredus in hoc decreto manu mea subscripsi.

- + Benodus presbiter in hoc decretum per iussionem domini Joannis episcopi subscripsi.
  - (\*) Mancano sedici linee.
  - (\*\*) Le parole indictione tertia sono ritoccate di mano recente.
- (\*\*\*) Alcune di queste note cronologiche peccano di grave inesattezza. L'indizione cadente nel 1006, corrispondente all'anno 3.º del regno di Enrico II, non era la 3.º o la 5.º, ma la 4.º; e Giovanni, il quale nel giugno del 987, confermando le donazioni fatte da Serra abbadessa al munistero di santo Stefano, dichiarava essere trascorsi anni quattro e giorni dodici dal suo ingresso nella sede episcopale, non poteva ora contare l'anno ventesimo, sibbene il vigesimo primo.

N. . . . subdiaconus per iussionem domini Joannis manu mea subscripsi.

† Joannes diaconus in hoc decreto subscripsi.

### DOCUMENTO XIII.

#### ANNO MVIII. INDIZIONE VI.

Il vescovo Giovanni stabilisce i monaci Benedettini nella chiesa dei santi Vittore e Sabina, ne elegge abbate il monaco Venerio, e concede loro parecchi beni.

(Schiaffino, Annali ecclesiastici della Liguria, ms. autografo presso l'avvocato Francesco Ansaldo, vol. II, pag. 38-42; Carte Genovesi ecc. N.º 75).

In nomine Dei eterni et indiuidue sancte Trinitatis. Joannes uenerabilis episcopus seruus seruorum Dei. Non solum in sacris uoluminibus studiis egregius pastor speculari oportet. uerum etiam in omnibus qui cathredam episcopalem uindicare confidunt . . . .

<sup>(\*)</sup> Mancano altre otto linee.

<sup>(\*\*)</sup> Mancano dieci linee.

. . . . . . . . . . . . . maximeque cautius presidere debet in illis quorum orationum diuino spiritu fulti. pompa huius seculi iuitantes nihilque propria possidentes atque in conspectu hominum uilissimos esse . . . . . . . . regula monacorum apellata sanciat. omnibus filiis nostre ecclesie presentibus et futuris uel clericis notam fore uolumus qualiter ecclesie Christi et Sancti Victoris et constituimus esse cenobium monacorum ac deuotorum ad honorem Dei et domini nostri Jesu Christi eiusque filio Spiritui Sancto. seu et pro reuerentia ipsorum uenerabilium martirum quorum in eodem loco memoriam uenerare perhibetur . . . . . . et per remedium animarum imperatorum uel regum omniumque fidelium et defunctorum, sed et pro eterna raparationis gratia atque per delictorum nostrorum meorumque precedentium ac successorum uenia . . . . paginarum concessimus aliquantulum . . . . in eodem consistentium. nunc Deo auxiliante reliquas res que per nota fine offersiones atque scripta . . . hodie . . . . . . potuerint per huius firmitatis paginam confirmamus canonico ordine, et perpetuum habendum concedimus uenerabili loco in usum et in sumptum . . . . . . . . . ibi domino pro tempore famulantium. hoc statuentes ut nullo unquam tempore licentiam habeant de predictis rebus uel de reliquis . . . . scribendi iuxta consuctudinem . . . patrie ut pro tali . . . . . . . dispendium rerum uel familiarum patiatur ipsa ecclesia, quia ne in posterum fieri tenore secundum huius firmitatis . . . . . . . . . . nostre ecclesie retinuimus conseruandum. Interea preualescat nostra fraternitas ne opus nostrum inordinatum . . . . quemdam abbatem uenerabilem Venerium nomine qui . . . . . . . . . ad recuperandam partem principalem ecclesie que a perfidis saracenis longis temporibus deuastata est uolumus cum omnibus monachis qui nunc presentes sunt. uel pro futuris temporibus . . . . . deo . . . . et beati Benedicti ab-

batis regula subdiderint statuta abbatis cooperantes in congregatione monachorum de die in diem proficientes eundem abbatem statuimus abbatie . . . . . . . . monacos abbatem qui et patrem esset. concedentes eidem ecclesie predictam uineam . . . . pretaxata basilica sicut coherentia . . . . ab uno latere fossato, ab alio similiter fossato quod descendit ad mare, de superiore capite bona Godoni, de subteriore capite uia publica, seu omnibus rebus simul cum massaritiis a predicta ecclesia . . . . . si cut . . . . et coherentias . . . . . determinant. et quidquid . . . . . . . . antea a fidelibus Deo auxiliante . . . . erunt in Vrbem. et famulis utriusque sexus, seu mobilibus et immo bilibus rebus atque uota mancipamus. quatenus predictus egregius abbas cum suis seguacibus monachis sub regula sancti Benedicti solita frequentatione et assidua meditatione laudes . . . . . diuinum honorem ibi iugiter Domino Deo altissimo et ipsorum prenominatorum martirum sacra et regulam . . . . . . . uolumus. et hoc contradicimus. ut hoc . . . nostri decreti aliquo tempore confringatur a nobis neque a nostris successoribus, sed omni titubatione remota secure et quiete . . . . . . . . . . iniunctum sibi officium peragant, et sacre ecclesie se semper subditos recognoscant in rebus et famulis inibi colatis siuc conferendis annuatim in die pasche et natalis domini in domo iam . . . . . alia . . . . . . . . ut diligentius obseruatur manu propria roborantes clericorumque nostrorum constipulationi . . . . . . . . . . . est. Si quis hac firmitatis paginam al iquando infringere temptauerit, aut per pecuniam predicta abbatia ordinare nolucrit nisi in electione fratrum ibidem Deo seruientium . . . . . . . . . . . . omnino mancipare aliter qualiter. Hoc anno dominice incarnationis Domini nostri Jesu Christi MVIII. Regnante domino nostro Henrico rege in Italia anno IIII. indicione vi feliciter.

Ego Joannes humilis episcopus in decretum manu mea subscripsi.

Ego Aso subdiaconus uicedominus in decreto subscripsi. Ego Indo presbiter subscripsi. . . . . . . . . decretum per iussionem domini Jannis episcopi subscripsi. Gerardus diaconus manu mea subscripsi. Ego Conradus diaconus per iussionem domini nostri Presulis manu mea subscripsi. Joannes diaconus per iussionem domini nostri Presulis manu mea subscripsi. Dominicus presbiter qui et Lanfredus in hoc decreto manu mea subscripsi. Bernardus subdiaconus in hoc decreto manu mea subscripsi. Joannes subdiaconus in hoc decreto subscripsi. DOCUMENTO XIV. ANNO MXIX. INDIZIONE II. Landolfo vescovo di Genova dona al monastero di san Siro la basilica di san Marcellino, sita non lungi dal castello di Genova, con tutto il territorio che le è circostante, (Cartina logora segnata in fronte di mano antica: Decretum domini Landulfi episcopi de ecclesia sancti Marcellini; e di mano recente: 1023, alias 1007. Nel dorso: Anno dominice incarnationis Millesimo XVII... Imperatoris dom. . . . . . Henrici in Italia anno XI. Indicione secunda. Carte Genovesi ecc. N.º 124). 

. . . . . cupimus dum in hac sancta sede beatissimi Syli episcopi

domino largiente nos interpresideremus, dilecto fideli nostro Petro abbati beatissimi Syli confessoris et episcopi . . . . . . . seruis uidentur largire subiectis non pretermittant suam sirmatoriam uiolari. Ideoque petit nobis tua fidelitas, seu considerantes nos tuum seruitium . . . . . . . . . . . . concedimus sancto Sylo et tibi Petro abbati atque successoribus tuis per hanc nostram paginam in sumptum uel subsidium uestrum ad augumentum religionis uestre habendum confirmamus pro anima domini imperatoris Henrici ac nostre siue successorum nostrorum mercede basilicam sancti Marcellini cum toto territorio quam circa se habente (sic), que fundata est non longe ab oppido ianuense prope prefatum monasterium sancti Syli, per fines et coherentias designatas, ab uno latere fossatum quod currit prope ecclesiam sancti Pancrati . . . . . . . . (\*) . . . . . . . . . . . sine omni nostra uel successorum nostrorum contradictione . . . . . . . . Facta est hec nostra cessio anno dominice incarnationis Millesimo xvII. imperatoris domini nostri Henrici in Italia anno vi. indicione secunda (\*\*).

Landulfus episcopus . . . . . . . . . . . . . . .

Landulfus episcopus domini Hinrici imperatoris rogatu in hac cessio subscripsi.

<sup>(\*)</sup> Ecco in qual guisa i confini qui mancanti si trovano indicati dal vescovo Corrado nella conferma della basilica medesima, da esso fatta al monastero di di san Siro nel 1036: Ab uno latere fossatum quod currit prope ecclesiam sancti Pancraci, ab alio latere terra sancte Sauine, a tertio latere uia publica, a quarto latere mare (V. Chartarum vol. II, N. CII, col. 125-126).

<sup>(\*\*)</sup> L'anno 6.º dell'impero di Enrico II, e l'indizione 2.ª corrispondono al 1019 di Gesù Cristo.

### DOCUMENTO XV.

ANNO MXXIV, XVIII FEBBRAIO. INDIZIONE VII.

Permuta di due mansi posti in Vignale ed in Langasco, avvenuta fra il vescovo Landolfo ed Arnaldo Giudice.

(Pergamena autentica segnata sul dorso di mano antica e di mano recente Landulfus episcopus, anno 1010. anno 10 Henrici. Indicione 7.ª Carte genovesi ecc. N.º 125).

In nomine domini dei et saluatoris nostri ihesu christi, henrici gratia dei imperator augustus anno imperii eius deo propicio decimo, duodecimo kalendas marcii, indicione septima (\*). Comutatio bone fidei noxitur esse contractum ut uicem ensionem optineat firmitatem eodemque nexu obligat contraentes. Placuit itaque bona conuenit uoluntatem inter donnus landulfus episcopus sancte genuensis ecclexie nec non et arnaldus iudex filius quondam agifredi qui professus erat ex nacione sua lege uiuere langobardum, ut inde in omni debeat dare sicut et a presenti de racione tradiderit uicissim sibi unus alter comutacionis nomine, in primis dedit ipse donnus landulfus episcopus eidem arnaldi iudex in causa comutacionis.

(\*) Siffatte indicazioni, a malgrado della dichiarazione ripetutamente apposta sul dorso della pergamena, non possono riferirsi che al febbraio del 4024. In tale epoca propriamente cadeva l'indizione settima, ed Enrico II contava l'anno 10.º, che fu pure l'ultimo del suo impero. Nel 1010 invece la Chiesa di Genova era tuttavia governata dal vescovo Giovanni, come meglio apparirà altrove.

item mansum unum cum omnibus rebus at ipso manso pertinentibus iuris ipsius episcopio, quibus ese uidentur in loco et fundo uignali et saceta. locus ubi anciasi dicitur, et est ipso manso per mensura iusta inter sedim et uineis cum areis suarum seu terris arabelis et gerbis pratis et siluis et castenetis cum areis suarum super totis iugeas decem, quidem et adauicem recepit ipse domnus landulfus episcopus a parte ipsius episcopo ab eumdem arnaldus iudex melioratas rex sicut lex abet . . . te. similiter mansum unum cum omnibus rebus at ipso manso pertinentibus iuris ipsius arnaldi iudex. quibus ese uidentur in loco et fundo langasco. facea locus ubi santo . . . . dicitur. et est ipso manso cum omnibus rebus a se pertinentibus per mensuram iustam inter sedim et uineis cum areis suarum seu terris arabelis gerbis siluis et castenetis cum areis suarum super totis iugeas undecim, hasdemque san . . . . . ctas mansoras cum omnibus rebus at ipsas mansoras pertinentibus super nominatas uel comutatas una cum accessionibus et ingresoras earum seu cum superioribus et inferioribus earum rerum quales superius mensura legitur in integrum, et inter se comutauerunt . . . . . unus alter parx parti per pagina comutacionis nomine tradiderunt facientes et . . . . unus quis decor receperit a presenti die tam ipsi quamque et successores uel heredes et . . . . . iudex legaliter proprietario nomine quicquit uoluerint aut prouiderint sine omnium . . . . tradicione. et sponderunt se ipsi comutatores tam ipsi quamque et successores . . . . . . predictas mansoras pertinentibus . . . . comutacionis nomine tradiderunt in integrum onni tempore ab onni omine defensare . . . . . . et ut ordo legis deposit et at anc preuidendam comutacionis nomine accesserunt sup . . . . mansoras anc prouidendam item Giso diaconus de ordine ipsius episcopio subscripto eidem donni Landulfi episcopus ab eo directo una simul cum bonos omines extimatores . . . . martinus et aribertus seu bonando. quibus onnibus extimatoribus cumparuit . . . . . extimauer . . . quod meliorata

rex recipere ipse donnus Landulfus episcopus ab eumdem Arnaldo . . . . . . rte ipsius episcopio quam dare et legibus comutacio ipsa tunc ficri potuisset et de . . . . . . . ex ipsis aut successores uel heredes eorum . . . . anc comutacionem . . . . . . . . . . et permanserint . . . . ea omnia quales superius legitur uel si ab unumquenque omine qui supra quod in integrum non defensauerint cumpona parx parti finem seruandi pena dublis ipsas mansoras . . . . tempore fuerit melioratis au ualuerit sub extimaciones in consimile locas. unde due instrumenta in comutacionis nomine uno tinore scriptes sunt. Actum in ciuitate Genua feliciter.

Ego arnaldus iudex in ac cartula comutacionis a me . . . . . subscripsi.

Giso diaconus qui misus fuit ut supra.

Signum m. m. manibus istorum martini et ariberti seu bonandi qui super ipsi rebus accesserunt et extimauerunt ut supra.

+ Judo rogatus subscripsi.

Cunradus iudex rogatus subscripsi.

Obertus rogatus subscripsi.

Ego Manardus notarius sacri palacii scriptor uius cartule comutacionis post tradita compleui et dedi.

#### DOCUMENTO XVI.

ANNO MXXV, APRILE. INDIZIONE VIII.

Il vescovo Landolfo elegge il monaco Giovanni ad abbate della chiesa di san Siro Emiliano, e concede alla medesima un prato con pozzo ed alberi.

(Ex extracto ad Comites de Lavania spectanti, ex libro Syri primi Archiepiscopi Genuensis compilato per Alexandrum oeconomum, praepositum

Sanctae Mariae de Castello. Actum in palacio novo Januensis Archiepiscopi in Janua, 1137 o 1147. Scanzia prima, Fogliazzo primo. Carte Genovesi ecc. N.º 432).

† In nomine domini dei eterni. Landulfus sancte ianuensis eeclesie deuotissimus episcopus . . . . . Dum in Dei omnipotentis nomine peruigili studio de sacre religionis ipsius a Ecclesie ordine iuxta commisse nobis gratie officium sollicite pertractaremus inter cetera que ad sanctarum dei ecclesiarum misteria pertinent diuina celitus cogitatione submoti memorie nostre subito occurrit ecclesiam beati Syli miliani et confessoris regularium monachorum concessa nostra pontificali auctoritate, qua illic ubi a ecclesia moderno tempore angelica reuelatione constructa est nostrorumque decretis clericorum adhibita cura et religionis studio debite seruitutis honore ditaremus, quatinus presentis uite subsidium eterne retributionis brauium concessa delictorum uenia sortiri mereremur. Omnium igitur sancte Dei ecclesie nostrorumque fidelium clericorum siue laicorum notam fore sollicitudinem uolumus quoniam pro amore et reuerentia summi Dei ciusque filii domini nostri Jhesu Christi et spiritus sancti, nec non et pro reuerentia ipsius sancti Syli confessoris cuius in eodem loco memoria uenerari perhibetur, nec non et pro remedio animarum regum ac imperatorum omniumque fidelium catholicorum, scilicet pro eterne reparationis gratia et pro delictorum nostrorum nostrorumque precedentium ac successorum uenia, quemdam monachum Jhoannem nomine cum omnibus monachis qui ibidem pro futuris temporibus deuoti extiterint et beati Benedicti regulam se subdiderint, statuimus in eadem ecclesia seruituros et in ipsa beati Syli confessoris ecclesia prelibatis presbitero et monacho cooperante in congregatione monachorum de die in diem proficiens eumdem presbiterum ibi ordinamus abbatem et patrem, concedentes eidem ecclesie moderne nostrum pratum domnicatum cum puteo et arboribus sicut uia publica a longo tempore

esse declaratur, et sicut decernitur esse diuisio inter ipsum pratum et libellaria famulorum nostrorum, et sicut per rectitudinem decreuit nostra uoluntas introire infra uineam que fuit domnicata sicut uidetur esse arbor piri qui dicitur longoarda usque in angulum domus que . . . . per circuitum infra istas fines et coherentia structa cum dota que in sumptu monachi longo tempore habebatur cum secratario monachi usque in uiam publican. Infra istas fines et coherentias omnia in omnibus plenum et uacuum in usum et sumptum monachorum ibidem seruientium mancipamus propter ecclesiam ueterem. Illam uero quia plebis est non submittimus illi monasterio, sed nouam ecclesiam cum nouem hedibus contra ueterem ecclesiam ei stabilimus. Quatenus predictus abbas cum suis seguacibus monachis sub regula sancti Benedicti abbatis subditi sollicita frequentatione et assidua meditatione laudes hymnidicas et diuinum honorem ibi iugiter domino Deo altissimo pro ipsius prenominati confessoris confessione socia ucneratione resonare non cessent ubi ipse sanctus pontifex Sylus corpore natus creditur et nutritus. illis uero recte uiuentibus et regulari discipline colla subicientibus nolumus ut hec cautio nostri decreti aliquo tempore infringatur a nobis uidelicet neque a nostris subcessoribus, sed omni remota titubatione secure et quiete uiuant et iniunctum sibi officium peragant, et ut nostre ecclesie se subditos recognoscant in ibi datis et conferendis annuatim in die pasche et natalis domini uel una die ante uel post in dommo (sic) sancti laurenti persoluant modiolos sex plenos pocione et totidem candelas.

Actum est hoc anno dominice incarnationis milleximo xxv. episcopatus autem nostri v. mense aprili. indicione viii (\*).

Landulfus episcopus in hac cessione subscripsit.

<sup>(\*)</sup> Qui l'anno dell'incarnazione va confuso coll'anno volgare.

### DOCUMENTO XVII.

ANNO MXXVI, OTTOBRE, INDIZIONE IX.

Ansaldo abbate del monastero di san Siro di Genova, ottiene in locazione dal vescovo Landolfo e da Giovanni abbate della chiesa di san Siro Emiliano la domocolta ed il prato, siti in vicinanza della chiesa medesima, per l'annua pensione di un denaro.

V. Chartarum vol. 1. N. cclxv. col. 452.

#### DOCUMENTO XVIII.

ANNO MXXXVI. INDIZIONE VI (\*).

Corrado vescovo di Genova conferma ad Ansaldo abbate del monastero di san Siro la donazione della basilica di san Marcellino.

- V. Chartarum vol. н. N. сн. col. 425-126.
- (\*) Nel 1036 non correva veramente l'indizione 6.4, ma la 5.4 Forse l'atto è posteriore al 24 settembre, nel quale sarebbe incominciata la 4.4, ed in tale caso può facilmente credersi che il copista (giacchè il diploma è tratto da copia autentica del 1265) scambiasse il 1v in un vi.

#### DOCUMENTO XIX.

ANNO MXXXVIII, XXIX GENNAIO. INDIZIONE VII (\*).

Corrado conte di Vintimiglia cede a Corrado vescovo di Genova tutti i diritti che gli competevano sulle terre e gli uomini, che la Chiesa genovese possedeva in san Remo.

V. Liber Jurium Reipublicae Genuensis, vol. 1. N. v. col. 9-11.

### DOCUMENTO XX.

ANNO MLII, LUGLIO. INDIZIONE V.

Oberto vescovo di Genova dona al monastero di san Siro presso questa città le decime a lui dovute dai figli di Migesio, dai figli di Oberto fratello di esso Migesio, e dai figli di Oberto di Manesseno.

- V. Ughelli, Italia Sacra, vol. IV col. 844-845 (\*\*); Canale, Storia dei genovesi, vol. 1. pag. 497-499, e Nuova Istoria della Repubblica di Genova, vol. 1 pag. 409-410; Banchero, Il Duomo di Genova illustrato e descritto, pag. 294-297.
  - (\*) Nel gennaio del 1038 non correva la 7º indizione, ma soltanto la 6.ª (\*\*) Cito sempre l'edizione fattane in Venezia dal Coleti, nel secolo scorso.

# DOCUMENTO XXI.

ANNO MLXXXVII, DICEMBRE. INDIZIONE XI.

Corrado vescovo dona a' suoi canonici la chiesa dei santi Genesio ed Alessandro in Genova, coi redditi e le oblazioni relative alla medesima.

V. Ughelli, Italia Sacra, vol. IV. col. 846; Cappelletti, Le Chiese d'Italia dalla loro origine sino ai giorni nostri (Venezia, Tip. Antonelli), vol. XIII, pag. 293-294; Banchero, Il Duomo di Genova ecc. pag. 215-216.

### DOCUMENTO XXII.

ANNO MCX, LUGLIO.

Oberto conte di Vintimiglia condanna gli uomini di San Remo a pagare alla Canonica di san Lorenzo di Genova i frutti e feudi de' quali andavano debitori verso la medesima, in riconoscimento della proprietà delle terre che da essa tenevano.

V. Liber Jurium Reipublicae Genuensis, vol. 1. N xIII. col. 19-20.

### DOCUMENTO XXIII.

ANNO MCXI, FEBBRAIO.

Guidone Spinola, Guidone di Rustico di Rizo, Guglielmo Bufferio, e Gandolfo Ruffo, consoli del Comune, sentenziano doversi alla chiesa di san Siro di Genova tutta la decima dell'eredità dei figli di Rustico di Caschifellone.

V. Caffaro, Annali di Genova, ediz. 1828. pag. 1; Olivieri, Serie dei Consoli ecc. pag. 239; Isnardi, Storia della Università di Genova, Parte Prima, Documento LXII, pag. 417.

# DOCUMENTO XXIV.

ANNO MCXVI, AGOSTO. INDIZIONE VIII.

Airaldo vescovo di Genova dona ai canonici di san Lorenzo la terra vacua di san Genesio, e la decima del sale da percepirsi sopra una nave proveniente dalla Sardegna o dalla Provenza.

V. Cuneo, Memorie sopra l'antico debito pubblico ecc. pag. 238-239; Cappelletti, Le Chiese d'Italia ecc. vol. xIII, pag. 304-505; Banclero, Il Duomo di Genova illustrato e descritto, pag. 232-234.

# DOCUMENTO XXV.

ANNO MCXXIII, LUGLIO. INDIZIONE IV (\*).

Sigifredo vescovo di Genova ed Oberto conte di Vintimiglia, dagli uomini di San Remo eletti arbitri nella lite vertente fra questi ed i canonici di san Lorenzo, al cospetto di molti buoni uomini genovesi e vintimigliesi, sentenziano che quei di San Remo debbano ogni anno payare tributo ai detti canonici pei frutti che nascevano nelle tre quarte parti delle terre ivi possedute dalla Chiesa genovese, e ad essi canonici spettanti in forza del libello del vescovo Teodolfo (\*\*).

V. Liber Jurium Reipublicae Genuensis, vol. 1, N. xvi. col. 26-28.

### DOCUMENTO XXVI.

ANNO MCXXXII, IX OTTOBRE. INDIZIONE X.

L'arcivescovo Siro II concede in perpetuo ai canonici di san Lorenzo la decima di tutti i donnicati, che i cittadini di Genova faranno dal torrente Bisagno a quello di Sturla, e dalla Strada

<sup>(\*)</sup> Nel luglio dell'anno comune 1123 (corrispondente al 1124 dell'inear-nazione che si nota nell'atto), non correva già l'indizione 4.°, ma la 15.º genovese e la 1.º cesarea.

<sup>(\*\*)</sup> V. Documento x.

Romana al mare; le decime di ogni podere coltivato nel colle di Carignano; la decima di Ravecca sino al torrente Bisagno ed al mare; e finalmente quella della Strada che dal Bisagno conduce a san Martino ed allo Spedale di santo Stefano, sino alla porta della Città.

I Consoli Ottone di Gandolfo, Guglielmo Della-Volta, Ogerio di Guidone, per volontà dello stesso Arcivescovo, confermano questa donazione.

V. Ughelli, Italia Sacra, vol. IV. col. 858; Cuneo, Memorie sopra l'antico debito pubblico ecc., pag. 240-241; Cappelletti, Le Chiese d'Italia ecc. vol. XIII, pag. 320-321; Banchero, Il Duomo di Genova illustrato e descritto, pag. 241-242.

# DOCUMENTO XXVII.

ANNO MCXXXIV, XI GENNAIO. INDIZIONE XI (\*).

Papa Innocenzo II stabilisce che le decime dei Carmadino e degli Isole, donate dal vescovo Oberto al monastero di san Siro di Genova debbano, contro le pretese del Capitolo di san Lorenzo, venire sempre dal medesimo percepite.

(Schiassino, Annali ecclesiastici della Liguria mss., ad. an. 1134)

Innocentius episcopus seruus seruorum Dei dilecto filio Aldeberto abbati monasterii Sancti Syri, quod in burgo ciuitatis Janue situm

(\*) Secondo lo stile della Curia Romana, col 1.º gennaio del 1134 avrebbe dovuto incominciare l'indizione 12.º Forse l'11.º qui si legge per mero sbaglio del copista.

est eiusque successoribus regulariter substituendis in perpetuum . . . . . . . . pacem statuere, et ne lites in infinitum extendantur sed potius conquiescant, si qua aduersus eam querela emerserit et apostolice dispensationis arbitrio uisa fine debito terminare. Ea propter in Domino fili Aldeberte abbas decisionem controuersie que interte et uillanum prepositum ecclesie ianuensis supra decimis ciuium cognationis de Insula et Camardino sepius noscetur agitata ad perpetuam posterum memoriam charta et atramento duximus committendam. Primo ergo anno promotionis nostre pro seruitio ecclesie nobis Januam uenientibus predictus Villanus prepositus et fratres eius aduersum te ac fratres tuos super eisdem decimis querelam deposuit, et eam suis rationibus uendicare ecclesie Sancti Laurentii nitebantur. Verum quia nos pro beati Petri obseguio ad partes Gallie festinantius tendebamus, ut tam tu quam idem prepositus apud Sanctum Egidium de eodem negotio tractaturi uestram nobis exiberetis precem uiua uoce precipimus. Cum itaque uenissemus utriusque partis allegationes audiuimus, sed maioribus causis superuenientibus eamdem litem terminare nequinimus, eamque nostro iudicio in tempus aliud reservauimus. Denique dum divina clementia ad sedem propriam nos reduxisset tuos clamores proeiusdem preposui . . . . . . . . suscepimus. ac per hoc tam te quam dietum Villanum per apostolicas litteras ad nostram presentiam inuitauimus. Prefixo ergo termino apud pisanam ciuitatem iam dictus Villanus prepositus et Opizo archipresbiter cum suis confratribus aduersum te et fratres tuos suam querimoniam inouantes uobis nostro conspectu presentatis decimas ad ius . . . . . parenti pertinentes proclamarunt ut eas sibi restitui ordine iudiciario postulabant, ad quod utique comprobandum Leonis IV capitulum in medium protulere quo uidelicet decimam plebibus tantum ubi sacrosaneta dantur baptismata persolui debere dicebant, namque mo-

| nos inducere conabantur. At uero aduocati tui eorum in-               |
|-----------------------------------------------------------------------|
| tentionem suis uiribus repellentes decimas omnes ex antiqua pa-       |
| trum institutione in dispositione proprii fore episcopi et in quatuor |
| portiones iuxta eius prouidentiam debere repartiri                    |
| respondere initui uestre possessionis dicere de iu-                   |
| stitia cogerentur. Quo contra canonici eos ad responsionem arguere    |
| optantes decimam totius ciuitatis pro quarta portione sibi competere  |
| affirmabant quoniam quod ianuensis                                    |
| que eo contingebat totam decimam ciuitatis eis-                       |
| dem concessisse canonicis asserebant, adiicente etiam quod sicut in   |
| ianuensi ciuitate ecclesia tantum Beati Laurentii baptismalis erat,   |
| ita nulla alia penitus ecclesia infra eamdem ciuitatem                |
| et ianuenses episcopos intercessisse fatebantur legitime com-         |
| probarent instantius postulabant. hoc etiam quod idem canonici        |
| alias eiusdem ciuitatis ecclesias decimas non habere dicebant. op-    |
| positis rationibus infingentes ecclesias Sancti Thome apostoli        |
| suscepisse et suscipere testabantur ac per hoc quod                   |
| ceteris ecclesiis permittebantur Beati quoque Syri cenobio pari al-   |
| tius ratione licere monstrabant preferri. cum idem cenobium epi-      |
| scopalis sedis fuisse antiquitus diceretur. et quod conuentionem      |
| ipsam licet canonici proposuere. et non tamen neque om-               |
| nino negare, quia decime predictis darentur ecclesiis potuere. Ve-    |
| rumtamen quia iudicatum est cuncta rimari et diligenti indaga-        |
| tione perquirere initeri nostre possessionis fratribus uestris        |
| studiosius inquirentes tam ex uerbis tuis quamquam eiusdem pre-       |
| positi a bone memorie Oberto episcopo mo-                             |
| nasterio fuisse concessas comperimus (*). Post hec autem cum tu in    |
| iniusta liberamenta iustitie ex premissis allegationibus. nec titulum |
| possessionis dicere nec preposito aut canonicis esse respondere.      |
| coactus tandem uenerabilis frater noster syrus ianuensis archiepi-    |

<sup>(\*)</sup> V. Documento xx.

| scopus fratribus suis oportuna cir concessit quibus                   |
|-----------------------------------------------------------------------|
| utique tam ipsius Archiepiscopi quam suo nomine aduersum uero         |
| actionem mouentibus aduocati tui protinus respondere. ut quia tibi    |
| de impetitione Archiepiscopi non prospexeras, et negotium quasi       |
| innouatum grauari amplius uidebatur. Tandem post multas inter-        |
| locutiones a prefato oberto episcopo Beati Syri monasterio            |
| facta prescriptione longi temporis productis testibus pretendisti. e  |
| contra uero canonici eidem prescriptioni locum non esse illico re-    |
| spondere, eo quod predictus prepositus et canonici in synodo quam     |
| bone recordationis anime fuisse eumdem episcopum                      |
| ibidem lectis capitulis ut eadem decima ecclesie Beati Laurentii red- |
| derentur publice mandasse dixere. et ad eiusdem interruptionis        |
| confirmationem quinque testes in medium produxere, ante tempora       |
| uero Ayraldi episcopi sibi magistratus copia alios procu-             |
| bitores alios uero barbaros a diebus predicti Oberti episcopi usque   |
| ad eiusdem Ayraldi ordinationem ianuensi ecclesie prefuisse dice-     |
| bant. adeo quod multi etiam canonicorum ianuensium pro malis et       |
| opressionibus que sibi inferebantur extra ciuitatem longo tempore     |
| remansissent                                                          |
| possessionem uestram per septuaginta annorum curriculo munitam        |
| esse. et per capitulum predecessoris nostri bone memorie pape Vr-     |
| bani sibi easdem decimas uindicare asseruere nec preposito et         |
| canonicis magistratus copiam defuisse. cum et apud mediolanensem      |
| archiepiscopum romanum pontificem                                     |
| oportunum tempus habuerint conquerendi. interruptionem quoque         |
| ipsam non esse uerisimilem. quoniam per eumdem Ayraldum epi-          |
| scopum tam in prefato monasterio Sancti Syri quam in aliis eccle-     |
| siis homines cognationis de Insula et Camardino                       |
| fuisse commonitos affir-                                              |
| mabant, hoc etiam addentes quod dum tu ex mandato sepedicti           |
| Ayraldi episcopi presente iam dicto Villano preposito Oberto          |
| archidiacono et Ogerio magistro scholarum apud ianuenses consules     |

| uidelicet Rufus de decima totius case Rustici                          |
|------------------------------------------------------------------------|
| de Caskifenone querimoniam deposuisses. iidem consules unanimiter      |
| collaudauerunt Caffarus et Obertus et Viscardus filii quondam Ru-      |
| stici de Caskifenone quia de cadem cognatione erant sicut et reliqui   |
| cognati                                                                |
| et ad maiorem ipsius rei euidentiam per                                |
| quoddam instrumentum idem laudamentum ostendisti (*). Super his        |
| ergo cum fratribus nostris diutius conferentes et utriusque partis     |
| allegationes diligentius attendentes quoniam de episcopali concessione |
| uestro monasterio facta non solum tua                                  |
| longa possessio pro eodem cenobio facere                               |
| uidebatur. Considerantes etiam ea que a bone memorie papa Vr-          |
| bano de decimis a monasteriis per triginta annis concessis posses-     |
| sionis statuta sunt. productos testes. uidelicet Dodonem de aduocato   |
| Ingonem de arctauimus qui nimirum                                      |
| tactis sacrosanctis euangeliis iurauerunt monasterium Sancti Syri      |
| decimas illas per septuaginta annos. a tempore scilicet Oberti Con-    |
| radi Manganelli Ciriaci Ogerii Airaldi et Ottonis ianuensium epi-      |
| scoporum et usque ad nec se uidisse                                    |
| aut audiuisse controuersiam aut interruptionem canonicam exinde        |
| factam esse. Ayraldi quoque episcopi in eodem monasterio et in         |
| pluribus locis commonitione se audisse testati sunt. ut uidelicet      |
| ciues cognationis de Insula et Camardino decimas                       |
| prefato monasterio Sancti Syri persoluerunt. Consideratis itaque       |
| utrumque rationibus et fidem uerbis eorumdem testium adhibentes        |
| te dilecte fili Aldeberte abbas et per te Beati Syri monasterium a     |
| supradicti archipresbiteri et fratrum suorum ac archie-                |
| piscopo et successoribus suis quam canonicis Beati Laurentii et        |
| successoribus eorum super hac controuersia silentium imponimus.        |
| et prefatas decimas hominum cognationis de Insula et Carmadino         |

<sup>(\*)</sup> V. Documento xxIII.

† Ego Innocentius catholice ecclesie episcopus subscripsi.

Ego Guilielmus Prenestinus episcopus subscripsi.

Ego Guido . . . (\*) episcopus subscripsi.

Ego Joannes titulo Sancti Grisogoni presbiter cardinalis subscripsi-

Ego Lactifredus titulo Sancti Vitalis presbiter cardinalis subseripsi.

Ego Wilielmus Austiensis archiepiscopus subscripsi.

Ego . . . . (\*\*) presbiter cardinalis Sancti Stephani subscripsi.

Ego Rodulphus Ortanus episcopus subscripsi.

Ego Lucas presbiter cardinalis titulo Sancti Joannis et Pauli subscripsi.

Ego Guido indignus minister subscripsi.

Ego Gregorius diaconus cardinalis titulo Sanctorum Sergii et Bacchi subscripsi.

Ego Stephanus cardinalis Sancte Lucie morphensis subscripsi.

Ego Oddo diaconus cardinalis Sancti Georgii ad uelum aureum subscripsi.

Ego Joannes diaconus cardinalis Sancti Nicolai in carcere subscripsi.

<sup>(\*)</sup> Guido vescovo Tiburtino, il quale trovasi aver soscritto alle lettere di Innocenzo dal 2 novembre 1130 al 25 marzo 1139 (V. Jaffé, Regesta Pontificum Romanorum, pag. 559).

<sup>(\*\*)</sup> Martino cardinale prete di santo Stefano in Celio Monte, il quale soscrisse alle bolle di papa Innocenzo dal 23 gennaio 1135 al 19 maggio 1142 (Ibid).

Ego Guido cardinalis diaconus titulo Sancti Adriani subscripsi.

Datum pisis in manu Aimerii sancte romane ecclesie diaconi cardinalis et cancellarii. III idus ianuarii. inditione xi. incarnationis dominice anno мехххии. Pontificatus ucro domini Innocentii pape II anno IIII (\*).

# DOCUMENTO XXVIII.

#### FRA IL MCXL E IL MCLXIII.

Divisione dei gastaldi, delle proprietà e dei redditi di Ceriana fra l'arcivescovo di Genova ed i canonici di san Lorenzo.

(Codice P. A. fol. 11 recto; Cod. P. B. fol. 3 recto: Archivio Capitolare del Duomo di Genova).

#### DE CELIANA.

Carta in qua continetur quo modo homines celiane iurauerunt Archiepiscopo et canonicis sancti laurentii.

Nomina gastaldionum celliane sunt hec. Viuianus. Bonus iohannes

(\*) La presente bolla pontificia che il P. Schiaffino trascrisse dalla pergamena originale, già corrosa e lacerata a'suoi tempi, e registrò negli Annali ecclesiastici della Liguria, fu per la prima volta pubblicata dal cav. Olivieri nella Serie dei Consoli ecc. pag. 309-314, e poscia ristampata dal commendatore P. Lorenzo Isnardi nella sua eruditissima Storia della Università di Genova, Parte 1, Documento LXII, pag. 417-420; ed entrambi la trassero dalla copia, che di quegli Annali si conserva nella Biblioteca della Università medesima. Io ho tuttavia stimato opportuno lo inserirla per esteso in questa Appendice, dopo di averla riveduta sul manoscritto autografo dello Schiaffino, posseduto dal signor avv. Francesco Ansaldo (vol. II pag. 254-261), e sovra di un accurato esemplare che si custodisce nella Biblioteca Civico-Beriana (vol. II. pag. 241-246).

clericus. Oldebertus, isti erant pro canonicis, et Donninus pro Archiepiscopo, et Dodo posuit istos tres pro canonicis, et Alexander Doninum pro Archiepiscopo. Fietum celiane modo talis est. Mine centum de meliori grano quod habent, et foci illius terre sunt centum xL. et tribuunt unusquisque quartinum auene. Montem uero uallis hoc modo divisit. Archiepiscopus solus terciam partem saneti romuli, terciam dedit hominibus celiane, et habuit inde libras, L. Testes. Fulco de ugo clerico. Willelmus. Boso. Franco frater bosonis. presbiter Johannes, et Rainaldus, et Bastardo, et Mazuco, et Anselmus bellelato, et Martino. Et Orrado abado, et Guisulfo zerrado, et Asceto bocardo, et Johannes brocardo, et Benauida cafare, et Bonsegnore caluo, et Tebaldo, et Gandulfo osacio, et Gaudardo frater eius. Isti et alii iurauerunt fidelitatem canonicis pro tribus partibus, et domino Archiepiscopo pro quarta, et Rainaldus et Bonus iohannes clericus adduxerunt canonicis tres partes reddituum inter granum et aduenam, et Rainerius ibi stetit pro canonicis, et fructus recollegit in tempore prepositi Guidonis. Patronus guilientii filius. Archinus merli filius. Comparadus oldiberti.

Istos testes appellamus, scilicet, Bernardum de ualle, Forzanum de sisanio, Rainerium.

Fulcus et Obertus bursali (\*).

(\*) Il presente atto di divisione negli indicati codici fa seguito immediato alla sentenza del vescovo Sigifredo, già da me ricordata (V. Documento xxv), e sembra anzi a prima giunta che formi un solo corpo con essa Ma il trovarvi fatta parola dall'Arcivescovo, di Alessandro che fu economo di Siro II, e del tempo in cui fu preposito di san Lorenzo il canonico Guidone, il quale, secondo ricavo da documenti, ebbe quella carica almeno dal 1156 al 1159 (V. Tola, Codex Diplomaticus Sardiniae, tomo I, ed XI dei Monumenta Historiae Patriae, pag. 211; Banchero, Il Duomo di Genova, ecc. pag. 250; Cartula Campi Florentiani, a pag. 29-50 di questo volume), mi chiarisce che ad esso non può in modo alcuno convenire la data della predetta sentenza, e mi determina ad assegnarlo tra l'anno 1140 ed il 1163, ultimo della vita di Siro.

#### DOCUMENTO XXIX.

ANNO MCXLV, GENNAIO. INDIZIONE VII.

Filippo di Lamberto, Bellamuto, e Tanclerio di Moro, consoli del Comune di Genova, sentenziano che la chiesa di san Siro presso le mura della Città, posseda, quale proprietaria, il piano di Castelletto, e dichiarano prive di effetto le ragioni del Comune sovra lo stesso; perchè l'abbate Alberico produsse un instrumento, in furza cui il Vescovo di Genova (\*) aveva fatto dono di questo piano all'anzidetta chiesa, e pagata al Comune medesimo la somma di sessanta lire, che essi spesero in suo vantaggio.

V. Liber Jurium Reipublicae Genuensis, vol. 1. N. xcvii. col. 99-100.

#### DOCUMENTO XXX.

ANNO MCXLV, XXI NOVEMBRE. INDIZIONE VIII.

L'arcivescovo Siro II consente che i cittadini di Genova non obbligati verso altre chiese, paghino alcune parti delle decime dovute pei frutti e redditi di tutte le loro terre, ai canonici di san Lorenzo. Conferma inoltre a questi il godimento di quelle decime che già possedevano.

V. Ughelli, *Italia Sacra*, vol. IV. col. 860-861; Cappelletti, *Le Chiese d'Italia* ecc. vol. XIII, pag. 323-326; Banchero, *Il Duomo di Genova illustrato e descritto*, pag. 255-255.

<sup>(\*)</sup> Non se ne dice però il nome.

#### DOCUMENTO XXXI.

# ANNO MCL. (?)

Papa Eugenio III, con sua bolla diretta all'arcivescovo Siro II, prende sotto la protezione della Sede apostolica la Chiesa genovese; e le conferma il godimento di tutti i redditi, di tutte le decime, e di tutte le proprietà. Fra queste ultime si nominano: Castrum Sancti Romuli cum suis pertinentiis; Castrum Molacianense cum curte, molendinis et pertinentiis suis; Curtem Bazali; Curtem de Vico molatio; Curtem de Bauali; Curtem de Nerui; Castrum Medolici cum curte et pertinentiis suis, et molendinis; Curtem Sancti Petri de Arena cum suis pertinentiis; Domum cultam cum suis molendinis; et quicquid (tu Archiepiscope) habes in Corti (\*). Curtem Sancti Michelis in Lauania; et domum iuxta mare, et quicquid habes in Valle Lauanie, et Sigestri. medietatem de Roccataliala. cum medietate montis de Comalio (\*\*).

V. Ughelli, Italia Sacra, vol. IV. col. 865.

Lo Jassé la ricorda ne'suoi Regesta Pontificum Romanorum, pag. 649.

<sup>(\*)</sup> Leggi Corsi.

<sup>(\*\*)</sup> Leggi Cornatio. L'Ughelli avverte che l'esemplare di questa bolla ad nostras devenit manus sine dato et anno; e lo Schiassino, che la registra ne'suoi Annali riferisce che essa è circa il suo sine mutilata e monca, si che non si può sapere il giorno della sua data. Crede però il precitato autore dell'Italia Sacra, e non senza qualche verosimiglianza, che la medesima possa appartenere al 1150; giacchè addì 14 aprile di tale anno papa Eugenio III ne diede una simile a favore dei canonici di san Lorenzo.

#### DOCUMENTO XXXII.

ANNO MCLIII, XVIII OTTOBRE, INDIZIONE 1.

I giudici della Curia Arcivescovile di Genova sentenziano, che tutti gli abitanti del territorio di San Remo, già spettato a san Siro, sieno tenuti in perpetuo a pagare all'arcivescovo di Genova ed ai canonici di san Lorenzo i tributi, de' quali è caso nella sentenza resa dal vescovo Sigifredo e dal conte Oberto (\*).

V. Liber Jurium Reipublicae Genuensis, vol. 1. N. cxciii. col. 169-170.

#### DOCUMENTO XXXIII.

ANNO MCLV, GENNAIO. INDIZIONE II.

I consoli del Comune di Genova colpiscono di nullità la remissione, che l'arcivescovo Siro II fece o farà agli uomini di Vezzano, di Nasci, o di altre parti, della decima di Mazasco, o di San Quirico, o di Salterana, o di altro qualsiasi luogo dell'Arcivescovado, per comperare la libertà di maestro Durando e de' suoi compagni, catturati dai predetti uomini nell'intento appunto di ottenere siffatta remissione, con la quale sarebbonsi sminuiti i diritti dell'Arcivescovato medesimo.

V. Liber Janium Reipublicae Genuensis, vol. 1. N. ccx. col. 181-182.

(\*) V. il Documento xxv.

#### DOCUMENTO XXXIV.

ANNO MCLVI, IX GIUGNO. INDIZIONE IV.

L'arcivescovo Siro II conferma agli abitanti di Ceriana gli usi e le consuetudini loro; determina che possano cacciare, tagliar legna ed attingere acqua in ogni luogo, fuorchè nella peschiera arcivescovile; che per ogni coppia di buoi gli dieno tre sestarii del miglior frumento, e due per ognuno. Inoltre, se così gli piaccia, debbano dargli in ciascun anno nella festività del Natale cento mine di grano, in riconoscimento del dominio diretto che egli ha sulla loro terra, un sestario di avena a titolo di fodro, ed una certa somma di denari. Sieno quindi obbligati ad ospitare l'Arcivescovo ed i suoi messi per due giorni, ogni volta che si recheranno in Ceriana, ed a custodire i placiti a loro proprie spese; e finalmente si intendano devoluti alla Curia Arcivescovile i beni di chi morrà senza lasciare eredi.

V. Liber Jurium Reipublicae Genuensis, vol. 1. N. ccxvi. vol. 188-189.

#### DOCUMENTO XXXV.

ANNO MCLVIII, XVIII MARZO. INDIZIONE VI.

Siro II arcivescovo dona ai canonici di san Lorenzo le decime che si riscuotono sopra tutti coloro, che abitano nel castello, nella città, nel borgo e nei sobborghi di Genova, e delle quali non fu ancora disposto altrimenti.

V. Ughelli, *Italia Sacra*, vol. IV. col. 861-862; Cappelletti, *Le Chiese* d'Italia ecc. vol. XIII, pag. 527.

#### DOCUMENTO XXXVI.

ANNO MCLIX, I NOVEMBRE. INDIZIONE VII.

L'arcivescovo Siro II, ad istanza di Benincasa, condona la metà di un canone di due capponi e sei denari e mezzo, che annualmente gli doveva Pietro di Donnola, per le due terre della Curia Arcivescovile che teneva in San Pier d'Arena; e gli rinnova il precetto di pagare la metà di tutti i frutti, ed una spalla, a norma di quanto venne stabilito nel relativo libello enfiteutico.

V. Chartarum vol. II. N. Declxxxv. col. 595-596.

#### DOCUMENTO XXXVII.

#### ANNO MCLXI.

Papa Alessandro III conferma la sentenza di Innocenzo II, circa le decime dovute al monastero di san Siro dai Carmandino e dagli Isole (\*).

V. Olivieri, Serie dei Consoli ecc. pag. 311, nota 1.

(\*) V. Documento xxvII.

#### DOCUMENTO XXXVIII.

ANNO MCLXII, XIV OTTOBRE. INDIZIONE XI.

Estratto da una Bolla di papa Alessandro III, nella quale si confermano i possedimenti della Chiesa di Milano, e fra essi quelli di che godeva nella Marca di Genova.

(Sormanni, Apologismorum Mediolanensium vol. 1; Apologismus II: De anathemate sancti Ambrosii contra Gallos, cap. xII, pag. 232-234).

Alexander episcopus seruus seruorum Dei. Venerabili fratri Oberto Mediolani Archiepiscopo eiusque successoribus canonice substituendis in perpetuum . . . . . . Ad exemplum felicis memorie pape Adriani antecessoris nostri, beati Ambrosii Ecclesiam Mediolanensem . . . sub beati Petri et nostra protectione suscipimus . . . statuentes ut quascumque possessiones, quecumque bona eadem ecclesia iuste et canonice possidet . . . firma . . . et illibata permaneant. In quibus hec propriis duximus exprimenda uocabulis . . . . . . Marcam Januensem cum plebibus quatuor, uidelicet Reuco. Auguxa Rampello. Camuli (\*). et capellis earum. decimis. pensionibus. districto. et aliis rationabilibus conditionibus. In ciuitate ianuensi palatium cum capella saneti Ambrosii. et Brolium . . . . . . Datum Turoni per manum Hermani S. R. E. subdiaconi et notarii. II idus octubris. indictione xi. incarnationis dominice anno MCLXII. Pontificatus uero domini Alexandri pape III (\*\*).

<sup>(\*)</sup> Recco, Uscio, Rapallo e Camogli.

<sup>(\*\*)</sup> Il dottore Niccolò Sormanni ha tratta questa Bolla dall'Archivio della insigne Basilica di Monza, ove se ne custodisce non già l'originale, com'egli

#### DOCUMENTO XXXIX.

ANNO MCLXIII, XXI SETTEMBRE. INDIZIONE X.

L'arcivescovo Siro II conferma ai canonici di san Lorenzo il diritto di decima, che percepivano sovra i beni immobili dei cittadini di Genova, anche nel caso in cui passassero a nuovi padroni; e nota di essersi determinato a siffatta conferma, perchè nelle alienazioni dei poderi avveniva che i canonici medesimi patissero gravi danni, come che gli acquisitori osassero di rifiutarsi all'adempimento di un tale dovere.

V. Ughelli, *Italia Sacra*, vol. IV. col. 869; *Chartarum*, vol. II; N. MCCCXVIII. col. 887-888; Cappelletti, *Le Chiese d'Italia* ecc. vol. XIII, pag. 530-331.

dice, ma una copia fatta, per quanto apparisce dal carattere, nel secolo XIII. giusta le parole del Giulini (Memorie storiche della città e campagna di Milano, ediz. ultima: vol. III, pag. 666; vol. VII, pag. 126), il quale attesta di averla veduta; abbenchè erroneamente l'assegni al 14 aprile (vol. 111, pag. 633). La medesima è distinta col numero 103, per quello che ne scrive il canonico Frisi (Memorie della Chiesa Monzese; Dissertaz. III, Milano 1777, pag. 46); e sull'autorità di lui la ricorda lo Jaffé a pag. 688 dei Regesta Pontificum Romanorum; nei quali però ho invano cercata memoria di quella del papa Adriano, di cui la presente non dovrebbe essere in sostanza che la conferma. Ed essa è quindi tanto più preziosa ed importante, in quanto che, secondo avverte lo stesso Giulini (vol. 111, pag. 635), all'infuori di questa noi non abbiamo bolle o diplomi, che ci mostrino precisamente quali e quante fossero le giurisdizioni e i poderi dell'arcivescovo di Milano; quantunque sappiamo che egli era veramente molto ricco e molto potente. Siffatta bolla poi, riportò a sua volta più conferme, le quali però ci sono oggidì egualmente sconosciute; giacchè il citato Sormanni (pag. 234) ci dà notizia di aver letta sul rovescio della pergamena, in caratteri eziandio del secolo XIII, la seguente avvertenza: Habemus alia duo hujusmodi privilegia facta a Celestino, et Innocentio: primum Millex. cxciii. xv. Kal. Julii, Indict. XI; aliud M. C. XCVIIII. V. Kal. Magii, Indict. II.

#### DOCUMENTO XL.

ANNO MCLXXV, XX GENNAIO. INDIZIONE VII.

I Consoli del Comune di Genova sentenziano, che l'arcivescovo Ugone ed i suoi successori abbiano il diritto di chiamare in giudizio tutti i genovesi provenienti dal Pelago, i quali si fossero soffermati a Marsiglia, Tolone, ed in tutti gli altri porti che s'incontrano dai gradi di Tortosa a Genova, e di esigere dai medesimi quanto i suoi antecessori solevano riscuotere da coloro, i quali dal Pelago stesso approdavano direttamente a Genova. Ciò dichiaravano i detti consoli, perchè non pochi genovesi facendo sosta in alcuno dei summentovati luoghi intermedii, ne toglievano pretesto per defraudare l'Arcivescovo de'suoi diritti.

V. Cuneo, Memorie sopra l'antico debito pubblico, ecc. pag. 257; Banchero, Il Duomo di Genova illustrato e descritto, pag. 276-277.

#### DOCUMENTO XLI.

MCLXXXIII, VIII GENNAIO. INDIZIONE XV.

L'arcivescovo Ugone loca ad Ugo e Pasquale Caniverza la decina di Begato per soldi 12 annui.

(Notulario di Lanfranco e di altri notari ignoti, dall'anno 1180 al 1186, fol. 28 recto: Regio Archivio Notarile di Genova).

Ego Vgo Archiepiscopus ianue confiteor me locasse tibi Vgoni caniuerze et pascali fratri tuo usque ad anos sex . . . . . totam

decimam quam curia mea habet in begali et per ipsam decimam accipit. salua decima porcorum quam in me teneo. pro solidis xu anuatim ad natale domini. et promitto tibi quod predictam decimam usque ad terminum per me uel successores meos nullo modo auferam nec condicionem ascendam. sub pena solidorum xxx. tali modo quod pena commissa carta sit firma et stabilis. Actum in curia Archiepiscopi. Millesimo clxxxiii. indicione xv. viii die intrantis ianuarii. Testes. magister Wilielmus belliuerius. presbiter Vgo. et Mariscotus nepos Archiepiscopi.

#### DOCUMENTO XLIL

### ANNO MCLXXXIX (?).

Sentenza di scomunica pronunciata dall'arcivescovo Bonifazio contro gli ingiusti detentori delle decime e delle proprietà della Chiesa di Genova, e contro coloro che ardiranno commettere violenze nel chiostro e nelle case dei canonici di san Lorenzo.

(Cod. P. A. fol. 22 verso; Cod. P. B. fol. 5 verso: Archivio Capitolare del Duomo di Genova).

In nomine domini amen. Ea que ad dei sanctuarium pertinent: et per uota fidelium in ecclesie donariis computantur: laicis siue secularibus personis possidere nisi de concessione episcoporum uel presulum quorum sunt: sub anathematis interminatione a sanctis patribus prohibitum esse dignoscitur. Inherentes igitur uestigiis predecessorum nostrorum archiepiscoporum domini Syri et domini Vgonis: omnes qui decimas maris uel terre ad ecclesiam ianuensem pertinentes contra uoluntatem archiepiscopi prepositi et capituli

euidenter detinere uoluerint: uel inique disturbare presumpserint: Omnes etiam qui terras libellarias eiusdem ecclesie uendiderint uel emerint nisi habita licentia archiepiscopi prepositi et capituli; aut cartam uel instrumentum habuerint quo contineatur quod liceat eis uendere uel emere: omnes insuper qui domos uel terras molendina siue reliqua predia libellaria detinuerint: nisi pensionem uel censum quem debent integre soluerint: et omnes qui libella uel instrumenta de domo uel terra molendinis siue prediis ad eandem ecclesiam pertinentia habuerint: uel in noticia alicuius fuerit de aliquo qui de predictis instrumentis habuerit: et ipsum celauerit et non manifestauerit: ita quod ecclesia possit ea habere uel scire: Insuper omnes qui assaltum uel uiolentiam infra claustrum et domos canonice fecerint: et omnes qui thesaurum huius ecclesie uiolenter uel iniuste acceperint: A deo omnipotente patre et filio et spiritu sancto, et a beata maria uirgine: et ab omni cetu angelorum et archangelorum dei: a beato iohanne baptista, beatis apostolis petro et paulo: et ceteris sanctis apostolis: a beato laurentio et ceteris martyribus: et beato syro patrono nostro et omnibus confessoribus: et cetu sanctarum uirginum et uiduarum deo placentium: sint maledicti et excomunicati in mari uel in terra et in omnibus locis ubi fuerint: stando: sedendo: eundo: loquendo: commedendo: bibendo: dormiendo: et cum iuda traditore in inferno porcionem percipiant: et perpetuis inferni cruciatibus mancipati cum diabolo teneantur: et omnes maledictiones que sunt in nouo et ueteri testamento scripte ueniant super eos: Fiant filii eorum orphani et uxores eorum uidue: Amen: Amen: Amen (\*).

<sup>(\*)</sup> Il canonico Negrotto, che riporta questa sentenza nelle *Notizie Istoriche della Chiesa Metropolitana di san Lorenzo*, ms. nella Biblioteca Universitaria di Genova (Documento N. XLI, pag. 80-81) l'assegna al 4189, senza però darcene alcuna ragione.

#### DOCUMENTO XLIII.

#### ANNO MCXCI, XXVI DICEMBRE.

L'arcivescovo Bonifazio loca per anni venti la decima che per lui si raccoglie a Sestri, e dalla pieve di Lavagna a Portovenere.

(Notulario di Guglielmo Cassinense, an. 1191 in 1206, fol. 49 recto: Regio Archivio Notarile di Genova).

Dominus archiepiscopus bonefacius ianuensis locat et dat et cedit rolando et enbaco (sic) filiis quondam castagnoli de seiestri recipientibus pro se et pro fratribus suis, ad colligendum et procurandum totam decimam maris que colligitur per archiepiscopum apud seiestrum et a plebe lauanie usque ad portum uenerem. libellario nomine. usque ad annos. xx. et ita promittit dimittere et non auferre et nullam molestiam facere, et ab omni homine defendere per se suosque successores eis eorumque heredibus, sub pena librarum, x. et pro pena bona palatii eis stipulantibus pignori obligat, et pena soluta locatio sit firma. et ipsi per se suosque fratres et per suos heredes promittunt colligere bona fide decimam maris infra iam dicta confinia, et dare curie nouem partes, et de cetero retinere sibi, et saluare et custodire res curie, et non defraudare, et nullam fraudem adhibere, et facere fidelitatem quando placuerit domino archiepiscopo qui est uel fuerit pro tempore, sub pena librarum, x. pro pena et pro reditu omnia bona sua habita et habenda ei pignori obligare quisque eorum in solidum, abrenuntiantes iuri solidi, et omni iuri, et pena soluta, et qua ratione curie . . . parte, cadant

iure locationis. In camera archiepiscopi, ca die (\*), testes presbiter ugo, iohannes diaconus de castello, martinus tornellus, iohannes anagnine, mazascus,

(\*) Cioè il 26 dicembre, secondo giorno dell'anno 1191 giusta lo stile genovese, e che nel *Notulario* del Cassinense leggesi specificatamente indicato in calce ad un atto che precede quello che qui si reca, ed a cui il notaro intende di riferirsi.

Quantunque al notaro summenzionato sia talvolta piaciuto di servirsi in qualche atto particolare dell'anno ab incarnatione, come giustamente avverte il cav. Olivieri (Serie dei Consoli ecc. pag. 228), pure non è da tacersi che nel suo Natulario egli seguì costantemente l'uso del nostro Comune, e lo principiò quindi col Natale. Infatti in capo allo stesso foglio 49 in cui sono scritti i due atti che riporto nel presente e nel successivo Documento, si legge: In nomine domini amen. Sancti Spiritus adsit nobis gratia. Incipit cartulare anni nativitatis MCLXXXXI. indicione VIII (indizione cominciata il 25 settembre 1190, secondo l'uso genovese); e l'atto che seguita immediatamente a questa intestazione ha la data: die vi exeuntis decembris. MCLXXXXI. indicione viii. Dello stesso anno 1191 troviamo invece al foglio 76 recto del Notulario medesimo un atto del 24 dicembre, e dopo di esso leggiamo: Completum fuit hoc Cartulare MCLXXXXI. indicione VIIII (indizione genovese principiata il 25 settembre 1191). Manegoldo brixiensi existente consule et potestate ianue. Et consulibus de ciuitate. Ogerio de pallo. Bellobruno de castello. Wilielmo nano tornello, et Wilielmo zerbino. Et de burgo. Rolando de carmadino. Fulcone spezapetra. Angeloto uesconto. et Ottone guaraco. Et de foretanis. Wilielmo crispino. et Oliuerio quaraco. Quindi in cima al verso dello stesso foglio troviamo queste parole: In nomine domini nostri ihesu christi amen. Incipit Cartulare anni dominice nativitatis MCLXXXXII. indicione VIIII; e tosto un atto datato: MCLXXXXII. indicione VIIII. die secunda exeuntis decembris.

## DOCUMENTO XLIV.

ANNO MCXCI, XXVII DICEMBRE.

L'arcivescovo Bonifazio loca il monte di Creto per lire 8 annue.

(Notulario di Guglielmo Cassinense, an. 1191 in 1206, fol. 49 recto)

Dominus archiepiscopus bonefatius ianue locat dat et cedit amarigo de mollazana. ugoni de salino iohanni zapuzo. fulconi et iohanni filiis rodulfi. montem de creti ab aqua frigida uersus aium. sicut soliti erant tenere homines de aio, et uacuum et plenum et domesticum et saluaticum et boscum et prata. ad tenendum et habendum et usufructuandum usque ad annos. xx. libellario nomine, boscum tamen locat eis pro suo uti, set numquam possint uendere nec uastare set retinendo in statu in quo est. uel in meliori, et ita quod archiepiscopus possit uti de bosco si sibi fuerit necessarium, et hanc locationem facit eis et eorum heredibus, et cui uoluerint permittere habere, quod cui uel quibus concesserint teneantur de condictione respondere eis, set si fuerint de aio uel de mollazana cui uel quibus permiserint tenere teneantur ipsi facere fidelitatem domino archiepiscopo remanere obedientes in domino archiepiscopo, et archiepiscopo respondere debere de conditione de tenuta quam solitus est habere pater eius in predicto monte. et parte de arduino et iohanne urso, et gandulfo de podio, quod si fecerint fidelitatem domino archiepiscopo teneant sicut soliti sunt tenere in predicto monte, quam locationem ut supra per se suosque successores permittere eis tenere firmam et ratam, et contra non uenturum, et ab omni homine defendi eis et eorum heredibus aut cui habere permiserint, sub pena solidorum, xl. stipulata cuique

eorum, et pro pena bona palatii eius pignori obligat cuilibet eorum, et pena soluta locatio sit firma. Et ipsi promittunt per se suosque heredes tenere ut supra, et dare in unoquoque anno nomine condictionis libras, viii, in sancto stephano, amarigus solidos, xi, ugo de salina solidos, xl. iohannes zaputius solidos, xl. fulco et iohannes, xl. et saluare et custodire et bonificare res curic. et per se et per illos qui tenuerint, et meliorare, et locationi nullam fraudem adhibere. Ita tamen ut si predicti, uidelicet filii peroni et arduinus et iohannes ursus et gandulfinus de podio uel alter eorum socius tenuerint in predicto monte, tantum tenebuntur predicti conductores dare minus quantum erit tenuta eorum. Et ut supra promittunt attendere per se suosque heredes et per eos qui tenuerint, sub pena solidorum, xl. stipulata quisque eorum, pro pena uero et conditione omnia bona sua habita et habenda ei stipulanti pignori obligant, et soluta pena et conditione cadant a iure locationis. Insuper promittunt facere fidelitatem domino archiepiscopo eiusque successoribus per se suosque heredes. Et ugo de salino et fulco et iohannes iurauerunt fidelitatem domino archiepiscopo et eius successori. In camera archiepiscopi. die. v. exeuntis decembris. Testes iohannes diaconus de castello, ingo pellis, bonefatius nocentius, ugo de nouaria, presbiter homodeus de muruallo.

#### DOCUMENTO XLV.

ANNO MCXII, I FEBBRAIO.

L'arcivescovo Bonifazio loca la decima di Bavari, per lire 4 annue.

(Notulario di Guglielmo Cassinense, an. 1191 in 1206; fol. 84 recto)

Dominus Archiepiscopus bonefatius locat genoardo daneso totam decimam de bauati quam habet curia. ad habendum colligendum et

usufructuandum usque ad annos xvi. et quam locationem promittit tenere et habere tirmam et ratam et ab omni homine defendere. sub pena librarum. x. stipulata in bonis palatii. et pena soluta locatio sit firma. et ipse promittit colligere et tenere et dare curie annuatim in festo sancti stephani libras. IIII. nomine conditionis. et saluare et custodire et nullam fraudem adhibere. sub pena librarum. x. pro pena et conditione bona sua eius (sic) palatii obligat. et pena soluta et conditione cadat a iure locationis. In palatio archiepiscopi. ea die. Testes presbiter hugo. ingo pellis. presbiter raimundus de rapallo. presbiter iohannes de curia. presbiter iohannes de porta. mazascus. iohannes papa.

#### DOCUMENTO XLVI.

ANNI MCCIV IN MCCXIX.

Scritture di fedeltà giurata ad Ottone Arcivescovo di Genova.

(Codice membranaceo del secolo XIII, B. III. 37, della Biblioteca della Regia Università di Genova).

† Isti omnes quorum nomina infra scripta sunt iurauerunt tactis sanctis dei euangeliis fidelitatem domino Ottoni Januensi archiepiscopo, sicut eorum antecessores fecerunt predecessoribus eius, secundum quod in libello et registro et aliis scriptis curie eiusdem domini archiepiscopi continetur.

Nomina eorum qui iurauerunt sunt hec.

Amalricus del molaciana. Vassallus de uillano. Jacobus de oliua. Olricus leporatus. Vassallus de burgo. Symon de merello. Furchatus de taneto. Viualdus de morello. Viualdus de comuniso. Johannes leporatus. Wilielmus de fulcone de sub curia. Brugnonus.

30

Otto de clareto. Martinus de ualle. Lanfrancus de costa. Ogerius de ualle filius roberti. Mancus de oliua. Rubaldus bastardus. Fulco de taneto. Mainfredus decanus de campo castoreo. Laurentius de campo donnico. Tachinus. Pecolus hora bona. Johannes ciccocus. Martinus de malleolo. Rubaldus riccus. Johannes de clapa. Buzius de campo donnico. Tothius de campo donnico. Amalricus niger de campo donnico. Rodulfus de castelleto. Crosus de campo donnico. Girardus de lancia. Wilielmus gimbus de tropesengo. Viualdus bazinus. Viualdus de rouegna. Rollandus de clareto filius Ottonis. Johannes fila stupa. Martinus de rufa. Bulgarus de bruxedo. Anselmus de uillano. Beltramus de ualle. Symon de comuneso. Wiliemus cuiatius. Obertus de ualle. Opicio de morello. Johannes bucatius de strupa. Nicola de strupa nepos frichi. Paganus de campo donnico. Petrus de oliua, Germanus de salino, Rubaldus nepos gimbi. Rubaldus burbonus. Otto rastellus. Viualdus de oliua. Symon de locrio. Petrus bucca danello de oliua. Wilielmus de morello. Johannes rastellus. Testes interfuerunt. Rollandus prepositus sancti laurentii. Otto archidiaconus. Vassallus archipresbiter molazane. presbiter Jordanus de strupa. Fulco de castello. Wilielmus ebriacus. Wilielmus Jercarius, Martinus tornellus, Actum molaciane in democolta Archiepiscopi sub arbore cerasie ubi predicti omnes iurauerunt preter tres ultimi qui iurauerunt ante ecclesiam molaciane. presentia eorumdem testium prescriptorum. Anno Dominice Natiuitatis. Millesimo. Ducentesimo. quarto. Indicione. sexta. Die madii secunda, inter terciam et nonam.

+ Eco Johannes de Galitia Notarius Sacri Imperii rogatus scripsi.

MCCLV. die secunda decembris. Exhibita contra Obertum et Girardum de nigro fratres. presentibus dictis oberto et . . .

Item in palacio Januensis Archiepiscopi, eodem anno die madii tercia, inter terciam et nonam. Jurauerunt eandem fidelitatem uti prelegitur isti alii quorum nomina inferius leguntur. Nomina eorum sunt hec. Albertus de tribus colis. Obertus filius fulconis de sub curia. Guido de podio de sancto syro. Obertus bollatus de uigo molacio pro uxore. Testes interfuerunt. Symon de loerio. Johannes mançascus.

Item Janue ante domum canonicorum. eodem anno die madii quarta. Jurauerunt eandem fidelitatem sicut prescripti isti alii quorum nomina inferius leguntur. Nomina eorum sunt hec. Amicus de campo donnico. Obertus de gaço de uico molacio. Gregorius de macereto de uico molacio. Testes interfuerunt. Albertus de sancto michaeli. Magister marescotus. Symon de loerio.

Item eodem anno die madii quinta, inter primam et terciam. Janue ante domum canonicorum. Jurauerunt eandem fidelitatem ut supra legitur isti alii quorum nomina infra scripta sunt, scilicet. Albertus bastardus de uico molacio. Wilielmus blancus de salino. Vassallus rodus de salino. Gandulfus lorolius. Julianus salinus. Obertus manufusde de uigo molacio. Testes Magister marescotus. Wilielmus blondus speciarius. Symon de loerio.

Predictas fidelitates que continentur in isto folio et in precedenti alia uice in pergameno scriptas iussu consulum iusticie ciuitatis et burgi. Martini uidelicet tornelli et Alberti grilli et sociorum (\*). in quorum potestate fuerunt posite ut ipsi confessi sunt nec postea inuente uel recuperate.

- + Eco Johannes de Galitia Notarius Sacri Imperii scripsi.
- † Confessus fuit Obertus filius quondam Oberti Balbi de sancto petro Arene se fidelitatem iurasse domino Ottoni Januensi archiepiscopo sicut antecessores eius fecerunt predecessoribus eius secundum quod in libellis et registro et aliis scriptis curie eiusdem

<sup>(\*)</sup> Martino Tornello ed Alberto Grillo tennero, insieme a Baldovino Della-Volta e Simone Alpanis, il Consolato di giustizia per la città e pei borghi nel 1215 (V. Olivieri, Serie dei Consoli ecc. pag. 430).

domini archiepiscopi continetur in presentia ciusdem domini Archiepiscopi. Testes. Otto archidiaconus. presbiter Lanfrancus canonicus sancti Laurentii. Wilielmus guercius. Rubaldus de uiualdo. Actum in sancto petro Arene. Anno Dominice Natiuitatis. Millesimo. Ducentesimo. quinto. Indicione. viii. Die Nouembris. vii.

Hanc cartam alia uice pergameno scriptam iussu consulum iusticie ciuitatis et burgi, uidelicet Martini tornelli et Alberti grilli ac sociorum, in quorum potestate deuenit nec postea inuenta uel recuperata fuit ut ipsi confessi sunt.

- † Eco Johannes de Galitia Notarius Sacri Imperii scripsi.
- † Item iurauerunt tactis dei euangeliis Johannes brocherius et Jacobus guascherius fidelitatem domino Ottoni Januensi archiepiscopo sicut alii supradicti iurauerunt. Testes. Amicus guardator. Maçola. Petrus da prato longo. Actum in palatio Januensis Archiepiscopi. eodem anno die madii. xxIII. inter terciam et nonam.
  - † Eco Johannes de Galitia Notarius sacri Imperii rogatus scripsi.
- † Item in palatio Januensis archiepiscopi iurauerunt tactis dei euangeliis fidelitatem domino Ottoni Januensi Archiepiscopo sicut corum antecessores fecerunt predecessoribus eius. prout in registro et in libellis et aliis scriptis curie eiusdem domini Archiepiscopi continetur. Girardus de gaço. Johannes filius ferracuti. Gandulfus de gaço. Villanus de salino. Testes. Rollandus prepositus sancti laurentii. presbiter Obertus de sancta Agnete.

Actum Anno Dominice Natiuitatis, Millesimo, cc. v. Indicione, viii. Die madii, xxv. inter nonam et uesperum.

Item in palatio Januensis Archiepiscopi, eodem anno et indicione, die iunii. v. circa uesperum. Jurauerunt tactis dei euangeliis eandem fidelitatem prefato domino Archiepiscopo. Paschalis de podio. Bartholomeus corbellus. Vassallus auricula. Testes. Otto archidiaconus. Johannes barrilarius. Magister Girardus.

Item iurauit eandem fidelitatem eidem domino Archiepiscopo.

Johannes bonus de frealdo. In presentia testium Magistri Girardi. Johannis barrilarii et Johannis taiatoris. In palatio dicti Archiepiscopi. Eodem anno et eadem indicione. Die Augusti. xvii. inter uesperum et sero.

Item ante domum canonicorum. in presentia testium Wilielmi speciarii et Alberti de borzulis iurauit eandem fidelitatem Viuulus de flora filius quondam taçi tamquam famulus. Johanne barrilario iuramentum recipiente pro domino archiepiscopo. Anno eodem et eadem indicione. Die Septembris. sexta.

Has fidelitates et cartas ut supra alia uice in pergameno scriptas iussu consulum causarum ciuitatis et burgi in quorum potestate peruenerunt et ammisse fuerunt. uidelicet Martini Tornelli et Alberti grilli et sociorum. ut ipsi confessi sunt.

- † Eco Johannes de Galitia Notarius Sacri Imperii scripsi.
- † In palacio ianuensis archiepiscopi. In presencia Magistri Vgonis canonici Sancti laurentii. et Wilielmi canonici sancti nazarii. et Carlonis canonici sancti laurentii. et prepositi mortariensis. Girardus filius Mançii de molaçana. Jurauit tactis dei euangeliis fidelitatem domino Ottoni ianuensi Archiepiscopo sicut eius antecessores fecerunt predecessoribus eiusdem Archiepiscopi. secundum quod in libellis et registro et aliis scriptis curie eiusdem domini archiepiscopi continetur. Anno Dominice natiuitatis. Millesimo. Ducentesimo. Decimo. octauo. Indicione Quinta. Die. decima. nona. Madii. ante uesperas
  - + Eco Jacobus taraburlus Notarius rogatus scripsi.

MCCLV. die secunda Decembris. Exhibita est contra predictos fratres ipsis presentibus.

† In palatio Januensis archiepiscopi. In presentia presbiteri Vgeconis canonici sancti donati. Johannis placentini, et Andree sescalchi. Obertus buronus filius Mançi de molaçana iurauit tactis dei euangeliis fidelitatem domino Ottoni Januensi Archiepiscopo secundum quod in libellis et registro et aliis scriptis curie eiusdem domini Archiepiscopi continetur. et de offensione quam fecit domino Archiepiscopo dicto stare in eius ordinamento et observare mandata eius. Millesimo ducentesimo decimo nono. Indictione sexta. ultima die Decembris (\*). post uesperas.

† Eco Ogerius Notarius rogatus scripsi.

### DOCUMENTO XLVII.

ANNO MCCXVII, VII DICEMBRE.

Papa Onorio III, annuendo alle istanze dell'Arcivescovo e del Comune di Genova, commette all'abate del Tiglietto ed al preposito dei canonici regolari Mortariensi di recare ad effetto la commutazione delle pievi di Gavi e di Caranza fra la Chiesa genovese e quella di Tortona.

(Pergamena scritta de' secoli più antichi. Sul dorso: Non est in Registro, nec est opus, di mano antica; Cantera XXVIII dell'Archivio Segreto della Repubblica di Genova. V. Miscellanee di un anonimo raccoglitore, possedute dal signor avv. cav. Emmanuele Ageno, Miscellanea VIII).

Honorius episcopus seruus seruorum Dei. Dilectis filiis . . . . abbati de Telicto et preposito Mortariensi Aquensis et Papiensis Diecesis . . . . Ex parte uenerabilis fratris nostri . . . archiepiscopi (\*\*) et dilectorum filiorum Comunis Januensis fuit nobis

<sup>(\*)</sup> Nel dicembre del 1219 correva l'indizione 7.ª genovese, e l'8.ª cesarea.

<sup>(\*\*)</sup> L'arcivescovo Ottone,

humiliter supplicatum ut cum Januensis ciuitas in castro Gauii iurisdictionem habeat temporalem et plebs ipsius loci cum ecclesiis sibi subiectis subsit ecclesie Terdonensi, ac prefatus archiepiscopus in plebe Carantii et subditis sibi ecclesiis iurisdictionem spiritualem obtineat, ciuitate Terdonensi iurisdictionem temporalem obtinente. in locis in quibus site sunt plebes et ecclesie memorate commutationem ipsarum fieri faceremus. cum ex eo quod sic admixte sunt iurisdictiones huiusmodi timeatur inter ciuitates predictas scandalum suboriri. Adiectum etiam fuit ex parte ianuensium predictorum quod parati sunt recompensationem idoneam exhibere si forsan in commutatione predicta ledi uideatur ecclesia Terdonensis. Cum igitur teneamur concordie ac pacis consilia cogitare. discretioni uestre per apostolica scripta mandamus quatenus episcopum et capitulum Terdonensem ad cummutationem huiusmodi. recepta recompensatione idonea. monentes prudenter et efficaciter inducentes commutationem istam, si de utriusque partis censensu . . . processerit, auctoritate apostolica consumetis. Alioquin inquirentes quid honoris et fructus ex plebe ipsa Gauii et ecclesiis suis proueniat ecclesie Terdonensi. et quid esset ex prefata plebe Carantii cum suis ecclesiis perceptura, ac recompensationem quam ipsi ianuenses duxerint offerendam. ueritatem nobis. gratia odio et timore post positis. fideliter rescribatis, ut per uestram relationem edocti uideamus qualiter nobis sit in ipso negotio procedendum. Datum Laterani vu idus decembris. pontificatus nostri anno secundo.

#### DOCUMENTO XLVIII.

ANNO MCCXLI, XXVIII MARZO. INDIZIONE XIII.

Marino di Bulgaro ed altri della sua famiglia dichiarano all'arcivescovo Giovanni di avere avuto in feudo il decimo dell'introito, che proveniva al Palazzo arcivescovile dal porto di Genova.

(Notulario di Parodino da Sestri, an. 1241 in 1253, fol. 11 recto: Regio Archivio Notarile di Genova).

Marinus de bulgaro et andreas et enricus filii eiusdem, et bulgarinus filius quondam symonis de bulgaro, pro se et fratibus suis, qui sunt absentes, et pro nepotibus suis filiis quondam ugolini eius tratris, constituti coram uenerabili patri domino Johanni dei gratia archiepiscopo ianuensi dixerunt et protestati fuerunt marinus et symon quod habuerunt a palacio archiepiscopatus ianuensis et ab archiepiscopo ianuensi in feudum ab antiquo decenum introitus quod ipsius palacium habet in portu ianuensi siue pro portu. uidelicet decenum salis . . . cuiuslibet alterius blaue et denariorum. et de ipso deceno sine molestia tenent et hinc retro tenuerunt medietatem ipsius et de alia medietate erant uel extare sperant in causa cum domino . . . bone memorie quondam archiepiscopum ianue. Quare dicunt quod parati sunt iurare fidelitatem de dicto feudo, et specialiter de illo quod sine molestia tenent et de eo petunt inuestituram. saluo iure alterius medietatis de qua est questio. et predicta petunt cum instancia dicentes quod per eos non stat quominus dictam fidelitatem faciant. Testes. martinus bancherius. baiamons catulus, actum in palatio ianuensi in camera dicti archiepiscopi. MCCXLI. indictione XIII. die XXVIII marcii in sero.

#### ERRORI.

KC Times 99 country

# CORREZIONI.

| Pagina | 90 L | inca       | 22         | eguntur                   |   | reguntur              |
|--------|------|------------|------------|---------------------------|---|-----------------------|
| >      | 69   | D          | 25         | Millesimo CLXIIII.        |   | Millesimo extuu.      |
| υ      | >    | D          | 27         | e non questo luogo        | _ | e non a questo luogo. |
| Þ      | 106  | ď          | 6          | Comepra                   | - | Compera               |
| >>     | 162  | n          | <b>2</b> 9 | Di Gesù Cristo 983, nel   |   | Di Gesù Cristo 952.   |
|        |      |            |            | quale però correva l' in- |   |                       |
|        |      |            |            | dizione 443               |   |                       |
| 29     | 206  | <i>)</i> ) | 21         | nimine                    |   | munimine              |
| D      | 275  | 1)         | 29         | luglio.                   | - | giugno.               |



# INDICE CRONOLOGICO

DEI DOCUMENTI

CONTENUTI

# NEL REGISTRO DELLA CURIA ARCIVESCOVILE

DI GENOVA

E NELLA RELATIVA APPENDICE.

( N. B. I documenti segnati in margine con te

| NUMERO   | NOME DEL VESCOVO        |      |          |        | INDIZ:    |
|----------|-------------------------|------|----------|--------|-----------|
| D'ORDINE | A CUI L'ATTO APPARTIENE | ANNO | M E S E  | GIORNO | CESAREA 0 |
| I :      |                         | _    |          | _      | -         |
| и        |                         | -    |          | _      |           |
| ш        |                         | 1 -  |          | _      | - 1       |
| N.       |                         | _    |          | _      | - 1       |
| IV       |                         |      |          |        | _         |
| V        |                         | -    |          |        |           |
| VI       |                         | -    |          |        |           |
| VII      | Raperto                 | 916  | Dicembre | -      | V.        |
| VIII     | TEODOLFO                | 946  | Maggio   | -      | IV.       |
| IX       | »                       | 952  | Agosto   | _      | X.        |
|          |                         |      |          |        |           |

# NTI

ei che fanno parte dell'Appendice).

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                   | PAGINA                                        | osservazioni                                                |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| citto enfiteutico: Titolo ultimo del Libro IV elòdice di Giustiniano | 569<br>570<br>371<br>572<br>575<br>378<br>459 |                                                             |
| nsPovera                                                             | 161                                           | Per mero sbaglio fu nel testo assegnato quest' atto al 983. |

| Ī |                    | DEL VECCOVO                                    | 1          |                |        | INDI           | C'E |
|---|--------------------|------------------------------------------------|------------|----------------|--------|----------------|-----|
|   | NUMERO<br>D'ORDINE | NOME DEL VESCOVO<br>A CUI<br>L'ATTO APPARTIENE | ANNO       | MESE           | GIORNO | CESARCA        | 10  |
|   | *x                 | TEODOLFO                                       | 952        |                | -      | X.             |     |
|   | XI                 | »                                              | 935<br>955 | Giugno Luglio  |        | XIII.<br>XIII. |     |
|   | хш                 |                                                | 958        | Luglio . · · · | 16     | 1.             |     |
|   | *XIV               | » , , . ·                                      | 960        |                |        | 111.           | 1   |
|   | XV                 | » , . · ·                                      | 966        | Febbraio       | .   -  | IX.            |     |
|   | XVI XVII           | »                                              | 966<br>966 | Febbraio       |        | IX.            |     |
|   | *XVIII             | ) · ·                                          | 969 (?     |                | .   -  | -              | 1   |
|   | *XIX               | ,                                              | 971        | Giugno         | . 5.   | XIV.           | 1   |
|   |                    |                                                |            |                |        |                | =,= |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                                                               | PAGINA                                                             | OSSERVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| de della concessione di una terra fatta a de Silvestro; e conferma alla basilica di Siro del godimento delle decime che in anio le appartenevano | 412<br>222<br>235<br>510<br>413<br>444<br>256<br>271<br>411<br>418 | Nel presente instrumento Teodolfo dice contare sette anni di episcopato; lo che ci pone in grado di stabilirne il cominciamento nel 946.  Libello autenticato dai Consoli dei Placiti di Genova nel gennaio del 1144.  Libello autenticato come sopra.  L'indizione XV, che si trova notata in questo atto, ma che dobbiamo correggere qui nella XIV, ci ha indotti ad assegnarlo nell' Appendice al 972, nel quale essa correva in effetto, e a collocarlo quindi in ordine dopo il seguente. Ma alcune altre circostanze che ne rileviamo, cioè l'essere entrambi gli atti stati firmati in loco monte caprario, volgendo l'anno X dell'impero di Ottone II ed il IV di quello di Ottone II, sono certi indizii che ci |

| ,                  | NOME DEL VESCOVO           |       |          |        | INDIZIO   |
|--------------------|----------------------------|-------|----------|--------|-----------|
| NUMERO<br>D'ORDINE | A CUI<br>L'ATTO APPARTIENE | ANNO  | MESE     | GIORNO | CESAREA G |
| *XX XXI            | TEODOLFO                   | 971   | Giugno   | 20     | XIV.      |
| XXII               | » . • • •                  | 972   | Febbraio |        | XV        |
| *XXIII             | ))                         | 973   | Febbraio | -      | , ,       |
| XXIV               | Landolfo (?)               | 976   | Luglio   | .   -  | IV.   -   |
|                    |                            |       |          |        |           |
| *XXV               | Teodolfo                   | . 977 | Marzo    | -      | V.        |
| *XXVI.             | »                          | . 979 | Marzo    |        | - VII.    |
| *XXVII             | »                          | . 979 | Marzo    |        | VII.      |

|                                                                                                                                                                                                                                    | _                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                                                                                                                                                 | PAGINA            | · OSSERVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| nta di una terra in Valle Massima<br>esione di un molino nel luogo di Molassana.                                                                                                                                                   |                   | consigliano ad ascriverlo esso pure al 974.  Nel periodo compreso dal vescovato di Teodolfo, l'indizione XIV cadde due volte: nel 956 e 971.  Il libello fu autenticato da'Consoli dei Placiti nel gennaio del 1144.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| aone di varii poderi della Chiesa di Genova.<br>csione di beni della Chiesa Genovese, posti<br>n aciola                                                                                                                            | 223<br>420<br>208 | Libello autenticato come sopra.  Il nome del vescovo è qui evidentemente errato, per la inavvertenza del copista che ci occorse già più volte di lamentare. La esistenza di un Landolfo nel 976 dividerebbe in due il vescovato di Teodolfo, mentre l'attento esame delle carte ci prova indubbiamente che uno solo ve ne ebbe di questo nome. Abbiamo infatti veduto al N.º IX l'atto dell'agosto 952 nel quale esso Teodolfo novera 7 anni di episcopato, e troveremo al N.º XXX quello del 980, ove dice contarne ben 53. |
| azne dei beni della chiesa di san Marcellino, os nella Valle di Lavagna estura dei beni posseduti dalla Chiesa Geno- es nella Villa Matuziana ed in Taggia ce ione dei beni spettanti alla stessa Chiesa el omitato di Ventimiglia | 421<br>423<br>ivi |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| NUMERO   NOME DEL VESCOVO   A CUI   L'ATTO APPARTIENE   ANNO   M E S E   GIORNO   GENAREA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |   |          |             |      |                  |   |          |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|-------------|------|------------------|---|----------|----|
| D OR DINE   L'ATTO APPARTIENE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 | NUMERO   |             |      |                  |   | INDIZ    | 1. |
| XXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - | D'ORDINE |             | ANNO | MESE             |   | CES AREA | 6. |
| XXXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |   | XXVIII   | Teodolfo    | 979  | Ottobre          | _ | VIII.    | _  |
| XXXI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱ |          |             |      |                  |   |          |    |
| XXXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | XXIX     | n           |      |                  | - | VII.     | -  |
| XXXII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |          |             |      |                  |   |          | П  |
| XXXII.   Giovanni   983   Febbraio   XIII.   XXXIII.   985   Maggio   — XIII.   XXXIV.   986   Maggio   — XIV.   XXXV.   987   Gennaio   — XV.   — XXXVII.   987   Gennaio   — XV.   — XXXVIII.   988   Maggio   — III.   — XXXVIII.   990   Maggio   — III.   XXXIX.   990   Maggio   — III.   XXXIX.   992   Febbraio   — V.   — XIII.   — XXXIII.   992   Febbraio   — V.   — XIII.   — XXXIII.   994   Maggio   — III.   — XXXIII.   995   Febbraio   — V.   — XIII.   — XXXIII.   996   Maggio   — V.   — XIII.   997   Maggio   — V.   — XIII.   998   Maggio   — V.   — XIII.   999   Maggio   — V.   — V.   999   Maggio   — V.   — V.   999   Maggio   — V.   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999 | ۱ | *XXX     | » . , .     | 980  |                  | _ | VIII.    | -  |
| XXXII.   Giovanni   983   Febbraio   XIII.   XXXIII.   985   Maggio   — XIII.   XXXIV.   986   Maggio   — XIV.   XXXV.   987   Gennaio   — XV.   — XXXVII.   987   Gennaio   — XV.   — XXXVIII.   988   Maggio   — III.   — XXXVIII.   990   Maggio   — III.   XXXIX.   990   Maggio   — III.   XXXIX.   992   Febbraio   — V.   — XIII.   — XXXIII.   992   Febbraio   — V.   — XIII.   — XXXIII.   994   Maggio   — III.   — XXXIII.   995   Febbraio   — V.   — XIII.   — XXXIII.   996   Maggio   — V.   — XIII.   997   Maggio   — V.   — XIII.   998   Maggio   — V.   — XIII.   999   Maggio   — V.   — V.   999   Maggio   — V.   — V.   999   Maggio   — V.   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999 | ١ |          |             |      |                  |   |          |    |
| XXXII.   Giovanni   983   Febbraio   XIII.   XXXIII.   985   Maggio   — XIII.   XXXIV.   986   Maggio   — XIV.   XXXV.   987   Gennaio   — XV.   — XXXVII.   987   Gennaio   — XV.   — XXXVIII.   988   Maggio   — III.   — XXXVIII.   990   Maggio   — III.   XXXIX.   990   Maggio   — III.   XXXIX.   992   Febbraio   — V.   — XIII.   — XXXIII.   992   Febbraio   — V.   — XIII.   — XXXIII.   994   Maggio   — III.   — XXXIII.   995   Febbraio   — V.   — XIII.   — XXXIII.   996   Maggio   — V.   — XIII.   997   Maggio   — V.   — XIII.   998   Maggio   — V.   — XIII.   999   Maggio   — V.   — V.   999   Maggio   — V.   — V.   999   Maggio   — V.   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999   999 |   | XXXI     | 70          | 984  | Settembre        |   | X.       |    |
| XXXIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |   | AAAAA    |             |      | Several services |   |          |    |
| XXXIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | XXXII    | GIOVANNI    | 983  | Febbraio         |   | XIII.    |    |
| XXXIV.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | VVVIII   |             | UOR  | Maggio           |   | VIII     | -  |
| XXXVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   |          |             |      |                  |   |          |    |
| XXXVI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | AAAIV    | 2           | 980  | maggio           |   | 221 7 1  |    |
| XXXVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   | xxxv     | ,<br>,      | 987  | Gennaio          | _ | XV.      |    |
| XXXVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |          |             |      |                  |   |          |    |
| XXXVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |          |             |      |                  |   |          |    |
| XXXVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |          |             |      |                  |   |          |    |
| XXXVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |          |             |      |                  |   |          |    |
| XXXVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |          |             |      |                  |   |          |    |
| XXXVII                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |   |          |             |      |                  |   | 27.57    |    |
| XXXVIII.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   | XXXVI    | "           | 987  | Febbraio         | _ | Av.      | -  |
| XXXIX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |   | XXXVII   | »           | 987  | Ottobre          |   | I.       | -  |
| XL 992 Febbraio V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |   | XXXVIII  | »           | 990  | Febbraio         |   | 111.     |    |
| XLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |   | XXXIX    | »           | 990  | Maggio           | - |          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   | XL       | »           | 992  | Febbraio         |   | V.       | -  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | - | XLI.     | , , , , , , | 992  | Marzo.           | - | v.       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |          |             | 1    |                  | _ |          |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |   |          |             |      |                  |   | 1        |    |

| citi nel gennaio 1144.  Durante il vescovato di Teodolfo l' indizione VII cadde nel 949, 964 e 979.  Actum hoc episcopatus nostri anno trigesimo tertio.  287  Actum hoc episcopatus nostri anno trigesimo tertio.  287  Libello autenticato come sopra.  Libello autenticato come sopra.  179  182  183  184  185  186  186  187  188  188  188  188  188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                  |        |                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| citi nel gennaio 1144.  Durante il vescovato di Teodolfo l' indizione VII cadde nel 949, 964 e 979.  Actum hoc episcopatus nostri anno trigesimo tertio.  237  Libello autenticato come sopra.                                                                                                                                                                            | SOMMARIO DELL'ATTO                               | PAGINA | OSSERVAZIONI                                                               |
| crione di parecchie terre della Chiesa di Genova  di quarte parti dei beni dalla medesima possetti nella Villa Matuziana ed in Taggia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | caone di varie proprietà della Chiesa predetta.  | 198    |                                                                            |
| tri quarte parti dei beni dalla medesima possetui nella Villa Matuziana ed in Taggia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ctione di parecchie terre della Chiesa di Genova | 162    | Durante il vescovato di Teodolfo l'in-<br>dizione VII cadde nel 949, 964 e |
| Libello autenticato come sopra.                                                                                                                                     |                                                  | 104    |                                                                            |
| Libello autenticato come sopra.  Libello autenticato come sopra. | scuti nella Villa Matuziana ed in Taggia         | 424    |                                                                            |
| no di Struppa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Issana                                           | 257    | Libello autenticato come sopra.                                            |
| Vie di Molassana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | n no di Struppa                                  | 179    | Þ                                                                          |
| Il presente brano di libello, quantunque mancante di sottoscrizione, viene da me attribuito a Giovanni, perchè all'epoca di esso vescovo appartengono le note cronologiche ivi segnate. Segue poi l'autenticazione fattane dai summenzionati Consoli nel gennaio del 1144.  Libello autenticato come sopra.  182 275 248 174 186 174 186 187 288 188 188 188 188 188 188 188 188 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | pesione di un molino in Val di Bisagno           | 172    |                                                                            |
| gue mancante di sottoscrizione, viene da me attribuito a Giovanni, perchè all'epoca di esso vescovo appartengono le note cronologiche ivi segnate. Segue poi l' autenticazione fattane dai summenzionati Consoli nel gennaio del 1144.  Libello autenticato come sopra.  275 276 2276 248 174 362000000000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                  | 175    |                                                                            |
| all'epoca di esso vescovo appartengono le note cronologiche ivi segnate.  Segue poi l' autenticazione fattane dai summenzionati Consoli nel gennaio del 1144.  Libello autenticato come sopra.  275 248 248 374 382 38300000000000000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                  | 148    |                                                                            |
| gono le note cronologiche ivi segnate. Segue poi l'autenticazione fattane dai summenzionati Consoli nel gennaio del 1144.  Libello autenticato come sopra.  275 275 248 174 174 174 174 182 275 248 174 248 174 248 174 248 278 248 248 248 278 248 248 248 248 248 248 248 248 248 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                  |        |                                                                            |
| summenzionati Consoli nel gennaio del 1144.  summenzionati Consoli nel gennaio del 1144.  Libello autenticato come sopra.  275 248 248 374 248 474 248 474 248 384 384 384 384 474 384 384 484 484 484 484 484 484 484 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |        | gono le note cronologiche ivi segnate.                                     |
| del 1144.  del 1144.  Libello autenticato come sopra.  275 248 248 174  Libello autenticato come sopra.  248 248 248 374  Libello autenticato come sopra.  248 248 248 248 248 248 248 248 248 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                  |        |                                                                            |
| di truppa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                  |        |                                                                            |
| capne di terre in Molassana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | occone di beni della chiesa di san Damiano       | 100    | Tibella autonticata sama canna                                             |
| capne di terre poste nel castello di Molassana.  248 174 174 186 186 187 188 188 188 188 188 188 188 188 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                  |        | Libeno adtenticato come sopra.                                             |
| Gerva , nel luogo di San Siro Emiliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | capne di terre poste nel castello di Molassana.  | 248    | n                                                                          |
| Gerva, nel luogo di San Siro Emiliano                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | andi libello firmato dal vescovo Giovanni .      | 174    |                                                                            |
| caine di terre in Molassana 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                  | 245    | D                                                                          |
| all single of luogo di San Siro Emiliano.   203   "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | came di terre in Molassana                       |        | »                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | di terre nel luogo di San Siro Emiliano.         | 205    | n e                                                                        |

| NUMERO D'OR DINE | NOME DEL VESCOVO A CUI L'ATTO APPARTIENE | ANNO                     | MESE           | GIORNO                      | INDE S                             |
|------------------|------------------------------------------|--------------------------|----------------|-----------------------------|------------------------------------|
| XLIII XLIV       | GIOVANNI LANDOLFO (?)                    | 993<br>994               | Luglio         |                             | VI.<br>VII.                        |
|                  |                                          |                          |                |                             |                                    |
| XLV              | GIOVANNI                                 | 997<br>998<br>998<br>998 | Dicembre Marzo | _<br>_<br>_<br>_<br>_<br>30 | XI.<br>XI.<br>XI.<br>XII.<br>XIII. |
| L LI             | »<br>»                                   | 1000                     | Giugno Luglio  | -                           | XIII.<br>XIII.                     |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                                                       | PAGINA                                 | OSSERVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| abne di terre nelle circostanze di Bargagli. cisione di tèrre poste in Bazali, Fontanegli e omaripa                                      | 273                                    | Come la esistenza di un Landolfo nel 976 avrebbe, pei motivi esposti nelle Osservazioni al Documento XXIII, diviso in due il vescovato di Teodolfo, così l'apparire del medesimo nel 994 dimezzerebbe quello di Giovanni. Ma noi dobbiamo anche in questo secondo caso riconoscere l'inesattezza del copista del Registro. Il presente libello venne pure autenticato dai ridetti Consoli nel gennaio del 4144. Nè qui tornerà inutile l'aggiungere che nell'atto del giugno 987, con cui si conferma ad Eriberto abbate del monastero di santo Stefano la donazione di Serra abbadessa, e che pubblichiamo nella Illustrazione, esso Giovanni assevera contare anni 4 e giorni 16 di vescovato; perchè ciò vale a stabilirne il comincia- |
| came di una terra della Chiesa Genovese .  came di terre nella Valle di Lavagna .  came de' beni della Chiesa di Genova, posti in asalio | 227<br>241<br>250<br>199<br>424<br>258 | mento nel 984. Libello autenticato come sopra.  »  " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|   | NUMERO<br>D'ORDINE | NOME DEL VESCOVO A CUI L'ATTO APPARTIENE | ANNO         | M E S E           | GIORNO | CESAREA    |
|---|--------------------|------------------------------------------|--------------|-------------------|--------|------------|
| ! | LII                | GIOVANNI                                 | 1001<br>1001 | Febbraio          |        | XIV.       |
| 1 | LIV                | »                                        | 1003<br>1006 | Novembre Febbraio |        | II.<br>IV. |
| 1 |                    |                                          |              |                   |        |            |
| ! |                    |                                          |              |                   |        |            |
|   |                    |                                          |              |                   |        |            |
|   | LVI                |                                          | 4006         | Dicembre          |        | v.         |
|   | LVII               |                                          | 1007         |                   |        | - 5        |
|   | LVIII              | » · · · ·                                | 1007         | Marzo Ottobre     | _      | v.<br>vi.  |
|   | *LIX               | »                                        | 1008         |                   | -      | VI.        |
|   | LX                 | ))                                       | 4010         | Luglio            | _      | VIII.      |
|   | LXI                | »                                        | 1010         | Luglio            |        | VIII.      |
|   | LXII               | , , ,                                    | 1011         | Gennaio           | _      | IX         |
|   |                    |                                          |              |                   |        |            |
|   | LXIII              | »                                        | 1012         | Marzo             | -      | х.         |
|   |                    |                                          |              |                   | !      |            |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                      | PAGINA                   | osservazioni                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ne di varii poderi e di una cappella                    | 287<br>248<br>214<br>427 | Libello autenticato dai Consoli dei Placiti nel gennaio 1144.  **  **  **  **  **  **  **  **  ** |
|                                                         |                          | gno del 987 anni 4 di episcopato,<br>non poteva ora contarne meno di 21.                          |
| di libello enfiteutico di varii beni della la di Genova | 430<br>252<br>253        | D                                                                                                 |
| Cto                                                     | 226                      | W                                                                                                 |

| NUMERO    | NOME DEL VESCOVO           |      |          |        | INDI    |
|-----------|----------------------------|------|----------|--------|---------|
| D' ORDINE | A CUI<br>L'ATTO APPARTIENE | ANNO | MESE     | GIORNO | CESAREA |
| LXIV      | GIOVANNI                   | 1012 |          | -      | Х.      |
| LXV       | »                          | 1016 | Ottobre  | _      | XV.     |
| LXVI      | D                          | 1018 | Ottobre  | _      | 11.     |
| LXVII     | 20                         | 1018 | Novembre | _      | П.      |
| LXVIII    | D                          | 1019 | Giugno   | -      | 11.     |
| LXIX      | )) • • • •                 |      |          | -      |         |
| LXX       | , , , ,                    | _    |          | _      |         |
| LXXI      | ν                          | -    |          | _      |         |
| *LXXII    | LANDOLFO                   | 1019 |          | _      | 11      |
| LXXIII    | ·                          | 1020 | Novembre | _      | IV.     |
| LXXIV     | »                          | 1020 | Dicembre | _      | IV.     |
| LXXV      | »                          | 1020 | Dicembre | _      | IV.     |
| *LXXVI    | » • • •                    | 1024 | Febbraio | 18     | VII.    |
| LXXVII    | »                          | 1024 | Febbraio | ~      | VII.    |
| *LXXVIII  | »                          | 1025 | Aprile   | -      | VIII.   |
| LXXIX.    | »                          | 1026 | Giugno   | -      | IX.     |
| *LXXX     | »                          | 1026 | Ottobre  | -      | -1      |
|           |                            |      |          |        |         |

| SOMMARIO DELL'ATTO                               | PAGINA | OSSERVAZIONI                             |
|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------|
| ne delle proprietà della Chiesa predetta e       |        | Libello autenticato da' Consoli dei Pla- |
| a cappella nel luogo di Venali                   | 294    | citi, nel gennaio 1147.                  |
| ione di beni posti nel luogo di Sambazario.      | 240    | Libello autenticato come sopra nel       |
|                                                  |        | gennaio del 1144.                        |
| ne dei beni che la chiesa di san Damiano         |        |                                          |
| deva nel luogo di Prato                          | 184    | »                                        |
| ione di alcune terre poste in Molassana .        | 166    |                                          |
| ge di altre terre della Chiesa Genovese .        | 218    | , ca                                     |
| li libello enfiteutico di varie terre della      |        |                                          |
| a Genovese in Molassana                          | 145    |                                          |
| ti altro libello consimile                       | 149    |                                          |
| o di altro libello concernente l'enfiteusi di    |        |                                          |
| i poderi siti nelle circostanze di Molassana.    | 261    |                                          |
| ne al monastero di san Siro della basilica       |        | D                                        |
| Marcellino, sita non lungi dal castello di       |        |                                          |
| a, con tutto il territorio che le è circostante. | 433    | »                                        |
| one dei beni della chiesa di san Damiano         |        | п                                        |
| ogo di Bazali                                    | 175    |                                          |
| e dei beni della Chiesa di Genova nella          |        |                                          |
| i Molassana                                      | 170    |                                          |
| cazione dei beni stessi                          | 250    |                                          |
| con Arnaldo Giudice di due mansi posti           |        |                                          |
| Vnale ed in Langasco                             | 455    |                                          |
| e dei beni della Chiesa di Genova, siti          |        |                                          |
| ogo di Urri                                      | 277    |                                          |
| del monaco Giovanni ad abbate della              |        |                                          |
| di san Siro Emiliano, e concessione alla         |        | Actum anno milleximo XXV, epi-           |
| ma di un prato con pozzo ed alberi               | 437    | scopatus autem nostri V.                 |
| di un molino nel fossato di san Michele,         |        | Libello autenticato dai Consoli de'Pla-  |
| 🛚 la città di Genova                             | 202    | citi nel gennaio del 1144.               |
| della domocolta e del prato presso la            |        |                                          |
| s di san Siro Emiliano                           | 440    |                                          |
|                                                  |        |                                          |

| 386 |                 |                                          |      |          |        |                    |
|-----|-----------------|------------------------------------------|------|----------|--------|--------------------|
|     | NUMERO D'ORDINE | NOME DEL VESCOVO A CUI L'ATTO APPARTIENE | ANNO | M E S E  | GIORNO | INI<br><br>CESARE/ |
|     |                 | DATIO ATTACTIONE                         |      |          |        | - CE.:281032       |
|     | LXXXI           | Landolfo                                 | 1051 | Marzo    | _      | XIV.               |
|     |                 |                                          |      |          |        |                    |
|     | LXXXII          | »                                        | 1054 | Febbraio | No.    | IJ.                |
|     | LXXXIII         | 70                                       | 1034 | Maggio   | -      | П.                 |
|     | LXXXIV          | Corrado I                                | 1036 | Ottobre  |        | V.                 |
|     | LXXXV           | · · · ·                                  | 1036 |          |        | V.                 |
|     | *LXXXVI         | »                                        | 1058 | Gennaio  | 29     | V1.                |
|     | LXXXVII         | ,                                        | 1039 | Maggio   | _      | VII.               |
|     | LXXXVIII. ,     | »                                        | 1059 | Novembre | -      | VIII.              |
|     | LXXXIX          | »                                        | 1042 | Marzo    | _      | X.                 |
|     | xc              | >                                        | 1047 | Maggio   | 28     | XV.                |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PAGINA                                 | OSSER♥AZIONI                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| one dei beni, dei servi e delle ancelle che hiesa Genovese possede nella Valle di Rao, nel confine di Sestri (Levante), in Mao, nella Valle di Lavagna, ecc.; e delle protà della chiesa di san Marcellino esistenti nella e di Chiavari; della cappella di santa Giulia calaolo; di alcune terre e decime nella pieve Vara; e di parecchi beni della chiesa di Lorenzo | 290<br>285<br>467                      | Libello autenticato dai Consoli de' Pla-<br>citi nel gennaio del 4147.                                                                                                                                                                                      |
| ttà di Genova, a Sambazario, e nella Valle avagna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 305<br>440<br>441<br>234<br>280<br>480 | Si corregga l'errore occorso in nota<br>a questo documento, ove è detto<br>che nell'ottobre 1036 correva la<br>sesta indizione, perchè in realtà<br>non avea cominciato che la quinta.<br>Libello autenticato dai Consoli de'Pla-<br>citi nel gennaio 1144. |

|   | NUMERO   | NOME DEL VESCOVO<br>A CUI | ANNO | MESE      | GIQNNO | 18D1Z10   |
|---|----------|---------------------------|------|-----------|--------|-----------|
|   | D'ORDINE | L' ATTO APPARTIENE        |      |           |        | CESAREA G |
|   | XCI      | Corrado I                 | 1047 | Luglio    | -      | XV.       |
|   | XCII     | »                         | 1051 | Giugno    | _      | VI.       |
| * | XCIII    | OBERTO                    | 1052 | Luglio    | -      | V.        |
|   | XCIV     | » ,                       | 1053 | Ottobre   | -      | VII.      |
|   | XCV      | »                         | 1054 | Dicembre  | -      | VIII.     |
|   | XCVI     |                           |      |           | _      | -         |
|   | XCVII    |                           | 1056 | Maggio    | -      | -         |
|   | xcvIII   | » · · · ·                 | 1057 | Agosto    | -      | X.        |
|   | XCIX     | <b>)</b> , , , ,          | 1058 | Giugno    | -      | XI.       |
|   | C        | »                         | 1059 | Maggio    | -      | XII.      |
|   | CI       | D                         | 1059 | Giugno    | _      | XII.      |
|   | CII      | »                         | 4059 | Settembre | -      | XII.      |
|   | СИ       | »                         | 1060 | Gennaio   | -      | XIII.     |
|   | CIV      | » , . , ,                 | 1060 | Marzo     | -      | XIII.     |
|   | cv       | »                         | 1060 | Marzo     | -      | XIII.     |
|   | CVI      | ,                         | 1061 | Luglio    | _      | XIV.      |
|   | cvii     | »                         | 1061 | Dicembre  |        | XV.       |
|   | CVIII    | »                         | 1062 | Luglio    | -      | XV.       |

| trove, e di un molino in Sambazario 147                                                                                         |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| cione di terre in Campodonico   260                                                                                             |     |
| ne al monastero di san Siro delle decime<br>de dai figli di Migesio, di Oberto fratello di<br>Migesio, e di Oberto di Manesseno |     |
| tine di terre della Chiesa Genovese, poste logo di Sambazario                                                                   | dei |
| udini degli abitanti della città di Genova.  ji giuramento prestato da Alberto marchese                                         |     |
| tore delle medesime                                                                                                             |     |
| nra                                                                                                                             |     |
| Vincenzo                                                                                                                        |     |
| io di due tavole di terra in Borgonuovo. io di varie proprietà della Chiesa di Ge- an Taciolello                                |     |
| o di alcuni beni posti nelle circostanze di ana                                                                                 |     |
| of di terre poste in Molassana ed al-                                                                                           |     |
| of di terre in Val di Bisagno                                                                                                   |     |

| NUMERO<br>D'ORDINE | NOME DEL VESCOVO A CUI L'ATTO APPARTIENE | ANNO         | MESE     | GIORNO | CESAREA       |
|--------------------|------------------------------------------|--------------|----------|--------|---------------|
| CIX                | OBERTO                                   | 1062         | Novembre | _      | I.            |
| сх                 | »                                        | 1064         | Agosto   |        | II.           |
| CXI                | D                                        | 1065         | Aprile   | -      | 111.          |
| CXII               | »                                        | 1065 .       | Giugno   | _      | IV.           |
| CXIII              | n                                        | 4069<br>4070 | Maggio   | _      | VII.<br>VIII. |
| CXV                | <b>.</b>                                 | 4074         | Gennaio  | _      | IX.           |
| CXVI               | <b>&gt;</b>                              | 1071         | Luglio   | _      | IX.           |
| CXVII              |                                          | 1072         | Marzo    | -      | X.            |
| CXVIII             | »                                        | 1073         | Ottobre  | _      | XII.          |
| CXIX               | D                                        | 1074(?)      | Marzo    | _      | _             |
| CXX                | D                                        |              | Marzo    | -      | XIII.         |
|                    |                                          |              |          |        |               |
| CXXI               | »                                        | 1076         | Gennaio  |        | XIV.          |
| CXXII              | »                                        | 1076         | Ottobre  | _      | XIV.          |
|                    |                                          |              |          |        |               |
|                    |                                          |              |          |        |               |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                          | PAGINA                                          | OSSERVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ione di terre possedute in varie località dalla esa di Genova               | 281 445 225 496 463 289 486 553 493 490 229 465 | Libello autenticato dai Consoli de' Placiti nel gennaio 1144.  Libello autenticato come sopra nel gennaio del 1147. Libello autenticato come sopra nel gennaio del 1144.  Durante il vescovato di Oberto l'indizione XIII occorse due volte: nel 1060, e nel 1075. Il libello, forse |
| esione delle terre della Chiesa di Genova, site<br>e nogo di Campo Castorio | 195<br>354<br>329                               | per un nuovo sbaglio del copista, apparisce diretto al vescovo Giovanni. Libello autenticato dai Consoli de' Placiti nel gennaio 1144.  Libello autenticato dai Consoli dei Placiti il 20 novembre 1172.                                                                             |

| NUMERO      | NOME DEL VESCOVO           |      |          |        | IND     |
|-------------|----------------------------|------|----------|--------|---------|
| D' ORDINE   | A CUI<br>L'ATTO APPARTIENE | ANNO | MESE     | GIORNO | CESAREA |
| CXXIV       | OBERTO                     |      | Aprile   | -      | -       |
| cxxv        | »                          |      |          | _      | -,      |
| CXXVI       | Corrado II                 | 1083 | Luglio   | _      | VI.     |
|             |                            |      |          |        |         |
| CXXVII      | »                          | 1083 | Ottobre  | _      | VII.    |
| CXXVIII     | ,                          | 1085 | Novembre |        |         |
| CXXIX       | , , , ,                    | 1086 | Marzo    | _      |         |
| * CXXX      | 39                         | 1087 | Dicembre | _      | XI.     |
| CXXXI       | AIRALDO                    | 1104 | Febbraio | _      | XII.    |
| CXXXII. , . | D                          | 1104 | Febbraio | -      | XII.    |
| CXXXIII     |                            | 1110 | Luglio   | -      | -       |
|             |                            |      |          |        |         |
| ·cxxxiv     |                            | 1111 | Febbraio | -      | -       |
|             |                            |      |          |        |         |
| *CXXXV      | »                          | 4116 | Agosto   | -      | _       |
| CXXXVI      | OTTONE                     | 4117 | Agosto   | -      | -       |
|             |                            |      |          |        |         |
| CXXXVII     | Sigifredo                  | 1125 | Luglio   | _      | -       |
| CXXXVIII    | ·                          | 1123 | Luglio   | -      | -       |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                     | PAGINA | OSSERVAZIONI                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ssione di varie terre della Chiesa predetta.                           | 171    |                                                                                           |
| di libello per l'enfiteusi di alcuni beni<br>stessa, in Val di Bisagno | 174    | Tibella vianaviuta dell'ancionava                                                         |
| a, poste nella Domocolta del Borgo della                               | 507    | Libello riconosciuto dall' arcivescovo<br>Siro II.<br>Libello autenticato dai Consoli dei |
| molino                                                                 | 212    | Placiti nel gennaio del 1144.                                                             |
| tico.                                                                  | 270    |                                                                                           |
| one di varii poderi siti in Molassana                                  | 244    | >                                                                                         |
| ione ai canonici di san Lorenzo della chiesa                           |        |                                                                                           |
| danti Genesio ed Alessandro                                            | 442    |                                                                                           |
| n di ricordo di un convegno riguardante il                             |        |                                                                                           |
| pino di San Pier d'Arena                                               | 268    |                                                                                           |
| erione dello stesso Breve                                              | 592    |                                                                                           |
| Conte di Ventimiglia condanna gli uomini                               |        |                                                                                           |
| in Romolo a pagare alla Canonica di san                                |        |                                                                                           |
| onzo i frutti e feudi de' quali le andavano                            | 442    |                                                                                           |
| ooli del Comune aggiudicano alla chiesa di                             | 1 442  |                                                                                           |
| pièro di Genova tutta la decima dell'eredità                           |        |                                                                                           |
| eiigli di Rustico di Caschifellone                                     | 443    |                                                                                           |
| aone ai canonici di san Lorenzo della terra                            |        |                                                                                           |
| an Genesio, e della decima del sale.                                   | ivi    |                                                                                           |
| ot di determinano la quota da pagarsi al                               |        |                                                                                           |
| evo dalle navi, che venendo dal mercato                                |        |                                                                                           |
| i in Raffaele o da Frejus entreranno nel                               |        |                                                                                           |
| or di Genova                                                           | 56     |                                                                                           |
| sena della sentenza prementovata                                       | 58     |                                                                                           |
| frio vescovo ed Oberto conte di Ventimiglia                            |        |                                                                                           |
|                                                                        |        |                                                                                           |

| NUMERO<br>D'ORDINE      | NOME DEL VESCOVO   | ANNO                         | MESE                        | GIORNO | INDI       |
|-------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|--------|------------|
| DORDINE                 | L'ATTO APPARTIENE  |                              |                             |        | CESAREA    |
| CXXXIX                  | Sigifredo          | 1129                         |                             |        |            |
| *CXL                    | Siro Arcivescovo . | 1152                         | Ottobre                     | 9      | -          |
| CXLI                    | »                  | 1152                         | Ottobre                     |        | -          |
| * CXLII                 |                    | 1134                         | Gennaio                     | 44     | -          |
| CXLIII CXLIV CXLV CXLVI | D                  | 1455<br>4156<br>4156<br>4159 | Dicembre  Novembre  Gennaio | 6      | XV.<br>XV. |
| CXLVII                  | »                  | 1139                         |                             | -      | -          |
| CXLVIII                 | »                  | 1140                         | Gennaio                     | -      | -          |
| CX IX                   | »                  | 1140                         | Dicembre                    | _      | -          |
| CL                      | α ,                | 1140                         | Dicembre                    | -      | _          |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                                                                          | PAGINA     | OSSERVAZIONI                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ovano il giudicato del luglio 4110, relativo<br>uomini di San Romolo                                                                                        | 444        |                                                                           |
| are ad una sola volta all'anno il diritto<br>decima delle navi, che pretendevano Bo-<br>io Della-Volta co'suoi nepoti, Corrado Gua-<br>e Giulia di Castello | 27         |                                                                           |
| sione ai canonici di san Lorenzo della de-<br>di tutti i donnicati dei cittadini di Genova,<br>ativa conferma dei Consoli                                   | 444        |                                                                           |
| one di due parti di quei beni della Chiesa di<br>va, che Oberto vescovo avea conceduti in<br>usi col libello del giugno 1039                                | 286        |                                                                           |
| nocenzo II stabilisce che le decime dei Car-<br>no e degli Isole, donate dal vescovo Oberto<br>pnastero di san Siro di Genova debbano,                      |            |                                                                           |
| o le pretese del Capitolo di san Lorenzo,<br>de sempre dal medesimo percepite<br>de di una terra presso le mura di Genova.                                  | 445<br>267 |                                                                           |
| ione dell' imperatore Lotario, sui feudi . ione della medesima                                                                                              | 155<br>347 |                                                                           |
| zie all' Arcivescovo tutte le navi cariche di                                                                                                               | 58         |                                                                           |
| Iliappella di santo Stefano, costrutta a Campo<br>prizano                                                                                                   | 29<br>394  | Questo lodo fu autenticato dai Consoli<br>de' Placiti il 16 gennaio 1181. |
| do riguardante la decima del mare da sai all' Arcivescovo                                                                                                   | 59         |                                                                           |
|                                                                                                                                                             |            |                                                                           |

| ĭ |                    |                                |      |          |        |         | -    |
|---|--------------------|--------------------------------|------|----------|--------|---------|------|
|   | NUMERO<br>D'ORDINE | NOME DELL'ARCIVESCOVO<br>A CUI | ANNO | MESE     | GIORNO | INDIZ   | 7=   |
|   | D. ORDINE          | L'ATTO APPARTIENE              |      |          |        | CESAREA | W    |
| ı |                    |                                |      |          |        |         |      |
|   | CLI                | Siro                           | 1141 | Gennaio  | _      | _       | 1    |
| ı |                    |                                |      |          |        |         | L    |
| ı | CLII               | D                              | 1141 | Gennaio  |        | -       | 0.00 |
| ı | CLIII              | »                              | 1141 | Gennaio  | 31     |         | 1    |
| ı |                    |                                |      |          |        |         |      |
|   | CLIV               |                                | 1142 |          |        |         | . 1. |
|   | GLIV               |                                | 1142 | Marzo    | _      | _       | 1    |
|   | CLV                | 29                             | 1142 | Giugno   | _      | -       | 1    |
|   |                    |                                |      |          |        |         |      |
| ı |                    |                                |      |          |        |         |      |
| ı | CLVI               | »                              | 1142 | Giugno   | -      | -       | I    |
| ı | CLVII              | »                              | 1142 | Luglio   | -      | _       | 1    |
| ı |                    |                                |      |          |        |         |      |
|   | CLVIII             | »                              | 1142 | Ottobre  | -      | -       | 1    |
|   | CLIX               | »                              | 1142 | Ottobre  | -      | -       | 1    |
|   | CLX                | ,                              | 1142 | Novembre |        |         | 1    |
|   | CLA                |                                | 1142 | лоуешые  |        |         |      |
| 1 |                    |                                |      |          |        |         |      |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                                                                                           | PAGINA   | OSSERVAZIONI                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| da casa, posta in Genova presso la tri-<br>di san Nicolò                                                                                                                     | 60       |                                                                         |
| liovanni e Guglielmo Barca aveano fatta<br>Isola di Bisagno                                                                                                                  | 59       |                                                                         |
| eall' Arcivescovo e all' Abate di santo Ste-<br>oa chiusa dei molini ed il ponte<br>si dichiarano che il lodo da essi pronun-<br>din favore della chiesa di san Lorenzo,     | 60       |                                                                         |
| pebba nuocere ai diritti competenti all'Ar-<br>gvo, riguardo alla percezione delle decime.<br>determinano che Giovanni Calderario<br>l'all'Arcivescovo denari due annui, per | 91       | Il lodo fu autenticato dai Consoli dei<br>Placiti , il 15 gennaio 1153. |
| sidi una casa                                                                                                                                                                | 65       |                                                                         |
| icano il patrimonio netto della meno                                                                                                                                         | 62<br>64 |                                                                         |
| ira conceduta a Caffaro, ed ai suoi di-<br>irati maschi, di alcune porzioni di varii                                                                                         | 299      | L'atto fu autenticato dai Consoli dei<br>Placiti l'8 maggio 1164.       |
| odichiarano di spettanza dell'Arcivescovo<br>Iciola pezza di terra                                                                                                           | 65       |                                                                         |
| an Monte Lanerio, a Guglielmo figlio di u                                                                                                                                    | 298      | Libello autenticato come sopra.                                         |
| l'asco sono servi della Chiesa Genovesc.                                                                                                                                     | 61       |                                                                         |

| NOME DELL'ARCIVESCOVO A CUI L'ATTO APPARTIENE | ANNO                          | M E S E                       | GIORNO                 | CESARE                       |
|-----------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------------|
| SIRO                                          | 1142                          | Novembre                      | _                      |                              |
| D                                             | 1142                          | Dicembre                      | -                      |                              |
| D                                             | 1142<br>1142                  | Dicembre                      |                        | _                            |
| D                                             | 1143                          | Gennaio                       | _                      | _                            |
|                                               |                               |                               |                        |                              |
|                                               |                               |                               |                        |                              |
| »                                             | 1143                          | Marzo                         | distance of the second | _                            |
| »                                             | 4143<br>1143                  | Marzo                         | _                      | _                            |
| ) ,                                           | 1143                          | Giugno                        | 26                     | _                            |
| »                                             | 1145                          | Giugno                        | 26                     | -                            |
| »                                             | 1143 (?)                      | Giugno (?)                    | 26(?)                  | _                            |
|                                               |                               |                               |                        |                              |
| »                                             | 1143                          | Giugno                        |                        | -                            |
|                                               | A CUI L'ATTO APPARTIENE  SIRO | A CUI L'ATTO APPARTIENE  SIRO | A CUI   ANNO   M E S E | A CUI   ANNO   MESE   GIORNO |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                                                                                                                 | FAGINA                        | OSSERVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| li pronunciano spettare all' Arcivescovo asa già posseduta da Arnaldo Baltigado . i dichiarano che Belliano ed Orso nipoti di odi Sant' Olasco sono servi dell' Arcivescovo ione dello stesso lodo | 64<br>61<br>95                | Il lodo fu autenticato dai Consoli<br>de'Placiti il 1.º febbraio 1155.                                                                                                                                                                                                               |
| enso della casa che avea comperata da zone di Castavenza                                                                                                                                           | 63<br>215<br>216<br>65<br>422 | Libello autenticato dai Consoli de' Pla-<br>citi nel gennaio del 1144.                                                                                                                                                                                                               |
| ento dei Consoli di San Romolo                                                                                                                                                                     | 119                           | Questo secondo giuramento, o Breve Consolare, manca affatto di data; ma può ragionevolmente aversi come avvenuto nell'anno, mese e giorno che gli assegniamo, trovandosi che precede immediatamente quello dei Consoli di San Romolo, il quale sembra volerla denotare per entrambi. |
| ti sentenziano che Grimaldo figlio del fu<br>Ge Cannella paghi all'Arcivescovo l'annua<br>Iono di nove denari, per una casa sita nel<br>F di Genova                                                | 66                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| NUMERO<br>D'ORDINE | NOME DELL'ARCIVESCOVO<br>A CUI<br>L'ATTO APPARTIENE | ANNO | MESE      | GIORNO | CESAREA |
|--------------------|-----------------------------------------------------|------|-----------|--------|---------|
| CLXXIII            | Siro                                                | 1143 | Luglio    | _      | _       |
| CLXXIV             | »                                                   | 1143 | Agosto    |        | -       |
| CLXXV              | »                                                   | 1143 | Agosto    | _      | -       |
| CLXXVi             | »                                                   | 1143 | Ottobre   | _      |         |
| CLXXVII            | »                                                   | 1143 | Ottobre   |        | -       |
| CLXXVIII           | »                                                   | 1143 | Dicembre  | _      | -       |
| CLXXIX             | »                                                   | 1144 | Gennaio   | _      |         |
| CLXXX              | »                                                   | 1144 | Gennaio   | -      | _ ,     |
| CLXXXI             | <b>.</b>                                            | 1144 | Gennaio   | -      | - "     |
| CLXXXII            | »                                                   | 1144 | Gennaio   |        | ~ I     |
| CLXXXIII           | »                                                   | 1144 | Gennaio   | 31     | _ '     |
| CLXXXIV            | »                                                   | 1144 | Settembre | -      | v       |
| CŁXXXV             | »                                                   | 1144 | Novembre  |        | 1       |
|                    |                                                     |      |           |        |         |

| ggiudicano all'Arcivescovo le terre già<br>o da Buonfante di Domocolta<br>o di vassallaggio prestato all'Arcivescovo | 66  |                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------|
| erto ed Ansaldo fratelli Porco                                                                                       | 415 |                                         |
| conceduta ai medesimi di parecchi                                                                                    |     | Il presente libello è pure stampato nel |
| a Chiesa Genovese                                                                                                    | 276 | vol. II Chartarum, N.º CCVI, col.       |
|                                                                                                                      |     | 249-50.                                 |
| ondannano gli uomini di Sori a pagare                                                                                |     |                                         |
| a del grano all' Arcivescovo                                                                                         | 67  |                                         |
| dano all' Arcivescovo la terra che Lan-                                                                              |     |                                         |
| occa possedeva in Bisagno, presso quella                                                                             | 68  |                                         |
| ggiudicano all' Arcivescovo la decima                                                                                | 00  |                                         |
| ve di Bargagli                                                                                                       | ivi | ·                                       |
| ggiudicano pure allo stesso la decima                                                                                | *** |                                         |
| di Voltri, Pegli, Sestri, Corneliano                                                                                 |     |                                         |
| er d'Arena                                                                                                           | 67  |                                         |
| ffermano all' Arcivescovo il diritto di                                                                              |     |                                         |
| ossesso che gli compete verso alcuni                                                                                 |     |                                         |
| Nervi                                                                                                                | 69  |                                         |
| entenziano che l'Arcivescovo possegga                                                                                |     |                                         |
| ella parte che Gandolfo Sardena aveva                                                                                |     |                                         |
| so di San Picr d'Arena                                                                                               | 70  |                                         |
| eterminano che spetti all'Arcivescovo                                                                                |     |                                         |
| a confrontante con quella dell'Arcive-                                                                               |     |                                         |
| in San Pier d'Arena                                                                                                  | ivi |                                         |
| n causa di parecchi interessati, per                                                                                 |     |                                         |
| e terre delle Domocolta                                                                                              | 71  |                                         |
| con cui si aggiudica alla Chiesa Geno-                                                                               |     |                                         |
| terra in Bisagno, che fu dei Porcelli.                                                                               | 116 |                                         |
| ichiarano essere dell'Arcivescovo i beni                                                                             | =0  |                                         |
| ed'Iterio Pedicola aveano nella Domocolta.                                                                           | 72  |                                         |

|                    | 4                     |              |          |        |            |
|--------------------|-----------------------|--------------|----------|--------|------------|
| NUMERO<br>D'ORDINE | NOME DELL'ARCIVESCOVO | ANNO         | MESE     | GIORNO | INDIZE     |
| DORDINE            | L'ATTO APPARTIENE     |              |          |        | CESAREA GI |
| CLXXXVI            | Siro                  | 1144         | Novembre |        | - 1        |
| CLXXXVII           | ,                     | 1144         | Dicembre | _      | -          |
| CLXXXVIII          | »                     | 1145         | Gennaio  |        | — I        |
| CLXXXIX            | ,                     | 1145         | Gennaio  | _      |            |
| cxc                | <b>»</b>              | 1145         | Gennaio  |        | N          |
| ·cxci              | »                     | 1145         | Gennaio  | _      | _   VI.    |
| CXCII              | »                     | 1145         | Marzo    | 21     | VI.        |
| схсии              | »·                    | 4445         | Marzo    | -      | - ti       |
| CXCIV CXCV         | D                     | 1145         | Luglio   | -      | VII<br>VI  |
| cxcvi              | »                     | 1145         | Luglio   |        | 711        |
| CXCVII             |                       | 1145<br>1145 | Agosto   | -      | _ VI       |
| * CXCIX.           | ,                     | 1145         | Novembre | 21     |            |
|                    |                       |              |          |        |            |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                                                | PAGINA     | OSSERVAZIONI                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------|
| soli aggiudicano all'Arcivescovo la decima<br>Rapallo, che già tenevano gli Avvocati<br>soli lodano all'Arcivescovo il pieno pos- | 72         |                                                                       |
| o di una metà del Monte Cornalio e di catagliata                                                                                  | 100        | Il lodo fu autenticato dai Consoli dei<br>Placiti il 10 gennaio 4163. |
| ia annualmente soldi 22 e 1/2 per la decima e<br>sone che quello di Milano riscuote in Recco<br>in Camogli                        | 73         |                                                                       |
| od avere latrina, e gettare immondezze<br>e tregende attigue alla sua casa<br>oli decretano che l'Arcivescovo debba avere         | 74         |                                                                       |
| o soldi annui, a titolo di pigione del<br>zzo nel quale essi hanno residenza<br>oli aggiudicano alla chiesa di san Siro fuori     | ivi        |                                                                       |
| nura della città il piano di Castelletto, già<br>tole dal Vescovo di Genova<br>ta di due denari per la pensione della Do-         | 455        |                                                                       |
| olta                                                                                                                              | 593<br>555 |                                                                       |
| one di una terra posta nel Prato del Vescovo.<br>one alla chiesa di san Michele di cento<br>e di terra in San Pier d'Arena        | 516        |                                                                       |
| ta della pensione della casa di Albertone<br>rgerio                                                                               | 592        |                                                                       |
| one di un pastino in Fontanegli                                                                                                   | 331<br>332 |                                                                       |
| obbligati verso altre chiese, paghino alcune<br>di decime ai canonici di san Lorenzo; e                                           |            |                                                                       |

| NUMERO    | NOME DELL' ARCIVESCOVO   |      |          |        | INDIZE    |
|-----------|--------------------------|------|----------|--------|-----------|
| D' ORDINE | A CUI L' ATTO APPARTIENE | ANNO | MESE     | GIORNO | CESAREA C |
|           |                          |      |          |        |           |
|           |                          |      |          |        |           |
| CC        | Siro                     | 1145 | Novembre | -      | -         |
| cci       | , p                      | 1145 | Novembre | _      | -         |
|           |                          | 4472 | B1 1     |        |           |
| CCII      | »                        | 1145 | Novembre | _      | _         |
| cciii     | ,                        | 1145 | Novembre | -      | -         |
| CCIV      | »                        | 1145 | Novembre | -      | -         |
| ccv       | » . ,                    | 1145 |          | _      | -         |
|           |                          |      |          |        |           |
| ccvi      | »                        | 1145 |          | _      | -         |
| CCVII     | n                        | 1146 | Gennaio  | 4      | -         |
| ccvIII    | » . , , .                | 1146 | Gennaio  | -      | -         |
|           |                          |      |          |        |           |
| ccix      | » ,                      | 1146 | Gennaio  | _      | -         |
| ccx       | »                        | 1146 | Gennaio  | _      | -         |
| CCXI      | 3                        | 1146 | Gennaio  | _      | -         |
| CCXII     | »                        | 1146 | Gennaio  | _      | -         |
| CCXIII    | »                        | 1146 | Gennaio  |        |           |
| ccxiv     |                          |      | Marzo    |        |           |
| COATV     | » ·                      | 1140 | marzu    |        |           |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                           | PAGINA    | OSSERVAZIONI                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|
| ferma a questi ultimi il godimento di quelle l' già possedevano              | 453<br>75 |                                                                         |
| soli dichiarano proprietà dell'Arcivescovo castagneti situati in Valle Calda | 76        |                                                                         |
| reivescovo una terra in Medolico                                             | 118       |                                                                         |
| sone di una terra in Uscio                                                   | 314       |                                                                         |
| aone di un castagneto in Casanova                                            | 515       |                                                                         |
| osoli decretano che l'Arcivescovo abbia la                                   |           |                                                                         |
| ema de' forastieri che navigano coi geno-                                    |           |                                                                         |
| ·                                                                            | 117       |                                                                         |
| asoli condannano Bonifazio di Ranfredo a                                     |           |                                                                         |
| are all'Arcivescovo la decima della sua galera.                              | 418       |                                                                         |
| mbli aggiudicano all':Arcivescovo alcuni poderi                              | 94        | Il lodo fu autenticato dai Consoli dei<br>Placiti il 4.º febbraio 4153. |
| poli dichiarano proprietà dell' Arcivescovo                                  | 94        | 1                                                                       |
| i ciò che Pietro e Lanfranco di Saporito                                     |           |                                                                         |
| vino in Valle Calda                                                          | 76        |                                                                         |
| upli confermano all'Arcivescovo il possesso di                               |           | Il lodo fu autenticato come sopra il                                    |
| n metà del monte Cornalio e di Roccatagliata.                                | 105       | 40 giugno 1473.                                                         |
| sane di una vigna in Corsi                                                   | 297       |                                                                         |
| rli Saporito rinunzia all' Arcivescovo alcune                                |           |                                                                         |
| r poste nel luogo di San Cipriano                                            | 317       |                                                                         |
| none delle terre predette ad Aidela nipote                                   |           |                                                                         |
| ∄ stesso Pietro di Saporito e Fulcone fi-                                    |           |                                                                         |
| ido naturale della medesima                                                  | ivi       |                                                                         |
| Mne della decima di Monte Toscano                                            | 318       |                                                                         |
| mli sentenziano che nè Giovanni Merlo, nè                                    |           |                                                                         |
| li, possano convenire in giudizio l'Arcive-                                  |           |                                                                         |
| pel luogo detto alle Chiappe                                                 | 75        |                                                                         |
|                                                                              |           |                                                                         |

|          |                                |      |            |        |         | -    |
|----------|--------------------------------|------|------------|--------|---------|------|
|          | NOME DELL'ARCIVESCOVO<br>A CUI | ANNO | MESE       | GIORNO | INDIZ   | IONI |
| D'ORDINE | L'ATTO APPARTIENE              |      |            |        | CESAREA | GŁ.  |
| CCXV     | Siro                           | 1146 | Aprile , . | -      | -       |      |
| ccxvi    | <b>»</b>                       | 1146 | Aprile     | -      | -       |      |
| CCXVII   | » , , ,                        | 1146 | Aprile     | -      | -       |      |
| ccxvIII  | »                              | 1146 | Luglio     | _      | -       | L    |
| CCXIX    | »                              | 1146 | Agosto     | -      |         |      |
| ccxx     | » . •                          | 1146 | Agosto     | -      | -       | -    |
|          |                                |      |            |        |         |      |
| CCXXI    | »                              | 1146 | Novembre   | -      | _       | 1    |
|          |                                |      |            |        |         | П    |
| CCXXII   | »                              | 1146 | Novembre   | -      | -       | 2    |
| ccxxIII  | »                              | 1146 |            | -      | -       | -    |
| CCXXIV   | »                              | 1146 |            | -      | ~       |      |
|          |                                |      |            |        |         | П    |
| ccxxv    | » . ,                          | 1146 |            | .   -  | -       | ľ    |
| CCXXVI   |                                | 1147 | Gennaio    |        | _       | X    |
| CCAAVI   |                                | 1147 | Gennalo    |        |         |      |
| ccxxvII  | »                              | 1147 | Gennaio    | -   -  | -       | ıX   |
| ccxxvIII | »                              | 1147 | Gennaio    | .   -  | _       | [X   |
| ccxxix   | »                              | 1147 | Gennaio    | . 31   | _       | TZ   |
|          |                                |      |            |        |         |      |
| ccxxx    | <b>3</b>                       | 1147 | Febbraio   | . 2    | -       | IX   |

| SOMMARIO DELL'ATTO                            | PAGINA     | OSSERVAZIONI |
|-----------------------------------------------|------------|--------------|
| Guelfo ed Anna giugali fanno donazione        |            |              |
| rcivescovo di quanto posseggono in Albaro.    | 319        | -            |
| tura conceduta ai medesimi delle cose donate  | 520        |              |
| ne di una quarta parte della decima delle     | 020        |              |
| elle di Rumaggi e Bembeggi                    | ivi        |              |
| oli aggiudicano all' Arcivescovo due terre    |            |              |
| edolico                                       | 77         |              |
| oli aggiudicano un'altra terra come sopra.    | ivi        |              |
| oli sentenziano che debba spettare all'Ar-    |            |              |
| covo la proprietà di tre quarte parti del-    |            |              |
| la di Cerro.                                  | 78         |              |
| li dichiarano propria dell' Arcivescovo la    |            |              |
| che Vassallo Sibillatore avea nel Borgo       |            |              |
| nova                                          | ivi        |              |
| ville di Lamanigra ed Urri                    | 701        |              |
| ne di un luogo in Medolico, detto Poggio.     | 324<br>318 |              |
| na della pensione di 14 denari pagati dalla   | 310        |              |
| ie e dal figlio di Merlo di Castello, per la  |            |              |
| della libellaria che aveano in Bargagli.      | 390        |              |
| ra di denari 6, per la pensione di un manso   |            |              |
| n Pier d' Arena                               | ivi        |              |
| nli aggiudicano all' Arcivescovo la decima    |            |              |
| ekoderico aveva nella pieve di Rapallo        | 79         |              |
| alli affermano all' Arcivescovo il diritto di |            |              |
| orietà sul poggio dell'Isola di Sestri        | ivi        |              |
| zne di un'ottava parte della decima di        |            |              |
| neggi                                         | 322        |              |
| dli aggiudicano all' Arcivescovo soldi 4,     |            |              |
| porzione di decima che gli spettava sopra     |            |              |
| lanave                                        | 404        |              |
| mli sentenziano che l'Arcivescovo debba       |            |              |
|                                               |            |              |

| NUMERO      | NOME DELL'ARCIVESCOVO      |      |          |        | IND     |
|-------------|----------------------------|------|----------|--------|---------|
| D' ORDINE   | A CUI<br>L'ATTO APPARTIENE | ANNO | MESE     | GIORNO | CESAREA |
|             | -                          |      |          |        |         |
| ccxxxi      | SIRO                       | 1147 | Maggio   | 22     | _       |
| CCXXXII     | »                          | 1148 | Gennaio  | _      |         |
|             |                            |      |          |        |         |
| ссхххні     | D                          | 1148 | Gennaio  |        |         |
| ccxxxiv     | »                          | 1148 | Gennaio  | _      | _       |
|             |                            |      |          |        |         |
| ccxxxv.,    | »                          | 1148 | Febbraio | 2      | -       |
| CCXXXVI     | »                          | 1148 | Aprile   | -      | -       |
| CCXXXVII    | »                          | 1148 | Aprile   |        |         |
| CCXXXVIII . | »                          | 1148 | Maggio   | -      |         |
| ccxxxix     | »                          | 1148 | Maggio   | _      | _       |
|             |                            |      |          |        |         |
| CCXL        | »                          | 1148 | Giugno   | -      |         |
| CCXLI       | D                          | 1148 | Luglio   | -      |         |
| CCXLII      | »                          | 1148 | Agosto   | -      |         |
|             |                            |      |          |        |         |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                            | PAGINA                                                                             | OSSERVAZIONI                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| cuotere lo scatico ed alpiatico da coloro i ali condurranno le mandrie a pascolare nei ati od Alpi livellarii | 80<br>522<br>81<br>92<br>93<br>415<br>532<br>538<br>323<br>408<br>337<br>80<br>534 | Il lodo fu autenticato dai Consoli dei<br>Placiti il 1.º febbraio 1155. |

| NUMERO   | NOME DELL'ARCIVESCOVO      |      |           |        | INDIZIO   |
|----------|----------------------------|------|-----------|--------|-----------|
| D'ORDINE | A CUI<br>L'ATTO APPARTIENE | ANNO | MESE      | GIORNO | CESAREA G |
| CCXLIII  | Siro                       | 1148 | Settembre | -      | -         |
| CCXLIV   | »                          | 1148 | Settembre | _      | -         |
| CCXLV    | »                          | 1148 | Ottob: e  | _      | -         |
| CCXLVI   | »                          | 1148 | Ottobre   | _      | _         |
| CCXLVII  | »                          | 1148 | Novembre  | _      | -         |
| CCXLVIII |                            | 1148 | Novembre  | -      | -         |
| CCXLIX   | »                          | 1148 | Dicembre  | _      | -         |
| CCL      | »                          | 1149 | Gennaio   | 11     | _         |
| CCLI     | ν                          | 1149 | Gennaio   | _      | -         |
| CCLII    | »                          | 1149 | Marzo     | 2      | _         |
| CCLIII   | •                          | 1149 | Giugno    | 4      | -         |
| CCLIV    | »                          | 1149 | Luglio    | _      | _         |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                                                                                                                                    | PAGINA   | OSSERVAZIONI                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| oli lodano all' Arcivescovo l'alpiatico della a di Bargagli, salva la parte dell' Arcivendo di Milano.  oli aggiudicano all' Arcivescovo tutto ciò Pietro e Servidio di Verzili aveano in questo e di n Fontanabuona. | 83<br>93 | ll lodo fu autenticato dai Consoli del<br>Placiti il 4.º febbraio 4453. |
| rra che Gandolfo Ortonado avea nel monte                                                                                                                                                                              | 83       |                                                                         |
| da di ricevuta della pigione della casa abi-<br>da Ottone nipote di Vassallo De-Arco<br>ali sentenziano di proprietà dell'Arcive-                                                                                     | 404      |                                                                         |
| la terra dei figli di Giovanni Cavassa<br>i astini dell' Isola di Sestri                                                                                                                                              | 84       |                                                                         |
| onni Ferrario nei pastini del monte di 120                                                                                                                                                                            | ivi      |                                                                         |
| or di Tazolo                                                                                                                                                                                                          | 85       |                                                                         |
| zue della decima dell'olio, che si riscuote  ll'pieve di Sori                                                                                                                                                         | 335      |                                                                         |
| b∈o Tazo!ello e Guglielmo Garrio nei pastini<br>l onte di Tazolo.                                                                                                                                                     | 85       |                                                                         |
| ive dei beni della Chiesa di Genova, già                                                                                                                                                                              | 337      |                                                                         |
| isi aggiudicano all' Arcivescovo una parte<br>tra in Medolico, giusta la divisione fattane                                                                                                                            | o.a      |                                                                         |
| l desimo cogli Avvocati                                                                                                                                                                                               | 86       |                                                                         |

|                    |                                                     |         |           |        | IND     |
|--------------------|-----------------------------------------------------|---------|-----------|--------|---------|
| NUMERO<br>D'ORDINE | NOME DELL'ARCIVESCOVO<br>A CUI<br>L'ATTO APPARTIENE | ANNO    | MESE      | GIORNO | CESAREA |
| CCLV               | Siro                                                | 1149    | Agosto    | 1      | _       |
| CCLVI              | »                                                   | 1149    | Ottobre   | ·<br>- |         |
| CCLVII             | 20 ,                                                | 1150    | Febbraio  | 1 1    | -       |
| CCLVIII            |                                                     | 1150    | Febbraio  | 0.7    |         |
| ·                  | »                                                   | 1150    | Marzo     | 27     | _       |
| CCLIX ,            | » · · · · ·                                         | 1150    | Settembre | 2      |         |
| CCLX               | » ·                                                 | 1130    | Settembre | 2      | _       |
| CCLXI              | »                                                   | 1150    | Settembre | 16     | -       |
| *CCLXII            | »                                                   | 4150(?) | • • • • • | -      | _       |
| CCLXIII            | ))                                                  | 1151    | Febbraio  | 9      | XIV.    |
| cclxiv             | »                                                   | 1151    | Giugno    | -      | XIV.    |
| CCLXV              | »                                                   | 1151    | Dicembre  | _      | _       |
| cclxvi             | ω                                                   | 1152    | Febbraio  | 3      | _       |
| CCLXVII            | »                                                   | 1152    | Marzo     | 3      |         |
| CCLXVIII           | » · · · · ·                                         | 1152    | Maggio    | -      | -       |
| CCLXIX             | »                                                   | 1153    | Gennaio   | 15     | _       |
|                    |                                                     |         |           |        |         |
| CCLXX              | ν                                                   | 4453    | Gennaio   | 15     | -       |
| CCLXXI             | »                                                   | 1153    | Luglio    | 11     |         |
|                    |                                                     |         |           |        |         |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                                                                                                                                                                         | PAGINA                        | osservazioni |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| soli regolano la facoltà di condurre l'acqua molino in Bisagno oli sentenziano di proprietà dell'Arcivescovo pezze di terra soli determinano le opere che gli uomini di Siro di Nervi dovranno fare nella vigna d'Arcivescovo sto di una terra in Medolico | 564<br>86<br>88<br>459<br>559 |              |
| esoli aggiudicano all'Arcivescovo una terra ( nel luogo stesso di Nervi                                                                                                                                                                                    | 540<br>87<br>454              |              |
| abne di alcune terre site in Rovereto ed rluoghi della Valle di Lavagna                                                                                                                                                                                    | 88<br>594                     |              |
| azasco e nella Curia di San Quirico                                                                                                                                                                                                                        | 89<br>90<br>341<br>404        |              |
| es ura di una terra in Benestai                                                                                                                                                                                                                            | 309<br>324                    |              |

| NUMERO<br>D'ORDINE | NOME DELL'ARCIVESCOVO<br>A CUI | ANNO | NESE     | GIORNO | INDI2   |
|--------------------|--------------------------------|------|----------|--------|---------|
| D ORDINE           | L'ATTO APPARTIENE              |      |          |        | CESAREA |
| CCLXXII            | Siro                           | 1453 | Ottobre  | 18     | -       |
| cclxxIII           | »                              | 1154 | Febbraio | 1      | -       |
| CCLXXIV            | »                              | 1154 | Agosto   | 2      |         |
| *CCLXXV            | » · · ·                        | 1155 | Gennaio  | _      | -       |
| CCLXXVI            | » · · · ·                      | 4155 | Marzo    | 7      | -       |
| CCLXXVII           | <i>b</i>                       | 4455 | Aprile   | 29     | -       |
| CCLXXVIII .        | » · · · · · ·                  | 1155 | Giugno   | 2      | -       |
| *CCLXXIX           | » , • · ·                      | 1156 | Giugno   | 9      | IV.     |
| CCLXXX             | »                              | 1157 | Luglio   | -      | _       |
| CCLXXXI            | α                              | 1158 |          | -      | -       |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                                                                                                  | PAGINA                                | OSSERVAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| elle pievi di Sestri, Castiglione, Mone- Vara                                                                                                                                       | 455<br>588<br>140                     | Il lodo fu autenticato dai Consoli dei Placiti nel gennaio 1455.  Questa locazione si trova pure stampata nel volume II del Liber Jurium Reipublicae Januensis, col. 3; ed è autenticata dal notaro Pietro Musso, il quale nota avere estratto il documento de registro palacii domini archiepiscopi ianuensis. |
| li annullano la remissione che l'Arcive- ha fatta o farà agli uomini di Vezzano, sci o di altre parti, della decima di Ma- , o di San Quirico, o di Salterana, o di qualsiasi luogo | 455<br>393<br>95<br>423<br>456<br>325 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| NOME DELL'ARCIVESCOVO                  | ANNO | MESE     | GIOR NO             | CESARE                    |
|----------------------------------------|------|----------|---------------------|---------------------------|
| L ATTO APPARTIENE                      |      |          |                     | CESARE                    |
| Siro                                   | 1158 | Marzo    | 18                  | VI.                       |
| »                                      | 1158 | Giugno   | _                   | VI.                       |
| »                                      | 1158 | Luglio   | 15                  | -                         |
| »                                      | 1159 | Marzo    | 26                  | _                         |
| »                                      | 4159 | Aprile.  | 17                  | _                         |
| »                                      | 1159 | *        | 4                   |                           |
|                                        |      |          |                     |                           |
| »                                      | 1159 | Novembre | 12                  | -                         |
| »                                      | 1159 | Novembre | 12                  |                           |
| »                                      | 1159 |          | -                   | -                         |
| »                                      | 1160 | Marzo    | 12                  |                           |
| χ, , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1160 | Maggio   | _                   |                           |
| ν                                      | 1160 |          | 1                   |                           |
| ۵                                      | 1160 |          | 2                   | _                         |
| »                                      | 1161 | _        | 26                  | -                         |
|                                        |      |          |                     |                           |
| »                                      | 1161 |          | in man              | -                         |
|                                        | SIRO | SIRO     | A CUI   ANNO   MESE | A CUI   L'ATTO APPARTIENE |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                                           | TAGINA | OSSERVAZIONI            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------|
| è rispettino i possessi e diritti dell'Arcivo.  ne ai canonici di san Lorenzo delle deche si percepiscono sugli abitanti del | 383    | (Prima del 2 febbraio). |
| lo, della città, dei borghi e dei sobbor-<br>i Genova                                                                        | 120    |                         |
| ne di mezza tavola di terra donnicata,                                                                                       | 456    |                         |
| cstrurvi una mansione                                                                                                        | 326    |                         |
| mento, per cui si loda a Caffaro il <i>Poggio</i>                                                                            | 020    |                         |
| tedecimo, sovra il molino donnico                                                                                            | 297    |                         |
| i condannano Amico Vacca a pagare al-                                                                                        |        |                         |
| ivescovo la decima delle navi                                                                                                | 591    |                         |
| ıra della decima di Rapallo                                                                                                  | 598    |                         |
| della metà di un canone dovuto da                                                                                            |        |                         |
| di Donnola                                                                                                                   | 457    |                         |
| i condannano Primo di Camogli a pagare                                                                                       |        |                         |
| hivescovo la decima del mare                                                                                                 | 127    |                         |
| condannano Guglielmo Conte al mede-                                                                                          |        |                         |
| pagamento                                                                                                                    | ivi    |                         |
| ngi e Certenoli                                                                                                              | 399    |                         |
| facoltano l' Arcivescovo a ripristinare                                                                                      | 000    |                         |
| 1, e che Ottone notaro aveva interrotta.                                                                                     | 96     |                         |
| o di varie terre nella pieve_di Lavagna                                                                                      | 344    |                         |
| ) di alcune terre nella pieve di Vara .                                                                                      | 350    |                         |
| luzione come sopra                                                                                                           | 351    |                         |
| o attribuiscono all' Arcivescovo il pieno                                                                                    |        |                         |
| o diritto di entrata ed uscita per la                                                                                        |        |                         |
| i e è davanti alla casa di Ottone notaro .                                                                                   | 97     |                         |
| lipapa Alessandro III, confermativa della                                                                                    |        |                         |
| ¾ di Innocenzo II , circa le decime dovute                                                                                   |        |                         |
| 1                                                                                                                            | !      |                         |

| NUMERO   | NOME DEL VESCOVO           |              |                  |            | 181    |
|----------|----------------------------|--------------|------------------|------------|--------|
| D'ORDINE | A CUI<br>L'ATTO APPARTIENE | ANNO         | MESE             | GIORNO     | CESARE |
| *ccxcvii | Siro                       | 1162         | Ottobre          | 14         | XI.    |
| CCXCVIII | »                          | 1163         | Gennaio          | 5          | -      |
| ccxcix   | »                          | 1163         | Marzo            | 15         | -      |
| *CCC     | *                          | 1163<br>1163 | Aprile Settembre | 21         | -      |
| CCCI     | *                          | 1103         | Settembre        | 21         | _      |
| ссси     | »                          | _            |                  | -          | -      |
| сссии    | »                          | -            |                  | -          |        |
| CCCIV    |                            | -            |                  |            | -      |
| cccv     | »                          | _            |                  | -          | -      |
| cccvi    | »                          | -            |                  | _          | -      |
| cccvII   | у                          | -            |                  |            | -      |
| cccviii  | »                          | _            |                  | -          | -      |
| cccix    | ν                          | _            |                  | 1, annuals | -      |

| SOMMARIO DELL'ATFO                                                                     | PAGINA     | OSSERVAZIONI |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------|
| onastero di san Siro dai Carmandino e<br>lsole                                         | 457        |              |
| quale si confermano i possedimenti della<br>sa di Milano, e fra essi quelli di che     |            |              |
| va nella Marca di Genova                                                               | 458        |              |
| oli sentenziano che chiunque da Genova<br>chi nella Corsica per farvi il cambio, paghi | 100        |              |
| o ritorno la decima all' Arcivescovo ono di una terra in San Pier d' Arena .           | 128<br>552 |              |
| one di varie terre in Medolico                                                         | 345        |              |
| ma fatta dall' Arcivescovo ai canonici di                                              |            |              |
| Lorenzo del diritto di decima sui beni<br>obili dei cittadini di Genova                | 459        |              |
| mento circa la partizione della decima                                                 |            |              |
| ulivi della pieve di Sori                                                              | 14         |              |
| di ricordo di Alberto Lingua gastaldo, circa<br>pere dovute dagli uomini di Nervi      | 55         |              |
| zione fra gli uomini della Curia di San<br>ele di Lavagna, circa le condizioni dovute  |            |              |
| rcivescovo, e dal medesimo confermata.                                                 | 54         |              |
| vado da Alessandro economo di Siro                                                     | 134        |              |
| glie di Guglielmo Agustioso rinuncia in<br>e dell'Arcinescovo alle ragioni che le      |            |              |
| retono sovra la casa del proprio marito .                                              | 138        |              |
| Rufo confessa avere giurata fedeltà al                                                 |            |              |
| vo Airaldo ed a' suoi successori, non che                                              | 415        |              |
| he di una terra presso il fiume Graveglia                                              |            |              |
| dificarvi un molino                                                                    | 336        |              |
| dicuni giuramenti di fedeltà all'Arcivescovo.                                          | 566        |              |

|                    | 1                              |      |           | 1       |
|--------------------|--------------------------------|------|-----------|---------|
| NUMERO<br>D'ORDINE | NOME DELL'ARCIVESCOVO<br>A CUI | ANNO | MESE      | GIORNO  |
| D ORDINE           | L'ATTO APPARTIENE              |      |           | CESAREA |
| cccx               | Siro                           | _    |           | _   _   |
| cccxi              | »                              |      |           |         |
| CCCXII             | <b>)</b> ,                     | _    | • • • • • |         |
| CCCXIII            | D                              | -    |           |         |
| CCCXIV             | ,                              | _    |           |         |
|                    |                                |      |           |         |
| cccxv              | D                              | _    |           |         |
| cccxvi             | » , , , , , ,                  |      |           |         |
|                    | ·                              |      |           |         |
| CCCXVII            | »                              | _    |           |         |
| *CCCXVIII          | ν                              |      |           |         |
| CCCXIX             | Ugone eletto                   | 1164 | Marzo     | 7 -     |
| cccxx              | »                              | 1164 | Aprile    | 23 —    |
| cccxxi             | Ugone arcivescovo .            | 1164 | Giugno    | 19      |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PAGINA                                        | osservazioni                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| della decima del mare di Rapallo  Guaracco rinunzia all' Arcivescovo le che teneva  Ifore fa memoria di un placito, in forza Balduino rinunziò all' Arcivescovo una lla Curia di San Romolo  i Consoli di San Romolo, circa il feudo endenti dai quattro figli di prete Martino di un decreto, fatto nella Curia di ma | 585<br>584<br>587<br>597<br>ivi<br>401<br>ivi | Questo documento e l'altro che segue non ispecificano veramente il nome dell'Arcivescovo; ma venendo immediatamente appresso al decreto di cui al numero CCCXV, ci sembra che possano con tutta ragionevolezza ascriversi all'epoca di Siro II. |
| vassalli medesimi                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 402<br>431<br>300<br>501                      |                                                                                                                                                                                                                                                 |

| NUMERO<br>D'OR DIN E | NOME DELL'ARCIVESCOVO<br>A CUI | ANNO | MESE     | GIORNO |         |
|----------------------|--------------------------------|------|----------|--------|---------|
|                      | 1. ATTO APPARTIENE             |      |          |        | CESAREA |
| OCCUPIC              |                                | 1101 |          |        |         |
| CCCXXII              | UGONE                          | 1164 | Dicembre | _      | -       |
| CCCXXIII             | » <b>.</b>                     | 1164 | Dicembre |        |         |
| cccxxiv              | »                              | 1164 | Dicembre | _      | -       |
| cccxxv               | D                              | 1166 | Gennaio  | 7      | -       |
| CCCXXVI              | D                              | 1166 | Gennaio  | 16     | -       |
| CCCXXVII. ,          | »                              | 1166 | Gennaio  | 28     |         |
| CCCXXVIII ,          | »                              | 1166 | Marzo    | 9      | -       |
| CCCXXIX.             | »                              | 1166 |          |        | _       |
| cccxxx               | n                              | 1167 | Gennaio  | 23     | -       |
|                      |                                |      |          |        |         |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                                    | PAGINA | OSSERVAZIONI                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| e opere fatte in una terra dell' Arci-<br>in San Pier d' Arena                                                        | 97     |                                                                         |
| della Curia Arcivescovile dichiarano il manso di Pietro di Ruffino giudici dichiarano debitale tutto ciò              | 379    |                                                                         |
| seggono i discendenti dei quattro figli Martino, e ne escludono le femmine eficio del feudo                           | 380    | Il lodo fu autenticato dai Consoli<br>de' Placití, il 14 febbraio 1192. |
| na tengono dal fiume Armedano a San                                                                                   | 381    |                                                                         |
| potuto competere sovra la villa o gli<br>nini di Mazasco                                                              | 303    |                                                                         |
| Gotizo a pagare all' Arcivescovo 40 sale a titolo di decima                                                           | 129    |                                                                         |
| ino di recente edificato in Morigallo .  ed i figli del q.ª Ansaldo Sardena no in favore dell' Arcivescovo a' diritti | 502    |                                                                         |
| o potessero competere sovra una terra Olasco                                                                          | 328    |                                                                         |
| ovese, riguardante la decima del marc. dichiarano cha Ottone notaro è nel di tenere una tavola di comunicazione       | 389    |                                                                         |
| ul tenere una tavola di comunicazione<br>ua casa e la scala che mette a quella<br>iria                                | 98     |                                                                         |

| NUMERO      | NOME DELL'ARCIVESCOVO      |      |          |        | INDI    |
|-------------|----------------------------|------|----------|--------|---------|
| D'ORDINE    | A CUI<br>L'ATTO APPARTIENE | ANNO | M E S L  | GIORNO | CESAREA |
| CCCXXXI     | Ugone                      | 1167 | Febbraio | 2      | _       |
| CCCXXXII. , | »                          | 1168 | Maggio   | 11     | _       |
| CCCXXXIII . | »                          | 1168 | Giugno   | 15     | -       |
| cccxxxiv .  | » , . ,                    | 1168 | Luglio   | -      | -       |
| cccxxxv.    | ٠                          | 4168 | Agosto   | 1.     | -       |
| cccxxxvi    | D                          | 1168 | Ottobre  | 23     | -       |
| CCCXXXVII.  | • • • • •                  | 1169 | Marzo    | 20     | _       |
| cccxxxviii. | ·                          | 1169 | Maggio   | 10     | -       |
| cccxxxix .  | » · ·                      | 1169 | Agosto   | -      | 11.     |
| CCCXL       | D                          | 1170 | Febbraio | _      | -       |
|             |                            |      |          |        |         |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                                       | PAGINA | osservazioni                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| condannano Pietro Brundo a pagare la del mare all' Arcivescovo                                                           | 99     |                                                                                                                 |
| a                                                                                                                        | 555    |                                                                                                                 |
| all' Arcivescovo pel molino predetto . ento in forza di cui, per diritto di allu- si loda all' Arcivescovo il gorreto di | 357    |                                                                                                                 |
| lo                                                                                                                       | 99     |                                                                                                                 |
| ritto loro competente in forza del libello la stessa Aidela dall'Arcivescovo Siro nel del 1146 (V. Num. CCXII)           | 504    |                                                                                                                 |
| to di fedeltà prestato all' Arcivescovo rchese Opizzo Malaspina                                                          | 269    |                                                                                                                 |
| nel molino del Pericolo, ed altri beni.<br>di una nona parte del detto molino e                                          | 358    |                                                                                                                 |
| cchi poderi                                                                                                              | 559    |                                                                                                                 |
| qua                                                                                                                      | 362    | L'atto presente fu autenticato dai<br>Consoli de Placiti il 10 ottobre                                          |
| sîni.                                                                                                                    | 585    | At70. Il padre Schiaffino lo riporta<br>ne' suoi Annali Ecclesiastici della<br>Liguria, traendolo dai Monumenti |

| NUMERO      | NOME DELL'ARCIVESCOVO      |      |           |        | INDI    |
|-------------|----------------------------|------|-----------|--------|---------|
| D'ORDINE    | A CUI<br>L'ATTO APPARTIENE | ANNO | MESE      | GIORNO | CESAREA |
|             |                            |      |           |        |         |
|             |                            |      |           |        |         |
|             |                            |      |           |        |         |
| cccxli      | UGONE                      | 1170 | Luglio    | -      | -       |
|             |                            | 4470 |           |        |         |
| cccxlii     | <b>,</b> , , , , ,         | 1170 | Agosto    | 21     | _       |
| CCCXLIII    | » , , ,                    | 1170 | Agosto    | 21     |         |
| cccxliv     | <b>&gt;</b> , , , , ,      | 1171 | Febbraio  |        |         |
|             |                            |      |           |        |         |
| CCCXLV : .  | ·                          | 1171 | Settembre | 9      | IV.     |
| CCCXLVI     | <b>,</b> , , , , ,         | 1172 | Gennaio   | 7      | _       |
| CCCXLVII    | ъ                          | 1172 | Febbraio  | _      |         |
|             |                            |      |           |        |         |
|             |                            |      |           |        |         |
| CCCXLVIII . | »                          | 1172 | Maggio    | 21     |         |
| CCCXLIX     | >                          | 1172 | Maggio ,  | -      | -       |
| cccl        | <b>&gt;</b>                | 1172 | Luglio    | 21     | -       |
|             |                            |      |           |        |         |
| CCCLI       | ·                          | 1172 | Luglio    | 26     | -       |
|             |                            |      |           |        |         |
|             |                            |      |           |        |         |

| Bernardo Castell cazione è seguita Oglerius notariu                                    | AZIONI                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| o dell' Arcivescovo coll' abate di santo o e suoi consorti per la costruzione di plino | to Genovese presso etto; e l'autentidalla firma: Ego s precepto istorum i. |

| _ |            |                            |      |           |        |         | _   |
|---|------------|----------------------------|------|-----------|--------|---------|-----|
|   | NUMERO     | NOME DELL'ARCIVESCOVO      |      | M 5 ( 7   | GIORNO | INDIZ   | ION |
|   | D' ORDIN E | A CUI<br>L'ATTO APPARTIENE | ANNO | MESE      | GIORNO | CESAREA | GE  |
|   | CCCLII     | UGONE                      | 1172 | Agosto    | 24     | -       |     |
|   |            |                            |      |           |        |         |     |
| 1 | CCCLIII    | » , , , , ,                | 1172 | Dicembre  | 24     | _       |     |
| 1 | CCCLIV     | D , a , a , .              | -    |           | -      | -       |     |
|   |            |                            |      |           |        |         |     |
| - |            |                            |      |           |        |         |     |
|   | CCCLV      | »                          | 1173 | Settembre | 21     | VI.     |     |
|   |            |                            |      |           |        |         |     |
| 1 | ccclvi     | » · · · ·                  | 1175 | Gennaio   | 20     | -       |     |
|   |            |                            |      |           |        |         |     |
|   | CCCLVII    | » • • • •                  | 4175 | Maggio    | 9      | _       |     |
|   |            |                            |      |           |        |         |     |
| 1 | CCCLVIII.  | D                          | 1176 | Gennaio   | 8      | _       |     |
|   |            |                            |      |           |        |         |     |
|   |            |                            |      |           |        |         |     |
|   | CCCLIX     | »                          | 1177 | Gennaio   | 31     | -       |     |
|   | CCCLX      | » · · · ·                  | 1177 | Agosto    | 31     | -       |     |
|   | CCCLXI     | » · · · ·                  | 1178 | Novembre  | 16     |         | 1.  |
|   |            |                            |      |           |        |         | -   |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                                                                                              | PAGINA            | OSSERVAZIONI                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a di due molini siti nella Domocolta del gno, fatta all' Arcivescovo da Lamberto o e Druda giugali                                                                              | 402<br>584<br>589 | Il lodo dovette essere pronunciato<br>dal 2 febbraio 1172 al 2 febbraio<br>1173, perchè a questo periodo di<br>tempo spetta il Consolato degli<br>individui nel medesimo ricordati. |
| nco Brugnone, suo figlio Ogerio e Sofia<br>lie di quest' ultimo vendono all' Arcive-<br>o parecchi beni                                                                         | 460               |                                                                                                                                                                                     |
| o chiedeva la demolizione di certe opere presso di una sua terra in Bisagno                                                                                                     | 108               |                                                                                                                                                                                     |
| agare all' Arcivescovo la decima del mare. oli sentenziano che Oberto di Poma sia tenuto egare all' Arcivescovo la decima del grano. oli autorizzano l' Arcivescovo a prelevare | 269               |                                                                                                                                                                                     |

| NUMERO<br>D'ORDINE | NOME DELL'ARCIVESCOVO<br>A CUI<br>L'ATTO APPARTIENE | ANNO     | M E S E  | GIORNO | INDIZ   |
|--------------------|-----------------------------------------------------|----------|----------|--------|---------|
|                    | L ATTO APPARTIENE                                   |          |          |        | CUSAREA |
|                    |                                                     | l.       |          |        |         |
|                    |                                                     |          |          |        |         |
| CCCLXII            | Ugove                                               | 1180     | Marzo    | 14     | -       |
|                    |                                                     |          |          |        |         |
| *CCCLXIII          |                                                     | 1107     |          |        |         |
| CCCLXIII           | »                                                   | 1185     | Gennaio  | 8      | _       |
| H CCCLAIV.         | • • • • • •                                         |          |          | _      | -       |
| CCCLXV             |                                                     | _        |          |        |         |
|                    |                                                     |          |          |        |         |
| CCCLXVI            |                                                     | -        |          | _      | -       |
|                    |                                                     |          |          |        |         |
|                    |                                                     |          |          |        |         |
| *CCCLXVII .        | BONIFAZIO                                           | 1189 (?) |          |        | -       |
|                    |                                                     |          |          |        |         |
|                    |                                                     |          |          |        |         |
| *CCCLXVIII .       |                                                     | 1191     | Disambas | 26     |         |
| CCCLAVIII .        | » · · ·                                             | 1191     | Dicembre | 20     | _       |
| *CCCLXIX           | , , , , .                                           | 1191     | Dicembre | 27     |         |
| •ccclxx            |                                                     | 4192     | Febbraio | 1      | _       |
| *CCCLXXI           | OTTONE                                              | 1204-19  |          | _      |         |
| *CCCLXXII .        | »                                                   | 1217     | Dicembre | 7      | -       |
|                    |                                                     |          |          |        |         |
|                    |                                                     |          |          |        |         |
|                    |                                                     |          |          |        |         |
|                    |                                                     |          |          |        |         |
| *CCCLXXIII         | »                                                   | 1241     | Marzo    | 28     | _       |
|                    |                                                     |          |          |        |         |
|                    |                                                     |          |          |        |         |
|                    |                                                     |          |          |        |         |
| ľ                  |                                                     | •        |          | 1      | ·       |

| SOMMARIO DELL'ATTO                                                                                                                                                                      | PAGINA      | OSSERVAZIONI |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|
| beni di Grimaldo di Portovenere , Giovanni<br>mbardo e Mercadante la decima del grano .<br>soli proibiscono ad Enrico Malocello di tur-                                                 | <b>3</b> 96 |              |
| e l' Arcivescovo nel diritto che gli compete<br>la presa e l'acquedotto del molino di Glariolo.                                                                                         | 109         |              |
| ione della decima di Begato                                                                                                                                                             | 460         |              |
| ola del giuramento di fedeltà che i vassalli<br>giono prestare all' Arcivescovo . ,<br>o degli acquisti fatti nell'interesse della                                                      | 26          |              |
| ria, durante l'Arcivescovato di Ugone o di un atto di vendita di varie terre fatta Beglano del q.m Villano di Sant'Olasco ed                                                            | 136         |              |
| giugali all'Arcivescovo                                                                                                                                                                 | 363         |              |
| le proprietà e decime della Chiesa di Genova,<br>ontro chi ardisse commettere violenze nel                                                                                              |             |              |
| ostro e nelle case dei canonici di san Lorenzo<br>ione della decima che si raccoglie a Sestri                                                                                           | 461         |              |
| ante, e dalla pieve di Lavagna a Portovenere.                                                                                                                                           | 463         |              |
| ione del monte di Creto                                                                                                                                                                 | 466<br>466  |              |
| ure di fedeltà giurata all' Arcivescovo                                                                                                                                                 | 467         |              |
| Onorio III, annuendo alle istanze dell' Ar-<br>escovo e del Comune di Genova, commette<br>abate del Tiglietto ed al preposito dei ca-<br>lici regolari mortariensi di recare ad effetto |             |              |
| commutazione delle pievi di Gavi e Caranza<br>la Chiesa Genovese e quella di Tortona .<br>o di Bulgaro ed altri della sua famiglia                                                      | 472         |              |
| itrano avere avuto in feudo il decimo del-<br>troito, che proveniva al Palazzo Arcive-<br>ile dal porto di Genova.                                                                      | 474         |              |
| porto di dellora.                                                                                                                                                                       |             |              |



## INDICE DEI CAPITOLI

#### DEL REGISTRO

### DELLA CURIA ARCIVESCOVILE

DI GENOVA

| CCCLXXIV.  |   | Prologo al  | Registro    | Arcives   | covile | di    | Ale  | essa | ındı | ro e  | conc | mo  | ,    |
|------------|---|-------------|-------------|-----------|--------|-------|------|------|------|-------|------|-----|------|
|            |   | di Siro     |             |           |        |       |      |      |      |       |      |     | ē    |
| CCCLXXV.   |   | Proemio     | del medes   | imo       |        |       | ٠    |      |      |       |      |     | 4    |
| CCCLXXVI.  |   | Delle pen   | sioni e de  | i redditi | che    | l' A  | rci  | ves  | cov  | ato   | ritr | ae  |      |
|            |   | da var      | ie chiese . |           |        |       |      |      |      |       |      |     | ivi. |
| CCCLXXVII  |   | Della chie  | esa di san  | Lorenzo   |        |       |      |      |      |       |      |     | 5    |
| CCCLXXVIII | ٠ | Dei diritti | spettanti   | all' Arci | vesco  | vo,   | qua  | ınd  | o c  | o' su | oi ( | ca- |      |
|            |   | nonici      | si reca a   | celebrar  | e i d  | livir | i v  | ffic | i i  | n qu  | ıalc | he  |      |
|            |   | chiesa.     |             |           |        |       |      |      |      |       |      |     | 6    |
| CCCLXXIX . |   | Della chie  | esa di san  | ta Maria  | di (   | Cast  | ello |      |      |       |      |     | ivi. |
| CCCLXXX .  |   | >           | di san      | Donato    |        |       |      |      | 4    |       |      |     | 7    |
| CCCLXXXI.  |   | 20          | di san      | Giorgio   | , ,    |       |      |      |      |       |      |     | ivi. |
| CCCLXXXII. |   | D           | di san      | Michele   |        |       |      |      |      |       |      |     | ivi. |
| CCCLXXXIII |   | 2           | di san      | Siro .    |        |       | ٠    |      | ٠    |       |      |     | ivi. |
| CCCLXXXIV  |   | <b>3</b> 0  |             | o Stefan  |        |       |      |      |      |       |      |     |      |

| CCCLXXXV .        | Della chiesa  | di san Tommaso                                 | 8    |
|-------------------|---------------|------------------------------------------------|------|
| CCCLXXXVI         | >             | del santo Sepolero                             | ivi. |
| CCCLXXXVII .      | >             | di san Martino                                 | ivi. |
| CCCLXXXVIII.      | 3             | di santo Stefano di Campo Fiorenzano .         | ivi. |
| CCCLXXXIX .       | >             | di santo Ambrogio                              | ivi. |
| CCCXC             | Della pieve   | di Lavagna                                     | ivi. |
| CCCXCI            | ,             | di Sestri.                                     | 9    |
| cccxcII           | •             | di Vara                                        | ivi. |
| CCCXCIII          | Delle navi c  | he debbono pagare la decima all' Arcivescovo   | ivi. |
| CCCXCIV           | Delle navi    | che vengono dal Pelago                         | ivi. |
| $\mathtt{CCCXCV}$ | 3             | che tornano dalla Sicilia                      | 10   |
| CCCXCVI .         |               | che vengono dalla Corsica                      | ivi. |
| CCCXCVII          |               | che fanno ritorno della Sardegna               | ivi. |
| CCCXCVIII.        | >             | che vengono di Calabria e Provenza             | ivi. |
| CCCXCIX           | 2             | che arrecano sale dalla Sardegna, dalla Cor-   |      |
|                   |               | sica e dalla Provenza, o vi cambiano questo    | )    |
|                   |               | con grano                                      | ivi. |
| CCCC              | Delle decir   | me che l'Arcivescovo riscuote al di fuori      |      |
|                   | della Cit     | tà                                             | 11   |
| CCCCI             | . Della piev  | e di Serra                                     | ivi. |
| CCCCII            | . #           | di san Cipriano                                | 12   |
| CCCCIII           | >             | di sant'Ursicino                               | ivi. |
| CCCCIV            | ,             | di Ceranesi                                    | ivi. |
| CCCCV             | >             | di Langasco                                    | ivi. |
| CCCCVI            | <b>&gt;</b> , | di Borzoli                                     | ivi. |
| CCCCVII           | ¥f            | di Rivarolo                                    | ivi. |
| CCCCVIII          | >             | di Molassana                                   | ivi. |
| CCCCIX            | ď             | di Bavari                                      | 45   |
| CCCCX             | , ,           | di Bargagli                                    | ivi. |
| CCCCXI            | , »           | di Nervi                                       | ivi. |
| CCCCXII           | . 11          | di Rapallo                                     | ivi. |
| CCCCXIII .        | , >           | di Lavagna                                     | 14   |
| CCCCXIV           | <b>»</b>      | di Cicagna                                     | îvi. |
| ccccxv .          | . Prologo,    | nel quale si narra come l'arcivescovo Siro     |      |
|                   | attendes      | se al riacquisto delle decime, ed ordinasse la |      |
|                   | descrizie     | one delle medesime                             | 45   |
| CCCCXVI .         |               | lividano le decime della pieve di Ercole .     |      |

| CCCCXVII .  | . Come si    | dividano le   | decime    | della pieve  | di Nervi.      | 16              |    |
|-------------|--------------|---------------|-----------|--------------|----------------|-----------------|----|
| CCCCXVIII.  |              | ν             | 3         | D            | di Sori        | ivi.            |    |
| ccccxix .   |              | ν             | ν         | ď            | di Rapallo .   | . ivi.          |    |
| CCCCXX      |              | "             | >>        | W            | di Lavagna     | . 17            |    |
| CCCCXXI .   |              | n             | >>        | >            | di Sestri.     | ivi.            |    |
| CCCCXXII.   | •            | >             | »         | 11           | di Vara.       | 18              |    |
| CCCCXXIII.  |              | 3             | >         | >            | di Moneglia    | . ivi.          |    |
| CCCCXXIV.   |              | D             | ))        | ))           | di Cicagna     | 19              | )  |
| CCCCXXV .   |              | n             | n         | Ø            | di Bargagli    | ivi.            |    |
| CCCCXXVI    |              | >>            | >         | Ø            | di Molassan    | a . 20          | )  |
| CCCCXXVII   |              | >             | 20        | 2            | di Bayari      | ivi             |    |
| CCCCXXVIII  |              | >             | >         | æ            | di Sant' Urs   | icino ivi       |    |
| CCCCXXIX.   |              | 3             | 29        | >            | di S. Pier d'. | Arena. 21       |    |
| CCCCXXX .   |              | >             | D         | »            | di Borzoli     | . ivi           |    |
| CCCCXXXI .  |              | >             | ))        | >            | di Rivarolo    | <b>i</b> vi     |    |
| CCCCXXXII.  |              | 2             | >         | 20           | di San Cipr    | iano 22         | 2  |
| CCCCXXXIII  |              | ď             | D         | D            | di Castiglio   | ne. ivi         | ٠  |
| CCCCXXXIV   | 0            | >             | >         | 20           | di Ceranesi    | . ivi           |    |
| CCCCXXXV    |              | D             | D         | >            | di Langasco    | 25              | 5  |
| CCCCXXXVI   | •            | D             | >>        | D            | di Caranza     | ivi             |    |
| CCCCXXXVII  | . Dei vass   | alli dell' Ar | civescov  | 0            |                | ivi             |    |
| CCCCXXXVII  | I. Dei nobil | i della città | di Ge     | nova, che    | debbono giu    | rare            |    |
|             | fedeltà      | all' Arcive   | escovo.   |              |                | 24              | k  |
| CCCCXXXIX   | . Di quelli  | che sono a    | al di fuc | ri della cit | tà             | 26              | õ  |
| CCCCXL      | . Di quelli  | che hanno     | navi a    | livello      |                | 27              | 7  |
| CCCCXLI     | . Come pa    | recchi rinu   | nciasser  | o all' Arciv | escovo le dec  | eime            |    |
|             | che in       | ngiustament   | e ritene  | vano         | g. 4 4 +       | 28              | 8  |
| CCCCXLII .  | . Elenco d   | i quelli che  | addiver   | nnero a si   | satta rinunc   | ia . <i>ivi</i> |    |
| CCCCXLIII . | . Delle pre  | stazioni do   | v te all' | Arcivescovo  | da' suoi yas   | salli. 5        | 0  |
| CCCCXLIV .  | . Delle pe   | nsioni che    | vengono   | al medesi    | mo pagate e    | ntro            |    |
|             | di Ge        | nova          |           |              |                | 3               | 4  |
| CCCCXLV .   | . Nota di    | quei che s    | ono teni  | iti a pagarl | le             | ivi             | į. |
| CCCCXLVI .  | . Delle co   | ondizioni c   | he l' A   | rcivescovo l | ha nella Curi  | a di            |    |
|             | Molas        | sana          |           |              |                | 3               | 5  |
| CCCCXLVII.  | . Del luog   | o di Bazali   |           |              |                | iv              | į. |
| CCCCLVIII . | . Di quei    | che sono d    | bbligati  | alle condiz  | zioni predetto | 3               | 4  |
| CCCCLIX     | . Delle co   | ndizioni de   | i mansi   | di Vigo M    | orasso         | 5               | 5  |
|             |              |               |           |              |                |                 |    |

| CCCCL      |    | Delle condizioni di maiali, arieti ed agnelli che devono |      |
|------------|----|----------------------------------------------------------|------|
|            |    | percepirsi dall'Arcivescovo                              | ivi. |
| CCCCLI .   |    | Elenco degli operai di Molassana                         | ivi. |
| CCCCLII .  |    | dei segatori di fieno della Curia di Molassana.          | 39   |
| CCCCLIII . |    | degli operai della medesima                              | 40   |
| CCCCLIV .  |    | Dei guaitatori del castello di Molassana                 | ivi. |
| CCCCLV .   |    | Nomi degli stessi                                        | ivi. |
| CCCCLVI .  |    | Uso e consuetudine del castellano di Molassana           | 43   |
| CCCCLVII . |    | Consuetudini e partimento della spesa della guaita       | 44   |
| CCCCLVIII. |    | Condizioni che ha l'Arcivescovo nella Curia di Medolico. | ivi. |
| CCCCLIX .  |    | Operai della Curia medesima                              | 48   |
| CCCCLX     |    | Condizioni dell' Archiepiscopato nella Curia di San      |      |
|            |    | Pier d' Arena.                                           | 49   |
| CCCCLXI .  |    | Condizioni dell' Archiepiscopato nella Curia di Nervi .  | 50   |
| CCCCLXII.  |    | Pensioni che vi si riscuotono                            | 54   |
| CCCCLXIII. |    | Operai della stessa                                      | ivi. |
| CCCCLXIV   |    | Di quei che sono obbligati alla prestazione dei salici e |      |
|            |    | dei barili nel donnicato di Nervi                        | 52   |
| CCCCLXV.   |    | Condizioni dell'Arcivescovado nella Curia di San Michele |      |
|            |    | di Lavagna                                               | 54   |
| CCCCLXVI.  | ٠  | Quanto percepisca l'Arcivescovo della Curia di Molassana |      |
|            |    | pel molino donnico                                       | 55   |
| CCCCLXVII  | ۰  | Nota del reddito dei molini                              | ivi. |
| CCCCLXVIII | ٠  | Di quei che diedero i livelli dell' Arcivescovo al mona- |      |
|            |    | stero di santo Stefano, e non ne pagano il reddito.      | 425  |
| CCCCLXIX   |    | Quali uomini della Curia di San Romolo debbano pa-       |      |
|            |    | gare la pensione all' Arcivescovo                        | ivi. |
| CCCCLXX.   |    | Quali servi giurarono fedeltà all' Arcivescovo           | 151  |
| CCCCLXXI.  |    | Nota di quei della Curia di Medolico                     | ivi  |
| CCCCLXXII  |    | » di San Pier d'arena                                    | 152  |
| CCCCLXXIII | ٠  | » di San Michele di Lavagna                              | 453  |
| CCCCLXXIV  |    | » di Nervi                                               | ivi. |
| CCCCLXXV   |    | che abitano in Genova                                    | 154  |
| CCCCLXXVI  |    | " che appartengono alla Curia di Molassana,              |      |
|            |    | ed abitano ove sopra                                     | ivi. |
| CCCCLXXVII | Ι. | Della pensione che Oberto Bianco e Girardo Scorza,       |      |
|            |    | conti di Lavagna, tengono in feudo                       | 264  |

### (541)

| CCCCLXXVIII. | Nota di quelli che la pagano                              | 265  |
|--------------|-----------------------------------------------------------|------|
| CCCCLXXIX .  | Prosecuzione di detta nota                                | 266  |
| CCCCLXXX .   | Della pensione che i signori della Volta hanno in feudo   |      |
|              | dall' Arcivescovo nella Valle di Bisagno                  | ivi. |
| CCCCLXXXI .  | Condizioni che ha l'Arcivescovo nella Villa di Benestai . | 270  |
| CCCCLXXXII.  | Nota delle pensioni che l'Arcivescovo riscuote in Genova. | 560  |
| CCCCLXXXIII  | Condizioni che ha l'Arcivescovo nella pieve di Bargagli . | 567  |
| CCCCLXXXIV   | » » di Sestri                                             | 382  |
| CCCCLXXXV.   | Altre condizioni                                          | 404  |
| CCCCLXXXVI   | Alcune note genealogiche di vassalli e servi dell'Arci-   |      |
|              | vescovato                                                 | 405  |



## INDEX

# FAMILIARUM ET PERSONARUM

DE QUIBUS AGITUR

IN REGISTRO

CURIAE ARCHIEPISCOPALIS JANUAE



#### INDEX

### FAMILIARUM ET PERSONARUM

(Numeri paginas indicant)

#### A

ABADUS ORRADUS. Testis, 452. ABBAS S. STEPHANI JANUAE, 60. ACUTUS OBERTUS, 40.

ADALASIA. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem castanetum Ecclesiae Januensis, 345. Filia Guidonis q. Guaitafoliae, 355.

Adalasia Imperatrix, filia q. Rodulphi Regis. Donat nonnulla bona ecclesiae B. Syri prope Januam, 425.

ADAM. Casale filiorum eius, de quo Archiepiscopus habebat pensionem, 51.

ADAM presbyter, 285.

ADELBERTUS. A Conrado episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januensis, 254.

Adelbertus. A Theodulpho episcopo accipit in locationem res ecclesiae S. Johannis plebis Carantiae, 587. ADELBERTUS aestimator, 415, 416.
ADELBERTUS filius q. Evardi, 419.
ADELBERTUS REX, 225, 254, 415.
Res et proprietates libellarias et praecarias ianuensium amplo diplomate confirmat, 510.

Adolus. Habuit terram Lanfranci Buchae, 68. Arbitri laudant Archiepiscopo terram ipsius, 116.

Aduxo, servus Ecclesiae Januen. A Landulfo episcopo locatus, 291.

Advenae Homines Januae morantes. Eorum status, iuxta huius civitatis consuetudines, 343.

ADVOCATI. Habebant partem decimae plebis Celanisi, 22. Turris eorum, 453.

Advocatus. Filii eius tenebant partem decimae de Piscina, 17. Seryitia Archiepiscopo debebant, 31. Terra ipsius Advocati recordata, 439. Filii eius, 565.

Advocatus Bonus Vassallus, 86. Advocatus Dodo. Testis, 57. Pater Lanfranci Advocati, 307. Recordatus, 449.

Advocatus Guilielmus, filius Lanfranci. Tenebat partem decimae plebis Rapalli, 43. Domus eius, 25. Inter bonos homines Curiae nominatus, 27. Syro II decimas renunciavit, 28, 29. Pensionem solvere debebat Archiepiscopo, 31. Cui laudata fuerunt nonnulla bona ipsius Guilielmi, 70, 78, 86. Recordatus, 307, 308. Testis, 392. Solvit pensionem pro Domoculta, 393.

Advocatus Lanfrancus. Tenebat partem decimae plebis Rapalli, 13. Filii eius vassalli Archiepiscopi, 25. Syro II decimas refutavit, 28. Pensionem ipsi Archiepiscopo debebat, 31. Testis, 58, 269, 392. Pater Guilielmi Piperis, sive Advocati, 307. A Conrado episcopo accipit in locationem terram Ecclesiae Januensis, *ibi*.

Advocatus Rolandus, 75. Domus eius, 78. Consules Januae laudant Archiepiscopo Insulam Medolici, quam ipse Rolandus et consortes tenebant, 78. Item partem terrae dictorum in Medolico, 86. Possidebat iniuste medietatem Montis Cornalii et Rochae Taliatae, 400. Quam Consules laudant Archiepiscopo, 405.

ÆMENDATORES BRAEVIUM. Capitulum ab ipsis in Braeve Compagnae inscriptum de decima maris. 589.

ÆSTIMATORES, 547, 445, 418. 436. 437.

ÆSTIMATORES JANUENSES, 215, 247. AGARRIUS ANSELMUS. Vide GAR-RIUS ANSELMUS.

Agifredus, 425.

AGNES, 60.

AGONIA (DE) HOMINES. Solvebant manentaticum Archiepiscopo, 368.

AGOX1 (DE) ALBERTUS, 82.

AGUXINUS filius Bellonis de Tellagna. Consules laudant Archiepiscopo terram Nervii, quam ipse Aguxinus tenebat, 94.

Albertus filius q. Ledonis. Accipit in locationem tertiam partem oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 400.

Albertus Marchio filius q. Opizonis Marchionis. Jurat consuetudines civitatis Januae, 314.

Albertus presbyter. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 174.

Albertus presbyter. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem terras Ecclesiae Januen., et quartam partem decimae Levi et Roboreti, 344.

Albertus presbyter S. Laurentii Januae, 29.

ALBERTUS SERVUS Ecclesiae Januen. A Landulfo episcopo locatus, 291.

ALDA. Tenuit locum Bisamnis, 38. Eius libellus, 196.

ALDA filia Johannis episcopi. Eius prosapia, 406.

ALDA filia Martini Cavedurni, 54, 455.

ALDEBERTUS abbas S. Syri Januae, 445, 449.

ALDEPRANDUS. Ab Johanne episcopo recipit in locationem terras Ecclesiae Januen., 248.

ALDEPRANDUS archipresbyter, 242.

ALDEVRANDUS pater Conradi Merdeventris, 285, 286.

ALDIONES ECCLESIARUM. Status eorum, iuxta consuetudines civitatis Januae, 512.

Aldo cognatus Johannis Ficobibere. Habebat partem decimarum plebis Rapalli, 46.

Aldo iudex dominorum Regum, 416.

ALERIUS filius Johannis Coti. Conditionatus Archiepiscopi, 54. Testis, 297, 566. Famulus Curiae Molacianae, 402.

ALEXANDER advocatus, hyconomus et subdiaconus Syri II archiepiscopi, praepositus ecclesiae S. Mariae de Castro. Operam dat Registro Curiae Archiepiscopalis Januae, 3. Syrus archiepiscopus iubet, ut describat nomina illorum, qui decimas Ecclesiae Januensis detinent, 45. Recordatus, 67, 70, 73, 76, 79, 81, 85, 86, 87, 405, 446, 447, 448, 449, 420, 504, 317, 518, 332, 333, 356, 337, 590, 393, 401, 404, 405, 452, Ænumerat emptiones pro Curia factas, 134. Testis, 152, 266, 277, 298, 299, 509, 315, 519, 320, 321, 322, 323, 331, 359, 555, 364, 566, 367, Memorat pensionem cuiusdam domus. 404.

AGUXINUS GUIDO, 71.

AIDELA neptis Petri de Saporito et uxor Othonis Brenni. A Syro II accipit in locationem quamplures terras, 347. Jura huius locationis refutat Hugoni archiepiscopo, 304.

AIDELINA filia Ansaldi Apparuidi. Solvit pensionem cuiusdam mansi, 590.

AIMERIUS, S. Rom. Ecclesiae diaconus cardinalis et cancellarius, 451.

AISTULPES iudex dominorum Regum, 416.

Alacris presbyter, 383.

ALBARE (DE) ALBERTUS. Testis, 324.
ALBARE (DE) ALBERTUS. Testis, 104.

ALBAVEIRA, 55.

Albericus. Conditionatus Archiepiscopi, 45.

Albericus. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 487.

Albericus, 191.

Albericus. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 214.

Albericus, 275.

Albericus abbas S. Syri Januae, 453.

Albericus Curiae Archiepiscopi. Testis, 107, 153, 264, 327, 347, 359, 362.

Albericus filius q. Ledonis. Accipit in locationem tertiam partem oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 400

Albericus Hugo, Consul Januae, 105.

Albertinus, 77, 365.

Albertus. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res ecclesiae S. Damiani de Strupa, 184. Item ab eodem res Ecclesiae Januen., 205. Item ab eodem terram S. Syri, 227.

ALBERTUS. Filii eius recordati, 186.

Albertus. A Conrado episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januensis, 212.

Albertus, 265.

ALBERTUS, 267.

Albertus. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 278.

Albertus. Terra eius, 354.

Albertus, 400.

Albertus archipresbyter ecclesiae S. Johannis plebis Variae. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem quamplures terras Archiepiscopatus infra hanc plebem, 350. Testis, 345.

Albertus famulus S. Syri. Terra eius, 274.

ALEXANDER Papa III. Ecclesiae Mediolanensis possessiones et bona in Marca Januensi confirmat, 458. Item confirmat sententiam Innocentii Heirea decimas ab hominibus de Insula et Carmandino monasterio S. Syri debitas, 457.

Alexius, 403.

ALEXIUS WILIELMUS, 82.

Alferius Petrus. Conditionatus Archiepiscopi, 45.

ALGUDA, 365.

ALGUDA filia Marci, 190.

ALGUDA filia q. Iterii. Consules Januae laudant Archiepiscopo terram et res, quas ipsa habebat in Domoculta, 72.

ALGUDA filia q. Martini. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem castanetum Ecclesiae Januen., 315.

ALGUDA monacha, 348, 252, 253.

ALGUDA soror Andreae. Conditionata Archiepiscopi, 45

ALGUDA uxor Lanfranci Advocati, 307.

ALHARICUS iudex dominorum Regum, 416.

ALINERIUS. Vide PORTA ( DE ) ALINERIUS.

ALLES (DE) BERIZO. Guaitator, 43. ALLIO (DE) ALPHERIUS. Guaitator, 43.

Allis (de) Rainerius. Testis, 335. Almeradus Carbonus, 125.

ALGANUS GANDULPHUS. Guaitator, 42. Eius libellus, 261.

Alpherius Johannes. Eius libellus, 234.

Alsenda (de) Ido. Terra eius, 306.

ALTADONNA, 441, 443.

Altilia, 393.

ALTRUDUS, 291.

ALVERNACIUS BONUS MATUS. Tenebat partem decimae plebis Sancti Petri de Arena, 21.

Alzapé Ansaldus, 82.

Ambra filia q. Iterii. Consules laudant Archiepiscopo terram et res, quas ipsa habebat in Domoculta, 72.

AMELBERGA, 175, 178.

AMELBERTUS, 251, 285.

AMELIUS filius q. Alvernacii. Concordatur cum Hugone archiepiscopo pro molendinis construendis, 411. Item cum Ayraldo episcopo pro molendino S. Petri de Arena, sive Pulciferae, 268, 592.

Amicus, 49, 50, 152.

AMICUS. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januensis, 201.

Amicus. Testis, 363.

Amizo, 296.

Anagnine Johannes. Testis, 464.

Angillae Ecclesiae Januensis. A Landulpho episcopo locatae, 291. Item ab Oberto, 530.

Andoloxinus Willelmus. Domus eius et consortum a Consulibus Archiepiscopo laudata, 78.

ANDREAS. Guaitator, 43.

Andreas. Conditionatus Archiepiscopi, 45.

Andreas. Operarius Nervii . 50.

Andreas, 159.

Andreas, 166.

Andreas. Accipit in locationem ab Oberto episcopo res Ecclesiae Januen., 169.

Andreas. Ab Johanne episcopo recipit in locationem res ecclesiae S. Damiani de Strupa, 184.

Andreas. Ab eodem episcopo res Ecclesiae Januen. in locationem suscipit, 211.

Andreas. A dicto episcopo res eiusdem Ecclesiae habet locatas, 214.

Andreas. Saepe dictus Johannes locat ipsi Andreae res Ecclesiae Januen., 226.

Andreas. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 250. Libellaria eius, 251.

Andreas. A Conrado episcopo recipit in locationem res Ecclesiae Januensis, 234.

Andreas. A memorato Conrado res easdem locatas suscipit, 234.

Andreas, 266.

Andreas. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 274.

Andreas, 283.

Andreas, 400.

ANDREAS, ibi.

ANDREAS, ibi.

Andreas. Eius vites, 415.

Andreas. Testis, 418.

Andreas. A Theodulpho episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 419.

Andreas filius q. Dodae. A Syro archiepiscopo recipit in locationem castanetum Ecclesiae Januen., 345.

Andreas filius q. Johannis. Testis, 418.

Andreas filius q. Lupi. Accipit in locationem tertiam partem oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 400.

Andreas filius Trabuchi. Operarius Nervii, 51. Famulus Curiae eiusdem loci, 453.

Andreas frater Madelberti. Terra eius , 166.

Andreas frater Petri de Subtus Ripa, 402.

Andreas gastaldus Molacianae. Eius stirps, 406.

Andreas genitor Leoprandi, 498.
Andreas presbyter. Conditionatus
Archiepiscopi, 35. Operarius Molacianae, 39. Guaitator, 42. Famulus
Curiae Molacianae, 405.

Andreas presbyter Bavali. Testis, 555.

Andreas presbyter S. Vincentii. Testis, 387.

Andreas servus Ecclesiae Januen. A Landulpho episcopo locatus, 291.

Anfossus. Tenebat quartam partem decimarum plebis Variae, 48.

Anfossus Bonus, 565.

Anfossus diaconus, 216, 217.

Anfossus frater Petroni. Secator foeni, 39. Famulus S. Syri, 75.

ANFUSSUS WILIELMUS. Filii eius condomini cuiusdam molendini in Muruallo, 362.

Angussus. Conditionatus Archiepiscopi, 37.

Angelberga, 462.

Angelbertus. Commutat cum Theodulpho episcopo terram suam in aliam Ecclesiae Januen., 417. Vites eius, *ibi*.

Angustiosus. Filii eius, 365.

Angustiosus Guillelmus. Famulus Curiae, 138. Uxor eius refutavit Archiepiscopo iura sua super domum dicti Guilielmi, *ibi*.

Anna uxor Amici Guelfi. Ambo donant Syro II locum in Albario, 319. Ab ipso archiepiscopo eumdem locum in emphyteusim recipiunt, 320.

Ansaida (vel Ansaido), 218, 220.
Ansaldinus. Conditionatus Archie-

piscopi, 47.

Ansaldo ( de ) Willielmus. Testis, 334.

Ansaldus. Conditionatus Archiepiscopi, 46.

Ansaldus abbas S. Syri Januae. A Landulpho episcopo et Johanne abbate S. Syri Miliani recipit in locationem domumeultam et pratum, 440. Conradus episcopus donationem Basilicae S. Marcellini ipsi Ansaldo confirmat, ibi.

Ansaldus centragus. Testis, 321, 345.

Ansaldus filius Alberti, 186.

Ansaldus filius Guidonis. Testis, 297.

Ansaldus frater Gandulphi Quarterii. Secator foeni, 39.

Ansaldus genitor Tedisii (patris comitum Lavaniae), 292.

Anselmus. Conditionatus Archiepiscopi, 50.

Anselmus. Testis, 141.

Anselmus. Terra eius, 285.

Anselmus clericus. Testis, 322.

Anselmus de Gotizone Baldo. Pensionem debebat Archiepiscopo, **32**. Conditionatus eiusdem a Consulibus declaratur, **63**.

Anselmus filius Guininguisii de Zerli. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem terras Ecclesiae Januen., 354.

Anselmus filius Rainaldi de Liprando, 125.

Anselmus frater Oberti Calcanei, Guaitator, 42,

Anselmus magister, canonicus S. Laurentii, hyconomus, vicedominus,

minister et procurator Guriae Archiepiscopi, 99, 101, 102, 105, 106, 407, 410, 411, 115, 451, 152, 155, 154, 265, 264, 504, 529, 547, 549, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 565, 586, Testis, 529, 555, 549, 580, 581, 582.

Anselmus presbyter. Collector pensionis dominorum de Volta, 266.

Anselmus presbyteri Petri de Ponte. Eius mansus, 45.

ANTIOCHIA ( DE ) BONUS VASSAL-LUS, 71.

ANXACUS, 501.

ANZANUS. Refutavit decimas Hugoni archiepiscopo, 29.

Anzo, 402.

APPARUIDI ANSALDUS, 390.

ARBITRI inter Syrum archiepiscopum et Capharum: laudant ipsi Capharo podium Pontis Decimi, et dicto Archiepiscopo tabulas 59 terrae, 297. Inter dictum Syrum et Martinum Ceresiarium: laudant ipsi Archiepiscopo libellariam praenominati Martini in Vico Molacio, 594. Inter Hugonem archiepiscopum et dominos cuiusdam molendini in loco Murualli: caduitam aquae statuunt, 362.

Archelaus Praefectus Palatii Imperialis Constantinopolitani, 573.

Archiepiscopus Januae. Jura ipsius super ecclesiam S. Laurentii, 5. Item iura sibi debita quando missam celebrat in aliqua civitatis ecclesia, 6. Item ab ecclesia S. Mariae de Castro, ibi. S. Donati, 7. S. Georgii, ibi. S. Michaelis prope

Januam, ibi. S. Syri, ibi. S. Stephani, ibi. S. Thomae, S. S. Sepulchri, ibi. S. Martini de Via, ibi. S. Stephani de Campo Florentiano, 8. S. Ambrosii, ibi. Notitia decimarum sibi solvendarum a plebe Lavaniae, ibi. Sigestri, 9. Variae, ibi. A navibus de ultra mare venientibus et Januae applicantibus, 9. Item ab illis de Sicilia, Corsica, Sardinia, Calabria et Provincia venientibus, 40, 44. Sequitur notitia decimarum Archiepiscopo debitarum a plebibus: Serrae, ibi. S. Cypriani, S. Ursicini, Celanisi, Langasci, Borzili, Rivarolii, Molacianae 12. Bayali, Bargalii, Nervii, Rapalli, 45. Lavaniae et Plicaniae, 14. Iterum Nervii et Rapalli, 16. Molacianae, 20. Campi Domnici, ibi. Filii Oglerii de Rodulpho renunciaverunt Archiepiscopo quarterium decimae cappellae de Luco, ibi. Item duo quarteria decimarum plebis Carantii inter Archiepiscoporum et filios Adaldonis Clerici dividebantur, 23. Vassalli Archiepiscopi in civitate Januae morantes recordati, 24 - 26. Et extra civitatem, 26. Servitia vassallorum, 30. Quorum nomina leguntur, 30, 31. Item nomina illorum, qui pensionem Archiepiscopo infra civitatem solvebant, 31, 32. Conditiones eius in Curia Molacianae, in Bazali, Cella, Bavali, Medolico, S. Syro Emiliano, Vico Molacio, Salino et S. Petro de Arena, 33 - 38. Operarii eius in dicta Curia, 58, 39. Item foeni secatores, 39, 40. De rebus Archiepiscopi ab homini-

bus Nasci et filiis Cononis de Vezano detentis, 40. Operatores Molacianae. 40. Guaitatores castri eiusdem loci. 40 - 43. Consuetudines guaitatorum et guaitae, 44. Iterum conditiones Archiepiscopi in Curia Medolici, 44 - 47. Operarii ibidem commorantes, 48. Nomina conditionatorum, qui debent facere servitium in Lombardia, ibi. Conditiones Curiae S. Petri de Arena, 49 - 50. Et Curiae Nervii, 50, 51. Pensiones ibidem, 51. Operarii, 51, 52. Servitia eorum, 52. Breve recordationis de operibus illorum, 53. Conditiones Curiae S. Michaelis Lavaniae, 54. De redditibus molendinorum, 55, 56. Consules Januae laudant Archiepiscopo decimam maris, 58, 59. Consuetudines ipsius in S. Romulo, 423. Nomina debitorum redditus libellariarum, 425. Item debitorum pensionis solvendae Archiepiscopo in dicto loco S. Romuli, ibi. Nomina famulorum, qui fidelitatis sacramentum praestiterunt, 151 - 154.

ARCHIEPISCOPUS MEDIOLANENSIS, 5, 8. Possessio decimae et pensionis eius archiepiscopo Januae laudata, 73. Eius missi, *ibi*. Habebat partem alpiatici in plebe Bargalii, 83.

Archinus filius Merli , 452.

Archipresbyter S. Cypriani, 47. Testis, 367.

ARCHIPRESBYTER S. MARTINI (in S. Petro Arenae). Conditionatus Archiepiscopi, 49.

ARCO (DE) VASSALLUS. Solvit pensionem Archiepiscopo, 404. Recordatus, 405.

ARDINUS GANDULPHUS, 82.
ARDOINUS Comes Lavaniae. Par
Curiae Hugonis archiepiscopi, 349.
ARDUINUS REX, 214.
ARDUINO (DE) BERNARDUS, 82.

ARDUINUS, 465.

Aribertus. Tenuit mansum de Ponte, 46.

ARIBERTUS. Extimator, 436, 437.
ARIDE (DE) VITALIS, 266.
ARIGUS, 144.

ARIMANNI. Terra eorum , 177. 274. Recordati , 400.

Aristoi Wilielmus. Testis, 424. Armasius Praefectus Palatii Imp. Const., 372.

Arnaldus abbas S. Stephani Januae. Concordatur cum Archiepiscopo pro constructione quorumdam molendinorum, 444.

ARNALDUS GUILIELMUS. Investituram accepit quamplurium terrarum ab Archiepiscopo, 115. Eius libellus, 287. Tenebat medietatem libellariae Bargalii, 390.

Arnaldus iudex filius q. Agifredi. Commutat mansum suum in Langasco cum alio Ecclesiae Januen. in Vignali, 435.

Arnaldus presbyter. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 278.

Arnuisius camerarius Archiepiscopi. Testis, 119.

Arnulfus. Testis, 316, 332.

Asenellus Aldevrandus, 285.

ASTULFUS, 314.

ASTUR. Filii eius, 365.

Ato. Ab Oberto episcopo accipit

in locationem res Ecclesiae Januensis, 196.

Auguleo Johannes. Ab episcopo Oberto habet in locationem res eiusdem Ecclesiae, 278.

Aucellus. Testis, 362.

Augustinus canonicus S. Laurentii. Testis, 337.

AUGUSTINUS frater Alberti presbyteri, 29.

Auriae Ansaldus. Consul Januae, 60. Testis, 346. Judex Curiae Archiepiscopi, 379, 380, 381.

AURIAE SYMON. Via privata ipsius 101. Consul Januae, 269, 303.

AURIAE WILIELMUS, 109.

AURICULA VASSALLUS, 470.

Aurigio, 271.

Auterio Johannes, 188.

Auzinionus, 144.

AVOCATI. Vide ADVOCATI.

Avundus. Testis, 140.

AXEREDO (DE) JOHANNES. Jurat fidelitatem Syro archiepiscopo, et suscipit investituram duarum partium mansi Benestasii, 309, 324.

Ayraldus episcopus Januae. Recordatus, 82, 155, 448, 449. Pactionem facit cum nonnullis de Volta pro molendino S. Petri de Arena, 268. Item paciscit pro molendino Pulciferae, 592. Donat canonicis S. Laurentii terram vacuam S. Genesii, et decimam salis unius navis, 443.

Ayraldus molinarius et magister molendinorum. Arbiter inter Hugonem archiepiscopum et dominos molendini de Muruallo, 362. Testis, 363.

Azio. A Theodulpho episcopo accipit in locationem res ecclesiae S. Johannis plebis Carantiae, 387.

Azo. Ab Johanne episcopo recipit in locationem terras Ecclesiae Januen., 261.

Azo. Ab eodem terras eiusdem Ecclesiae in locationem suscipit, 273.

Azo, A Conrado episcopo accipit in locationem res eiusdem Ecclesiae, 280.

Azo presbyter, 285.

Azo subdiaconus. Vicedominus Johannis episcopi, 429, 433.

B

BAFFADOSSO ANDREAS. Eius stirps, 406.

Bagneira (de) Cunradus, 82. Bagneria (de) Johannes, 82. Baialardus. Testis, 268. Balbus Andreas. Conditionatus Archiepiscopi, 49, 50, 55.

Balbus Anselmus. Eius libellus, 165.

Balbus Johannes, 266.

Balbus Obertus. Eins libellus, 467. Recordatus, 469.

Balbus Petrus. Secator foeni, 59. Eius libellus, 282. Famulus Curiae Molacianae, 405.

BALDETUS, 340, 388.

Baldicion frater Guilielmi Nigri. Tenebat partem decimarum plebis Bavali, 20. Vassallus Archiepiscopi, 24.

BALDICIONE ( DE ) HUGO. Consul foritanorum, 409. Testis, 393.

BALDUINUS. Refutat Archiepiscopo domum in S. Romulo, 397.

Baldus. Guaitator, 42. Tenebat mansum de Casa subtana, 45. Recordatus, 325.

Baldus. Testis, 401.

Baldus Obertus, Conditionatus archiepiscopi, 48. Famulus Curiae Molacianae, 403.

BALDUS OTO. Terra eius, 136.

Baltigadus Arnaldus. Uxor eius tenebat decimam plebis Langasci, 12. Quam Syro archiepiscopo refutavit, 23, 29. Recordata, 64. Recordatus, 565.

BARCHERIUS MARTINUS. Testis, 474.
BARATERIUS RUBALDUS. Testis, 546.
BARCA (DE) GIRARDUS. Testis, 359.

BARCA GUILIELMUS. Consules laudant destruenda esse parata ab ipso eius et Johanne fratre Guilielmo constructa, 59. Consul Januae, 60.

BARCA JOHANNES, 59. Terra eius, 541.

BARDONI clericus. Testis, 337.

Barellus Gandulphus. Operarius Molacianae, 59.

Barellus Johannes. Eius fibellus, 496.

BARGAGLI ( DE ) BONUS VICINUS. Testis, 324.

Barrilarius Johannes. Testis, 470, 471.

Barrilarius Wilielmus, Testis, 524. Baronus Bonus, 565.

Bartholomeus Archiepiscopus Januae, 427.

Bastardus, 34, 365. Testis, 452. Bastardus Albertus, 469.

BASTARDUS RUBALDUS, 468.

BATICAU MARTINUS, 235.

BATIPEDE JOHANNES. A Theodulpho episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 420.

BAVALASCUS OBERTUS, 403.

BAVALI (DE) GUILIELMUS, 450.

BAVALI (DE) HONORATUS, 454.

BAZALI (DE) RUFUS. Eius libellus, 175.

BAZALI (DE) TARANTUS. Operarius Molacianae, 40.

BAZINUS VIVALDUS, 468.

BECUS JOHANNES. Consules laudant Archiepiscopo decimam plebis Plecaniae, quam ipse Johannes tenebat, 93.

Bedellano (de) Andreas. Juravit fidelitatem Archiepiscopo, 366.

Begalfigus. Terra eius, 281.

BEGALI (DE) GASTALDUS. Conditionatus Archiepiscopi, 49.

BEGALIN ARNALDUS, 267.

Belengerius Bonus Infans, 266.

Bellamutus. Filii eius habebant medietatem decimae de Nozalogo, 17. Ipse Bellamutus quarterium decimae plebis Celanisi tenebat, 22. Vassallus Archiepiscopi, 25. Interbonos homines Curiae adnotatus, 27. Syro II decimas refutavit, 29. Servitia eius enumerata, 51. Testis, 57, 58. Consul Januae, 59, 60, 75, 74, 269, 452. Terra filiorum suorum, 80.

Bellandus, 267.

Bellandus, sive Rolandus, presbyter. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 187, 190, 259. Item ab episcopo Conrado, 242. Recordatus, 243.

Bellaobrunus. Vide Bellobrunus. Bellebonus. Testis, 305.

Bellelato Anselmus. Testis, 452.

Bellianus nepos Berardi de Sancto
Laxo. Famulus Archiepiscopi a Consulibus declaratus, 64, 95. Recordatus, 452.

Bellicarus. Filii eius et alii nonnulli erant conditionati Archiepiscopi, 45. Eius domus, 338. Recordatus, 365.

Bellinus. Guaitator, 42.

Belliverius Wilielmus. Testis, 461.
Bellixinus Johannes. Eius libellus, 484.

Bellobrunus filius Martini de Turri. Operarius Nervii, 51. Recordatus, 155.

BELLICARUS. Vide BELLICARUS.

Bello oculo Hugo. Tenebat quamdam decimam Murtae, 21. Item capellae S. Blasii, 22.

Belloculus Otto. Domus istius praestabat servitia Archiepiscopo, 31. Recordatus, 366.

Bellotus, 95. Eius progenies, 406. Benavida Cafarae. Testis, 452.

Bencius Andreas. Promittit operas et servitia facere Archiepiscopo, 101. Habebat partem molendinorum de Bretesca et Subterrati, *ibi*.

Benedictus, 463.

Benedictus, 176. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res ecclesiae S. Damiani de Strupa, 179.

Benedictus. A Landulpho episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 202.

Benenga, 82.

Benencasa uxor q. Arditionis Castaventiae. Censuaria Archiepiscopi a Consulibus declarata, 62.

Benencasa frater Pagani de Volta. Pacta inter ipsum et Ayraldum episcopum pro molendino S. Petri de Arena, enunciata 268. Recordatus, 457.

Beniamin abbas monasterii S. Mauri Taurinensis pagi. Ab archiepiscopo Syro accipit donationem capellae S. Stephani Campi Florentiani, 29.

Benodus presbyter, 429.

Benza filia Cunizonis, 146.

BENZA. Filii eius operarii Molacianae, 40.

Benzo. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 171.

Berardus, 314.

Berardus filius Johannis de Axeredo. Ambo iurant fidelitatem Syro archiepiscopo, et ab eo investituram accipiunt duarum partium mansi Benestasii, 509, 324.

Berengarius Imperator, 460. Notitia privilegiorum ab ipso Ecclesiae Januensi concessorum, 442.

Berengarius II Rex., 223-254, 413. Res et proprietates libellarias et praecarias Januensium amplissimo diplomate confirmat., 540.

Berfogliis Nicola. Testis, 101. Berga uxor Martini, 235.

Berizo. Eius libellaria, 190. Berizo, 406.

Berizo presbyter. Accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 147. Recordatus, 404.

Bernardinus. Conditionatus Archiepiscopi, 47.

Bernardus. Conditionatus Archiepiscopi, 45.

Bernardus clericus Johannis episcopi, 429.

Bernardus magister, 342.

Bernardus presbyter, 218, 220. Bernardus presbyter de Cexana, 404.

Bernardus subdiaconus, 450, 433. Bernalda ancilla Ecclesiae Januen.

A Landulpho episcopo locata, 291.

Bernilda filia q. Petri, ancilla
Ecclesiae Januen. A Landulpho episcopo locata, 291.

Bernodus subdiaconus, 415, 416. Berozo, 365.

Berta filia Drudae de Merlone Guaraco. Consors Archiepiscopi pro molendinis construendis, 110.

Berta uxor q. Fabiani de Fontanilio. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem pastenum et alia in dicto loco, 331. BERTA uxor Thomae qui et Berizonis, 288.

BERTHOLOTUS. Testis, 322.

Bertholotus nepos Malcavalchae. Testis, 385.

Bertramus. Filii eius guaitatores, 42.

Bertramus, 403.

BERTRANUS, 330.

Besagno (de) Bonandus. Testis, 114.

Besanio (de) Guibertus. Testis, 114.

Besaza Rubaldus. Consul Januae, 86.

Betegola Hugo. Syrus Archiepiscopus locat dicto Hugoni Insulam Bonam Sancti Romuli, 123

Bevimus Niger, 125, 126.

BIADO, 220.

BIADO (DE) PETRUS, 266.

Bibens Aquam. Ab Archiepiscopo Syro de quadam decima Rapalli investitus, 398.

BIBENS AQUAM DE BAZALI. Conditionatus Archiepiscopi, 33.

BINELLUS MARTINUS. Conditionatus Archiepiscopi, 54. Guaitator, 43. Recordatus, 403.

BIXOLA JOHANNES, Terra eius, 342. Casa eius, 343.

BIZEGANS FORMATICUS BONUS JOHANNES, 403.

Blanco (de) Ansaldus. Testis, 323. Blancus Andreas, 403.

Blancus Bonus Vassallus canonicus. Testis, 349.

Blancus canonicus, Testis, 104. Blancus Johannes, 71. Tutor filiorum et nepotum q. Ansaldi Sardenae, 81. Testis, 315. Recordatus, 325. Eius molendini, 595. Pro quodam molendino pacta iniit cum Archiepiscopo, 405.

BLANCUS OBERTUS frater Girardi Scortiae et comes Lavaniae. Vassallus Archiepiscopi, 26. In quampluribus villis colligebat pensionem, pro feudo a Curia Archiepiscopali habito, 264.

Blancus Willielmus. Testis, 334. Recordatus, 469.

Blondus Wilielmus. Testis, 469.
Bocardus Ascetus. Testis, 452.
Bolamons sive Bolamundus. Testis, 155, 509, 567, 404.

BOLLATUS OBERTUS, 469.

Bollexinus Johannes. Filii eius operarii Molacianae, 40.

Bonacursus filius Wilielmi Compatris. Testis, 264, 347.

Bonadonna filia q. Guaitafoliae. Refutat Hugoni archiepiscopo quamdam partem molendini de Bretesca, 557. Vendit eidem partem molendini de Periculo, 359.

Bonagens, 402.

Bona Nata uxor Bernardi Gatae. Vendit Syro archiepiscopo terram in Medolico, 159.

Bonando aestimator, 436, 437. Bonandus. Conditionatus Archiepiscopi, 38.

Bonandus de Conrado Cocleario, 365.

Bona Nox. Conditionatus archiepiscopi, 50. Filii eius operarii Nervii, 51, 53. Recordatus, 155. Bonasa filia q. Johannis et uxor Mauri q. Johannis Lupi. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 289, 353. Eius mansio, *ibi*.

Bonatruda. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem castanetum Ecclesiae Januen., 345.

Bona Vita, Operarius Nervii, 52, 134. Famulus S. Syri, 69.

Bonefacii Philippus. Consul Januae, 98, 99, 302, 330, 384, 586.

Bonicus Albertus. Testis, 321. Bonifacius canonicus S. Laurentii. Testis, 380, 381, 382.

Bonifacius frater Gandulfi Terreti. Habebat partem decimarum capellae de Murta, 21.

Bonifacius frater Oberti Naselli. Testis, 268.

Bonifatius archidiaconus S. Laurentii. Testis, 102. Recordatus, 349. Testis, ibi. Archiepiscopus Januae, 381, 412. Contra detentores bonorum Ecclesiae Januensis et perturbatores Claustri et Canonicae S. Laurentii excommunicationem minatur, 461. Locat decimam maris Sigestri et plebis Lavaniae usque ad Portum Veneris, 463, Montem Creti, 465, et decimam Bavali, 466.

Bonifredus, 365.

BONI HOMINES, 314.

Boni Homines Curiae Januensis, 27, 455, 309, 324.

Boninus Johannes. Testis, 365. Boniprandus, 474.

BONISTRUDA, 185.

BONIZA ancilla Ecclesiae Januen., 291.

Bonizo. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 207. Filii eius, 242.

Bonizo. A Conrado episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 234.

Bonizo. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 250.

Bonizo. A Landulfo episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 277.

Bonizo. A Conrado episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 280.

Bonizo, 399.

Bonizo. Testis, 401.

Bono Bello ( DE ) Willelmus. Testis, 57. Consul Januae, 89.

Bono Fancello (,DE) OBERTUS. Testis, 148.

Bono Filio ( de ) Marchio, 365. Bono Homine ( de ) Obertus. Testis, 557.

Bonomino, 281.

Bonosus massarius, 294.

Bono VILLANO ( DE ) OTTO. Testis, 593.

Bonsegnor. 197. Terra eius, 220. Bonticus. Pares Curiae Archiepiscopalis laudant quod ipse Bonticus det annuatim Archiepiscopo quantitatem farinae molendini Glarolii, 501. Octava pars dicti molendini ipsius Bontici dicitur, 302.

Bonus Infans. Conditionatus Archiepiscopi, 50.

Bonus Johannes, Guaitator, 42 Bonus Johannes, 565.

Bonus Johannes cintragus. Testis, 524.

Bonus Johannes clericus, 451, 452.

Bonus Johannes filius q. Guidonis. Ab archiepiscopo Syro accipit feudum decimae villarum Rumallii et Vignalis, 525.

Bonus Johannes frater Ansaldi cintragi. Testis, 321, 322.

Bonus Jonannes magister, frater Pagani de Casa de Via, 402.

BONUS JOHANNES ODEZONI. Consul S. Romuli, 440.

Bonus Martinus. Guaitator mansi de Valle, 42. Et de Plazio, *ibi*. Eius hortus, 437, 358. Domus eius, *ibi*. Recordatus, 402.

Bonus Mato archidiaconus, 308.

Bonus Matus, 191.

Bonus Pes Obertus, 403.

Bonus Segnor filius Bertrami, 403. Bonus Segnor frater Oberti de Prado, 454.

Bonus Vassallus. Consules terram, quam ipse habebat in Prato Episcopi, Syro archiepiscopo laudant, 64. Item laudant eidem Insulam Medolici, a filiis dicti Boni Vassalli et consortibus detentam, 78. Testis, 58. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem terram praememoratam, 316.

Bonus Vassallus blarclis Archiepiscopi. Testis, 353.

Bonus Vassallus canonicus. Testis, 107.

Bonus Vassallus filius q. Petri. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem res Ecclesiae Januensis, 514.

Boxus Vassallus nepos Boni Belloni de Cunizone. Testis, 287.

Bonus Vassallus notarius, 400, 405, 298, 299.

BORGUS JOHANNES. Conditionatus Archiepiscopi, 55.

Borzulis(DE)Albertus.Testis,471.

Boso. Filii eius habebant partem decimae in Verzili, Fontana bona et Moconisi, 49.

Boso. Testis, 452.

Boso Johannes. Guaitator, 45.

Botericus. Habebat partem decimae de Nozalogo, 17. Vassallus Archiepiscopi, 25. Consul Januae, 89. Testis; 355. Consules laudant ducendam esse aquam ad molendinum ipsius Boterici, 564.

Brayus Ansaldus. Guaitator, 42. Braxile, 458.

Brazamons. Eius libellaria, 445, 446. Recordatus, 488.

Brazamonte (de) Johannes. Eius casale, 255.

Brennus Otto. Ipse et Aidela, uxor eius, iura super quamplures terras Hugoni archiepiscopo refutant, 304.

Brocardo Johannes. Testis, 452. Brocardus, 270.

Brosono (de) Hugolinus. Ab archiepiscopo Syro decimae Bombelli, Vignalis, Rumallii et Certenni investitus, 399.

BRUCHERIUS JOHANNES. Operarius Molacianae, 39, 470.

Brugnonus, 467. Filius eius testis, 158.

Brugnonus Lanfrancus. Vendidit ea que possidebat in Molaciana, 106. Jura eius super molendinum de Insulella, et alibi, 107. Vendidit terram Archiepiscopo, 137.

Brugnonus Oglerius. Vendidit Archiepiscopo id quod habebat in Molaciana, 106. Jus habebat super molendinum de Insulella, 107.

Bruna ancilla Ecclesiae Januen. A Landulpho episcopo locata, 291.

Brundus Petrus. Ad solvendam Archiepiscopo decimam maris condemnatus, 99.

Brunengus, 296.

Brunencus. Testis, 401.

Bruningus, 406. Eius progenies, *ibi*. Bruningus. A Landulpho episcopo accipit in locationem res ecclesiae S. Damiani de Strupa, 475.

Bruningus. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 187, 190, 229. Item a Conrado, 212. Recordatus, 213.

Bruningus. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 493.

Brunincus. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 278.

Bruningus. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 281.

Bruningus Johannes. Operarius Molacianae, 40. Filius eius secator foeni, 59.

Brunus clericus. Conditionatus Archiepiscopi, 34. Operarius Molacianae, 58, 402.

Brunus Guilielmus, 71.

Bruscus. Filii eius conditionati Archiepiscopi, 53.

Bruscus Amigonus. Filii eius habebant quartam partem navis pro libellaria, 27.

Bruscus Arnaldus, filius praedicti Amigoni, ibi.

Bruscus Henricus, filius praedicti, ibi.

Bruscus Johannes. Libellus filiorum eius, 161.

Bruxedo (DE) Bonus Johannes. Secator foeni, 39. Recordatus, 406.

BRUXEDO (DE) BULGARUS, 468.

Bruxedo (DE) Johannes. Operarius Molacianae, 38.

BRUXEDO (DE) OBERTUS, 403.

BRUXETO (DE) BLANCUS. Testis, 96.

Bruzono (DE) Anricus. Terras Curiae Archiepiscopalis in Roboreto et aliis locis tenebat, 88.

BUBO JOHANNES, 82.

Bucafura Rainaldus. Testis, 124, 380.

Buca Lanfrancus. Consules terram, quam ipse tenebat, Archiepiscopo laudant, 68.

Bucanigra Venerandus, 162. Bucardus. Conditionatus Archiepiscopi, 49.

BUCATIUS JOHANNES, 468.

Bucca Danello Petrus, 468.

Buconus. Guaitator, 42.

Buconus frater Oberti Buroni, 403.

Budusco Johannes, 454.

Bufferius Willelmus. Consul Januae, 75, 76, 86, 88, 91, 92, 95, 94, 95, 97, 105, 118, 502, 564,

445. Arbiter inter Syrum archiept scopum et Martinum Ceresiarium. 394.

Budius. Testis, 394.

BULEANUS, 270.

BULGARO (DE) ANDREAS, 474.

BULGARO (DE) BULGARINUS, 474. BULGARO (DE) GANDULPHUS. SVIUS

BULGARO (DE) GANDULPHUS. Syrus archiepiscopus locat ipsi Gandulpho quamdam decimam, 119.

BULGARO (DE) HENRICUS, 474.

Bulgaro (DE) Hugo. Vassallus Archiepiscopi, 24. A Syro II accipit locationem cuiusdam decimae. 419. Curiae Archiepiscopali pertinebat, 420. Testis, 299.

Bulgaro (de) Hugolinus. Filii eius, 474.

BULGARO (DE) INGO. Testis, 309.

Bulgaro (DE) Johannes. Vassallus Archiepiscopi, 24. Testis, 299.

Bulgaro (de) Marinus. Confitetur habuisse decenum introitus portus Januae pro feudo, 474.

Bulgaro (DE) Nichola. Ab archiepiscopo Syro accipit locationem cuiusdam decimae, 449.

BULGARO (DE) SYMON, 474.

Bullo Johannes. Operarius Nervii, 54, 55, 455.

Bullonus Albertus. Conditionatus Archiepiscopi, 55.

Bulzanetus. Habebat partem decimae plebis Celanisi, 22. Vassallus Archiepiscopi, 25.

BURBONUS RUBALDUS, 468.

Burgetus Obertus, 74.

Burgo (de) Bombellus. Eius libellus, 204. Recordatus, 405.

Burgo (de) Bonus Martinus. Conditionatus Archiepiscopi, 34.

Burgo (de) Vassallus, 467. Buronus. *Vide* Volta (de) Buronus.

BURONUS GUILIELMUS. Vide VOLTA (DE) GUILIELMUS.

BURONUS OBERTUS. Vide VOLTA (DE) OBERTUS.

Bursali Obertus. Testis, 452.

BUTELLUS OBERTUS. Consul S. Romuli, 440.

Buti S. Syri. Eorum libellus, 182. Butus Johannes, 479.

BUZANA (DE) HOMINES. Judices Archiepiscopi laudant Curiae ipsius terram, quam dicti homines tenent a flumine Armedani usque ad S. Romulum, 582.

C

Cabborgogius. Consul Januae, 128.

CACAPICE MARTINUS. Operarius Nervii, 55.

CACIATOR DOMINICUS. Conditionatus Archiepiscopi, 36. Guaitator, 41.
CACISCHENASCU (DE) ANSALDUS.
Vide Levi (DE) Ansaldus.

CAGAPICE BALDUS. Conditionatus Archiepiscopi, 50.

CAITUS GUILIELMUS. Pensionem tribuebat Archiepiscopo, 32. Domus eius, 60.

CAITUS PETRUS. Conditionatus Archiepiscopi, 53.

CALABRONUS OTTO. Syro archiepiscopo decimas refutavit, 29.

CALCANEUS OBERTUS. Guaitator, 42. Eius libellus, 244. Recordatus, 403. CALCATOR LAMBERTUS. Conditionatus Archiepiscopi, 38.

CALCINARIA. Famulus Archiepiscopi a Consulibus declaratus, 62.

Calderarius Anselmus filius q. Guidonis de Murta. A Syro II accipit in locationem terram Archiepiscopatus, 326.

CALDERARIUS JOHANNES. Terra eius, 64. Censuarius Archiepiscopi declaratus, 65. Memoratus, 364.

Caldinus Raynaldus. Vendidit terram Archiepiscopo, 436.

CALELANO (DE) QUIDAM, 365.

CALEGNANO (DE) OTO. Terra eius, 64. Eam vendidit Archiepiscopo, 136.
CALENIANO (DE) ARNALDUS. Testis, 114. 405.

CALVOMUS, 126.

Calvus, 457.

CALVUS BONSEGNOR. Testis, 452.

Calvus Bonus vassallus. Testis, 434.

CALVUS OBERTUS, 125.

Calvus Otto, 267.

CAMARARIUS JOHANNES. Terra filiorum ipsius, 218, 220.

CAMARLENGUS ALBERICUS. Vinea ipsius, 282.

Cambalivola (de) Bonus Bellus. Guaitator, 42.

CAMERARIUS ARCHIEPISCOPI JA-NUENSIS, 6.

CAMERARIUS ARCHIEPISCOPI ME-DIOLANENSIS, 73.

CAMINADA (DE) ALLO. Testis, 134. CAMPO (DE) CARBONUS. Filii eius habebant partem decimae plebis Bargalii, 19.

CAMPO (DE) GANDULPHUS. Terra filiorum ipsius Archiepiscopo laudata, 70.

CAMPO (DE) JONATHAS. Consul Januae, 98, 99. Recordatus, 302.

Campo Castoreo (de) Venerandus . 406.

CAMPO CASTOREO (DE) WILIELMUS. Terra eius, 360.

CAMPO CASTURNO (DE) GANDUL-PHUS. Eius libellus, 193. Recordatus, 403.

CAMPO CASTURNO (DE) MARCHIO, 402.

CAMPO CASTURNO (DE) OBERTUS, 403.

CAMPO DOMNICO (DE) AMICUS, 459. CAMPO DOMNICO (DE) ANDRIANUS. Guaitator, 42. Recordatus, 402. CAMPO DOMNICO (DE) BONUS JOHANNES, 403.

Campo Domnico (de) Buzius, 468. Campo Domnico (de) Crosus, 468. Campo Domnico (de) Donatus, 403. Campo Domnico (de) Johannes. Eius libelius, 447.

Campo Domnico ( de ) Laurentius, 468.

Campo Domnico ( de ) Paganus. Habebat partem decimae in Fontanilio et Strupa, 43. Filii eius conditionati Archiepiscopi, 53. Recordatus, 403, 468.

CAMPO DOMNICO (DE) THOTIUS, 468. CAMPO DOMNICO (DE) VUALTERIUS. Terra eius, 254.

CAMPO PLANO (DE) ANDREAS, 265.
CAMPORZASCO (DE) ONEDO, 266.
CAMPORZASCO (DE) DENUNCA COMPUSA.

Camugi ( DE ) Primus. Consules laudantArchiepiscopo decimam maris, de bonis ipsius Primi solvendam, 427.

CAMULI (DE) MARISCOTUS. Testis, 364.

CANETO (DE) ANDREAS, 82.

Canavarius Anselmus. Testis, 309, 323, 364, 366.

Canavarius Facius. Testis, 264, 347, 350, 359, 362.

Canavarius Marinus. Testis, 352, 353.

Canavarius Rufinus. Habebat partem decimae plebis Celanisi, 22. Vassallus Archiepiscopi, 25. Syro II decimas refutavit, 29. Terra eius, 439.

CANCELLARIUS OBERTUS. Vide NA-

CANEZA (DE) ARNALDUS. Testis, 325. CANEZA (DE) OTTO. Testis, 325. CANEDO (DE) GUILIELMUS. Collector pensionis dominorum de Volta, 266. Recordatus, *ibi*.

CANELLA OTTO. Filii eius habebant partem decimae plebis Langasci, 25. Vassalli Archiepiscopi, 25. Servitia ab ipso Ottone debita eidem, 51. Grimaldus filius et avia eius, 66.

CANIVERZA HUGO. Ab Hugone archiepiscopo accipit in locationem decimam Begali, 460.

CANIVERZA PASCHALIS. Accipit ut supra, 460.

CANO (DE) KAROLUS. Domus eius, 168.

CANO (DE) LOPERTUS. Accipit in locationem tertium oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 400.

CANO (DE) OBERTUS, 403.

CANONICI S. LAURENTH JANUAE, 21, 425, 426, 293, 367. Theodulphus episcopus donat dictis canonicis tres portiones bonorum Eccl. Januen. in Villa Matutiana et Tabia, 424. Eisque donat Conradus episcopus ecclesiam SS. Genesii et Alexandri, 442. Item ab episcopo Ayraldo accipiunt donationem terrae vacuae S. Genesii, et decimam salis unius navis, 445. Sygifredus episcopus et Obertus, Vintimilii comes, homines S. Romuli tributarios canonicorum declarant, 444. Divisio gastaldionum, reddituum et bonorum Celianae inter canonicos et Archiepiscopum sequuta, 451. Syrus II ipsis canonicis nonnullas decimas concedit, aliasque confirmat, 453, 456, 459. Domus dictorum canonicorum memorata, 469.

CANONICI S. SYRI IN S. ROMULO, 125.

CAPELLANUS WILIELMUS. Testis, 55%.

CAPELLUS BONAVIDA, 82.

CAPHARA (DE) ANGELOTUS. Testis, 114. Consul Januae, 384.

CAPHARA (DE) ANSELMUS. Consul Januae, 96, 97, 100, 105, 299, -340. Recordatus, 111, 113. Testis, 114.

CAPHARO (DE) OTO. Vendidit Archiepiscopo partem quam habebat in molendinis de Nuce et de Cerro, habuitque terram pro feudo, 137.

Capharus. Tenebat decimam in plebeio Bavali, 43. Quam refutavit, 20. Vassallus Archiepiscopi, 25. Iterum Syro archiepiscopo decimas refutavit, 28. Testis, 58, 449, 452. Consul Januae, 72, 74, 79, 400, 446. Recordatus, 420, 438, 299, 449. Arbitri inter Capharum et Syrum archiepiscopum, laudant ipsi Capharo podium Pontisdecimi, et dicto Archiepiscopo tabulas 59 terrae, 297. Domus Caphari in eodem loco, ibi. Quarumdam partium molendinorum de Nuce et Cerri investitus, 299.

Caponus. Habebat partem decimae plebis Sigestri, 18.

Capra Oglerius. Syro II decimas refutavit, 29. Consul Januae, 56, 58.

Caput Ebrioli Guilielmus, 454, 403.

CAPUT EIMGNANUM, 138.

CAPUT GALLI BONUS VASSALLUS notarius, 95. Testis, 141, 152, 155, 509, 567. Recordatus, 395, 401.

CAPUT VIDEI. Habebat quarterium decimae plebis Moneliae, 18. Tenuitque partem illarum plebeii Castellionis, 22. Terram ab ipso detentam Consules laudant Archiepiscopo, 89.

Cara Cossa. Locus ipsius, 50. Operarius Nervii, 52. Famulus S. Syri, 69. Recordatus, 454, 365. Filius eius, *ibi*.

CARAMAGNUS MARTINUS. Conditionatus Archiepiscopi, 35.

Carbonus. A Conrado episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januensis, 212. Recordatus, 213.

CARBONUS. Mansio ipsius, 342.

CARENTIO. Filiae eius vendiderunt Archiepiscopo terram Bisamnis, 138.

CARENTOSA. A Conrado episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 244.

Careto. Vide Turpi (de) Careto. Carlo canonicus S. Laurentii. Testis, 471.

CARLOCIONUS, 125.

Carlus frater Alberici. Conditionatus Archiepiscopi, 45,

CARMADINO. Innocentius papa II monasterio S. Syri Januen. confirmat decimas a civibus huius cognationis debitas, 446. Alexander papa III eamdem sententiam approbat, 457.

CARMADINO (DE) ANSALDUS. Testis, 326.

CARMADINO (DE) HOMINES, 91.

CARMADINO (DE) IDO. Filii eius habebant partem decimarum capellae Olei, 21. Et decimarum Corneliani, ibi. Erantque vassalli Archiepiscopi.

25. Ipse Ido Syro II decimas refutavit, 29. Servitia ab eius domo tribuenda Archiepiscopo, 51. Recordatus, 366.

CARMADINUS nepos Jonathae de Campo. Consules, interdicto ipsius Carmadini remoto, laudant quod molendinum Murualli non destruatur, 302.

CARNELEVARIUS ANDREAS. Guaitator, 42.

Carosus. A Conrado episcopo accipit in locationem terram Ecclesiae Januensis, 270.

CAROSUS, 406.

CARPENETO (DE) SAPIO, 266.

CARTA NOVA, 188, 195. Eius progenies, 406.

CARTA NOVA ANDREAS, 190.

CARVALI (DE) WILIELMUS. Testis, 357.

CARTIMANNUS MARTINUS, 151.

CASA DE VIA (DE) BONUS BELLUS. Operarius Molacianae, 39. Guaitator, 42. Operarius Medolici, 48. Recordatus, 403.

Casa de Via (de) Curradus, 403. Casa de Via (de) Niger. Filii eius operarii Molacianae, 39.

CASA DE VIA (DE) PAGANUS. Conditionatus Archiepiscopi, 36. Secator foeni, 39. Guaitator, 42. Recordatus, 402.

CASALE (DE LO) URSO. Accipit in locationem tertium oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 400.

Casalio Johannes, 171.

Casa Marciano (de) Anselmus, 263.

Casa Nova (de) Martinus, 266. Casa Veteri (de) Obertus. Terrae ipsius et consanguinei Archiepiscopo laudatae, 86.

CASCHIFELONE (DE) RUSTICUS. Domus ipsius habuit quarterium decimarum plebis Bavali, 20. Servitia ab eodem tribuenda Archiepiscopo, 50. Consules laudant ecclesiae S. Syri Jan. decimam hereditatis filiorum dicti Rustici, 445. Qui memorantur, 449.

CASELLA (DE) GUIDO. Terrae istius in Valle Calida Archiepiscopo laudatae, 76. Vendidit Petro de Savorito libellariam, quam ibi habebat, 155.

CASTAGNA RUBALDUS. Vide RICUS RUBALDUS.

CASTAGNOLUS, 463.

Castaldus Girardus. Vide Gastaldus Girardus.

CASTANEIS (DE) RICUS. Vide RIKUS JOHANNES.

Castaneolus Johannes. Eius libellus, 278. Solvebat pensionem Archiepiscopo, 569.

CASTANETO (DE) BUTUS. Filii eius operarii Molacianae, 40.

Castaneto (de) Cunradus, 82. Castaventia. Domus eius, 32.

CASTAVENTIA ARDITIO. Filia eius fuit uxor Guilielmi de Curia, 52. Domus eius, *ibi*, 62, 63. Benencasa uxor ipsius Arditionis, 62. Famulus fuisse dicitur, *ibi*.

CASTAVENTIA BENENCASA UXOR Guilielmi de Curia. Heredes eius censuarii Archiepiscopi a Consulibus decharati, 62. CASTAVENTIA RUSTICUS. Censuarius Archiepiscopi, 63.

Castellanus Castri Molacianae. Consuetudines eius , 45.

Castelleto (de) Rodulfus, 468. Castello (de) Bonus Vassallus. Consul Januae, 97, 428, 299.

Castello (de) Fulco. Quamdam decimam plebis Sauri indebite tenuisse dicitur, 386. Testis, 468.

CASTELLO (DE) GIULIA. Sententia contra eam et alios lata a Curia Sygifredi episcopi, 27.

Castello (de) Lanfrancus, 266, 599.

CASTELLO (DE) RAYNALDUS. Consul Januae, 381. Ab archiepiscopo Syro de decima Bombellii, Vignalis, Rumalli et Certenni investitus, 399.

Castro (de) Baldoinus. Testis, 443, 277.

Castro ( de ) Marinus. Testis, 116, 298.

CASTRO (DE) MERULUS. Habebat partem decimarum plebis Rapalli, 16. Et capellae de Panisi, 19. Domus eius tenebat decimam plebis Bargalii ab aqua Besanii ultra, ibi. Ipse Merulus habebat tres partes decimae plebis Molacianae et capellarum S. Martini de Strupa, S. Damiani et Corsi, 20. Et quartam partem illarum plebis Langasci, 23. Inter vassallos Archiepiscopi et vexilliferos adnotatus, 24. Habebat partem navis pro libellaria, 27. Archiepiscopo decimas renunciavit, 29. Servitia ab co dicto Archiepiscopo tribuenda enumerantur, 50. Arbiter inter Archiepiscopum et Porcellos, 446. Libellus domus filiorum ipsius Meruli, 287. Testis, 309, 539, 567.

Castro Bernardi (de) Opizo. Tenebat decimam in plebe Rapalli, 45. Et Plicanii, 49. Et terram Curiae Archiepiscopalis in Roboreto, 88. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 286. Testis, 337.

CATULUS BAIAMONS. Testis, 474. CATURELLUS OBERTUS, 454.

CAULIXELLUS BALDUS. Vide COLICELLUS BALDUS.

CAUPONARIUS ANSELMUS. Testis, 516, 318, 352.

CAVACIA JOHANNES. Terra filiorum ipsius Archiepiscopo laudata, 84. Iidem recordati, 459.

CAVAZA ANSELMUS, 84. Emit partem castaneti de Casa nova, 138. Vendidit Archiepiscopo partem quam habebat in pastino de Corsi, 139.

CAVALERIUS. Filius eius conditionatus Archiepiscopi, 36. Ipse Cavalerius tenuit mansum de Cavanna, 46.

CAVALERIUS DE GLARATO BONUS INFANS. Filii eius operarii Molacianae, 59.

CAVALEXI (DE) INGO, 82.

CAVANNA. Domus huius praenominis inter operarios Medolici adnotata, 48.

CAVANNA (DE) ANSALDINUS, 46.
CAVANNA (DE) ANSALDUS, 451.
CAVANNA (DE) BERNARDUS, *ibi*.
CAVARUNCI. Tenebant decimam plebeii Rapallini, 43.

CAVARUNCHUS. Domus cius habebat quarterium decimae plebis Bargalii, 49. Recordatus, 265.

CAVARUNCHUS GUILTELMUS. Consul Januae, 96, 97, 400, 299.

CAVARUNCHUS RUBALDUS. Habebat partem decimarum plebis Rapalli, 46. Et de Piscina, 47. Item plebis Variae, 48. Moneliae, *ibi*. Et Bargalii, 49. Debebat servitia Archiepiscopo, 34.

CAVEDURNO MARTINUS. Vide OLIVA (DE) MARTINUS.

CAVURSI (DE) AZO. Eius libellus, 278.

CAZAGUERRA filius q. Cononis de Vezano. Uxor eius, 94. Pro iuribus Archiepiscopi super villam et homines de Mazasco condemnatus, 303.

CAZOLA ALDA. Operaria Nervii, 54, 55, 455.

Ceba. Consul Januae, 61, 62, 64, 65, 76, 95, 452, 392. Testis, 298. Recordatus, 401.

Ceba (de) Raynaldus. Testis, 393. Ceglo Blancus Rolandus. Testis, 132, 305. Par Curiae Hugonis archiepiscopi, 349.

Cella (de) Anselmus presbyter, 266.

CELLIS (DE) OTTO. Testis, 353.
CENTREGUS COMUNIS JANUAE, 447.
CENTUM SOLIDI. Filius eius, 403.
CENTUM SOLIDI OBERTUS, 406.

CENTUM SOLIDIS (DE) BONUS JOHANNES. Guaitator, 41.

CEPHALONIA. Domus eius, 96, 97. CERASIARIUS MARTINUS. Conditionatus Archiepiscopi, 47, Libellaria eius in Vico Molacio Syro II laudata, 594.

CERRO (DE) ALBERICUS. Filiae eius conditionatae Archiepiscopi, 46. Domus ipsius inter Medolici operarios connumerata, 48 Iterum filiae eius memoratae, 155.

CERRO (DE) ALTILIA. Vendidit Archiepiscopo id quod habebat in Vaca mortua, 155.

CERRO (DE) CARLUS. Uxor eius, 134. Filia eius, 133.

CERRO (DE) DONATUS. Conditionatus Archiepiscopi, 45, 46. Recordatus, 151.

CERRO (DE) ITALIA. Vendidit Archiepiscopo id quod habebat in Vaca mortua, 455.

CERRO (DE) MARITATA. Vendidit Archiepiscopo id quod habebat iuxta Figarium Girardi Castaldi, 435. Item in Vaca mortua, *ibi*.

CERRO (DE) RUSTICA UXOR Carli praedicti. Vendidit Archiepiscopo id quod habebat in Cucullo, 134. Et iuxta Figarium Girardi Castaldi, 135.

Cesanico (de) Bolgarus, 82. Cesera. Guaitator, 42.

Christianus Johannes, 64. Ciccocus Johannes, 468.

CIGALA GUILIELMUS. Consul Januae, 92, 95, 94, 95.

CIGALA HENRICUS. Testis, 454. CIRCINATUS JOHANNES. Conditionatus Archiepiscopi, 55.

CLAPA (DE) JOHANNES, 468.
CLAPA (DE) SYRUS, 405.
CLAPEDO (DE) ANSELMUS, 266.

CLAPEDO (DE) ARNALDUS. Accipit locationem tertii oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 399.

CLAPUCIUS ALBERTUS, 405.

CLAPUCIUS DONATUS, 403.

CLAPUCIUS JOHANNES. Filii eius operarii Molacianae, 39. Ab archiepiscopo Bonifatio accipit locationem montis Creti, 465.

CLAPUCIUS ODO. Testis, 357, CLAPUCIUS RUBALDUS, 405. CLAPUCIUS VILLANAS, 405.

CLAPUCIUS DE S. SYRO RAYNAL-DUS. Filii eius operarii Molacianae, 39.

CLARANUS GANDULFUS. Guaitator, 41. Recordatus, 154, 405, 406.

CLARETO (DE) OTTO, 468.

CLARETO (DE) ROLLANDUS, 468.

CLAUSURA (DE) ALBERTINUS. Libellus ipsius, 477.

CLAUSURA (DE) JOHANNES. Archiepiscopus habebat decimam hereditatis ipsius in plebe Molacianae 45. Conditionatus Archiepiscopi, 34. Filii eius operarii Molacianae, 40. Item vendiderunt Archiepiscopo id quod habebant in Molendino Subterrato, 138. Memoratus, 402.

CLAVARO (DE) JOHANNES. Terra de Manegra, ab ipso detenta, a Consulibus Archiepiscopo laudata est, 94. Eius libellus, 277.

CLERICI. Quo modo libellaria eorum regebantur, iuxta ianuensium consuetudines, dicitur, 313, 314.

CLERICUS ADALDONUS. Filii eius duo quarteria decimarum plebis Carantii tenebant, 25. Item pro feudo habebant molendina de Isacurte, pratum et terram in Saline, 24. Servitia debebant Archiepiscopo, 30.

CLERICUS JOHANNES. Ab Oberto episcopo accipit locationem rerum Ecclesiae Januen., 457.

CLERICUS OBERTUS. Canonici S. Laurentii tenebant pro eo partem decimarum plebis S. Petri de Arena, 21. Filii eius et alii habebant quarterium decimae plebis Carantii, 23.

Coclearius Conradus. Filii eius et alii habebant quarterium decimarum plebis Langasci, 23. Recordatus, 363.

Coclearius Garganus. Filii eius et alii habebant quarterium decimarum plebis Langasci, 23.

Coctus Johannes, 402, 403.

CODULA (DE) ANDREAS. Guaitator, 43. Memoratus, 403.

CODULA (DE) INGEZA, 188.

Codula (de) Lanfrancus. Eius libellus, 235. Recordatus, 402.

Cogla nigra Rolandus. Testis, 357.

COGLOTI DE CORNIA. Decimae, ab ipsis iam in loco Serrae detentae, ab Oberto episcopo locatae sunt, 285.

Cogo Johannes. Terra eius, 143, 150, 204, Recordatus, 218, 220.

Cogo Manfredus, 193.

Cogo Rufinus, 142, 204. Vinea ipsius, 143, 150.

COELESTINUS PAPA II, 4.

Colicellus Baldus. Conditionatus Archiepiscopi, 37. Guaitator, 42, 43. Eius libellus, 248, 252, 255. Recordatus, 515, 402. Colla ( de ) Anselmus. Tenebat partem decimae capellae de Bembelia, 44. Accepit locationem istius decimae, 520. Pro qua solvebat pensionem Archiepiscopo, 569.

COLLAREDO. Guaitator, 45.

Collum Oglerius. Vassallus Archiepiscopi , 24.

Coloni, 302.

COLONI ARCHIEPISCOPI JANUENSIS, 87.

COLUMBA ( DE ) GUILIELMUS, 92, 95. Testis, 147.

COLUMBA (DE) PAGANUS, 125, 598. COMITISSA ADALASIA. Vendidit Archiepiscopo id quod habebat in Cucullo, 135.

Communisi (de) Johannes, 154, 406.

Communisi ( de ) Martinus. Filii eius operarii Molacianae, 39.

COMMUNISI (DE) PRIMUS, 403.

COMMUNISI (DE) SYMON, 468.

COMMUNISI (DE) VIVALDUS, 467.

Compater Willelmus. Testis, 264, 347, 351.

Conca Obertus. Testis, 354.

Concovus Johannes, 267.

Cono. Habebat partem decimae plebis Sigestri , 18.

Conradus. Pratum ipsius, 231.

Conradus. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 294.

Conradus. Locus eius, 221.

Conradus, comes Vintimilii. Cedit Conrado I episcopo iura, quae habet super terras et homines S. Romuli, 441. Conradus de Archiepiscopo, 557. Conradus diaconus, 429, 435.

Conradus I episcopus Januae. Locat res Ecclesiae Januen., 180, 254, 260, 280, 305. Ansaldo abbati S. Syri Januae donationem Basilicae S. Marcellini Januae confirmat, 440. Conradus, comes Vintimilii, iura, quae habet super terras et homines S. Romuli, ipsi episcopo cedit, 444.

Conradus II, episcopus Januae. Locat bona Eccl. Januen., 244, 270, 307. Donat canonicis S. Laurentii ecclesiam SS. Genesii et Alexandri, 442. Recordatus, 449.

CONRADUS GUILIELMUS. Guaitator, 42.

Conradus iudex, 437.

Conradus II imperator, 168, 236, 284, 295, 307.

CONRADUS III, rex Italiae, 4.

Costantius. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 252, 253.

Consules Celianae. Formula iuramenti ab ipsis Archiepiscopo praestiti, 119.

Consules Januae, 3, 4, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 105, 108, 109, 110, 114, 115, 117, 118, 127, 128, 129, 142, 149, 152, 158, 171, 177, 178, 180, 181, 185, 185, 187, 189, 192, 194, 196, 198, 199, 200, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 210, 212, 215, 215, 216, 217, 219, 221, 225, 227,

228, 250, 252, 254, 256, 258, 259, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 250, 251, 255, 255, 257, 258, 259, 269, 290, 295, 295, 299, 502, 303, 350, 340, 364, 384, 385, 384, 386, 388, 390, 591, 592, 594, 595, 396, 404, 405, 445, 445, 453, 455, 460, 469, 470, 471.

Consules Imp. Rom., 372, 374, 377.

CONSULES PLEBIS NERVII, 82.

Consules S. Romuli. Ab Archiepiscopo ordinati, 120. Formula iuramenti praestiti Syro II a dietis Consulibus, *ibi*. Recordati, 140.

Consulum epistola ipsis Sigestrinis Consulum epistola ipsis Sigestrinis Consulibus directa, ne iura Archiepiscopi turbent, 383.

Conte Wilielmus. Consules de bonis ipsius laudant Archiepiscopo decimam maris, 127.

COPHUS. Operarius Molacianae. 40. CORBELLUS BARTHOLOMEUS, 470. CORBORANNUS. Vendidit quamdam decimam Archiepiscopo, 436.

Corezarius Jacobus. Testis, 105. Corsi (de) Bonus Martinus. Conditionatus Archiepiscopi, 38. Cui vendidit quamdam terram 439.

Corsus Obertus, 82.

CORTEXANUS AZO. Mansio ipsius, 231.

Corvaria ( de ) Albertus. Eius libellus, 280. Solvebat pensionem Archiepiscopo, 369.

CORVARIA ( DE ) Azo. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 278.

Corvarius Johannes, 71.

CORVARIUS NIGER DE VALLE. Filii eius operarii Molacianae, 39.

Costa (de) Albertus, 405.

Costa (de) Anselmus frater Raynaldi. Conditionatus Archiepiscopi, 45, 46. Recordatus, 451. Testis, 366.

COSTA (DE) BONUS INFANS, 82.

Costa (de) Johannes, archipresbyter plebis Nervii. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem terram Ecclesiae Januen., 339.

Costa ( de ) Johannes. Filii eius operarii Molacianae, 38.

Costa (DE) Lanfrancus, 468.

COSTA (DE) RAINALDUS. Conditionatus Archiepiscopi, 46.

COSTOLA (DE) MAURUS. Accipit in locationem tertiam partem oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 399.

Crespus. Terrafiliorum ipsius, 332.

Crespus Petrus, 82.

CRESCENTIUS. Terra eius, 260.

Creti (de) Alegrus. Eius libellus, 277.

Crispinus Jonathas. Consul Januae, 445. Testis, 534.

Crispinus Raymundus. Testis, 331. Crispinus Wilielmus. Consul Januae, 330, 384, 390.

CROSA. Eius progenies, 406.

CRUCE (DE) GISO, 368.

CUCUL GIRARDUS, 405.

Cucurno (de) Domini 47.

CUCURNO (DE) GANDULPHUS, 265.

Cucurno (de) Johannes, 265.

Cucurno (de) Matulus, 265.

Cuglarada Conradus. Testis, 103, 264, 347.

CUIATIUS WILIELMUS. 468.

Cullozolus Johannes de Clausura, Vide Clausura (de) Johannes.

CUNIZA. Domus istius praenominis inter Medolici operarios adnotata, 48. CUNIZO, 557.

CUNIZO. Benza filia eius, 146.

Cunizo (de) Bonus Bellonus. Testis, 287.

Cunizo frater Lamberti Gecii. Vassallus Archiepiscopi, 24.

Cunizo presbyter. Libellaria eius, 190. Eius mansus, 270.

CUPARO (DE) ALBERTUS, 82.

Curia (de) Balbus. Testis, 339.

CURIA (DE) CONRADUS. Vide RUF-FUS CONRADUS DE CURIA.

Curia (de) Guilielmus. Vassallus Archiepiscopi, 24. Pensionem debebat Archiepiscopo, 32. Uxor eius Benencasa filia Arditionis Castaventiae, *ibi*. 62.

Curia (de) Johannes presbyter. Testis, 467.

CURTE (DE) GUILIELMUS. Vide CU-RIA (DE) GUILIELMUS.

Curte (de) Rubaldus. Vassallus Archiepiscopi, 24.

Curtus Albertus. Conditionatus Archiepiscopi, 46.

Curtus Brancus. Eius libellus, 524.

Custos Anna. Vendidit terram Archiepiscopo, 436, 437. Domus eius, 245.

Custos Guillelmus. Pensionem debebat Archiepiscopo, 52. A Syro II accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 245. Testis, 587. Domus eius, 52. Uxor eius, *ibi*. Quae descendebat de Moro de Domoculta, 218.

CUZOLA GUIDO. Conditionatus Archiepiscopi, 45. Tenebat mansum de

Gazo, 46. Domus eius inter operarios Medolici connumerata, 48. Recordatus, 452.

CUZULA. Conditionatus Archiepiscopi, 46.

D

DALMIANUS, 266.

DANDALA, uxor Anfossi Simpantis, 68.

DANESE JORDANUS. Testis, 354.

Danesus Genoardus. Ab archiepiscopo Bonifatio accipit in locationem decimam Bayali, 466.

Danisius Oglerius. Recordatus, 54, 595, 401. Testis, 87, 88, 416, 417, 418, 419, 424, 451, 458, 440, 152, 455, 298, 299, 310, 545, 546, 548, 549, 520, 526, 527, 529, 532, 555, 542, 580, 553, 538, 563, 566, 567, 585, 593, 404. Gastaldus Curiae, 447. Eius libellus, 493.

Danius. Vendidit terram Archiepiscopo, 439.

Dapifer Archiepiscopi, 95.
Daturus Johannes. Guaitator, 42.
Decanus Girardus. Testis, 559.
Decanus Mainfredus, 468.

DEFENSORES SACROSANCTAE ECCLESIAE JANUENSIS, 457, 464, 462, 465, 165, 466, 467, 169, 175, 177,

179, 180, 187, 190, 193, 195, 198, 199, 201, 202, 204, 207, 208, 211, 212, 214, 218, 220, 225, 226, 227, 229, 253, 254, 256, 258, 240, 244, 245, 244, 245, 247, 248, 250, 255, 256, 257, 260, 261, 267, 270, 271, 274, 276, 290, 295, 298, 305, 307, 514, 515, 516, 518, 320, 522, 329, 551, 552, 554, 556, 537, 558, 342, 345, 383, 587, 420, 421.

Democulta. Vide Domoculta.

Demostenes Praefectus Palatii Imperialis Constantinop., 370.

DENAE RUBALDUS. Tenebat decimam in Verzili, Fontana bona et Moconisi, 49.

Dercogna ( DE ) Bonus Segnor. Conditionatus Archiepiscopi , 53,

DERCOGNA ( DE ) MALA LINGUA, 154.

Deselega (de) Albertus, 266. Deselega (de) Martinus, 266.

Deselega (de) Rodulphus. Testis, 387.

DESTETADU GUIGENZONUS. Testis, 524.

DOCTOR GANDULPHUS. Vide ORTO-NADUS GANDULPHUS.

DODA, 345.

Dono. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem octavam partem decimae Bembegiae, 322.

Dodo, 417.

Dodo extimator, 418.

Dodo, 452.

Dodus. Ab episcopo Oberto accipit locationem cuiusdam mansi, medietatem capellae S. Laurentii Levallii et quamplures servos et ancillas, 329.

Domini culusdam molendini de Muruallo. Arbitri inter ipsos dominos et Hugonem Archiepiscopum, dicti molendini caduitam aquae statuunt, 362.

Dominiconus, 171.

Dominicus. Conditionatus Archiepiscopi, 55.

Dominicus, 153.

Dominicus, 165.

Dominicus. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 469.

Dominicus. A Conrado episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 480.

Dominicus, 235.

Dominicus, 284.

Dominicus, servus ecclesiae S. Mariae plebis Bargalii. Ab Johanne episcopo locatus, 288.

Dominicus. Terra eius, 414, 415. Dominicus presbyter, qui et Lanfrancus, sive Lanfredus, 429, 435. Dominicus, 255. Domo, 265.

Oberto episcopo, 220.

DOMOCULTA (DE) ANDREAS, qui et Maurus. Famulus Episcopatus, 66. Item filii eius, 138, 365. Descendentes ipsius, 154, 218. Ab Johanne episcopo accipit locationem terrae Ecclesiae Januen. 218. Item ab

Domoculta (DE) Bonus Infans. Terrae ipsius Archiepiscopo laudatae, 66, 77.

Domoculta (de) Bonus Johannes, 454. Juravit fidelitatem Archiepiscopo, 566.

Domoculta (DE) OBERTUS. Consul Januae, 302.

Donatus, 299.

Donatus presbyter, 454.

Donatus filius Prendentis Panem, 403.

Dondedeus de Oglerio Guidonis, 407. Testis, *ibi*.

Donninus, 452.

Donnola, uxor q. Pagani. Ab archiepiscopo Syro accipit locationem mansi et molendini de Cerro, 332.

Donnola (de) Petrus. Syrus archiepiscopus remittit ipsi Petro medietatem cuiusdam census, 457.

Donusdei, filius q. Iterii, 30. Testis, 415, 277.

Druda de Merlone Guaraco, 410, 415.

DRUDA uxor Lamberti Porci. Ambo vendunt partem duorum molendinorum Archiepiscopo, 102. Et quamdam terram, 347. Recordata, 263, 264.

Durandus magister. Ab hominibus Vezani et Nasci comprehensus, 455.

Durbeco (de) Niger. Testis, 269, 592.

Durbecus Galafius. Testis, 581. 582.

Durdugius Petrus. Ab Archiepiscopo Syro accipit locationem terrae Ecclesiae Januen., 393.

E

EBERGA, 222.

EBRIACUS WILIELMUS. Testis, 468. ECCLESIA (DE) VENERANDUS. Operarius Nervii, 55.

ELDEPRANDUS, servus Ecclesiae Januen. A Landulpho episcopo locatus, 291.

ELDEPRANDUS. Filii eius accipiunt in locationem res Ecclesiae Januen., 205.

EMBACUS. Ab archiepiscopo Bonifatio accipit in locationem decimam maris Seiestri et plebis Lavaniae usque ad Portum Veneris, 463.

EMBRIACUS. Consul Januae, 269. EMBRONUS, 74.

EMBRONUS MARTINUS, 406. Eius progenies, *ibi*.

EMCHILESE (DE) RUSTICA. Filius et nepos ipsius Rusticae vendiderunt decimam Archiepiscopo, 438.

Enganna Deo Guillelmus. Conditionatus Archiepiscopi, 52.

ERENENFRIT filius q. Andreae. Extimator, 415, 416.

ERIBERTUS. Libellaria eius, 168, 170, 256. Accipit in locationem res Ecclesiae Januensis a Landulpho episcopo, 170, 256. Item ab Johanne episcopo, 258. Eius progenies, 406.

ERIBERTUS filius Bonae Noctis. Operarius Nervii, 51. Recordatus, 453.

ERIBERTUS filius q. Thomae qui et Berizonis. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 287.

ERIPANDUS, 265.

Eriza filia Altrudi, ancilla Ecclesiae Januen. A Landulpho episcopo locata, 291.

Ermelina. Terra ipsius laudata Archiepiscopo, 94.

Ermelina filia Carli, 137.

Ermeza ancilla Eccl. Jan. A Landulpho episcopo locata, 291.

161, 162.

EUGENIUS PAPA III. Bona Eccl. Jan. confirmat, 454.

Euldeprandus Philippus. Testis, 325.

EVARDUS, 419.

EVERARDUS, 416, 418.
EXECUTOR CONSULUM JANUAE, 86.
EXERCITALES, 161.
EXERCITALES ECCLESIAE JANUAR.

F

Fabianus. Vide Fontanegli (de)

Fabianus frater Ansaldi de Blanco. Testis , 323.

FABRICA (DE) ALINERIUS, 82.

Fabrica (de) Bonus Infans. Operarius Nervii, 52. Recordatus, 82, 454.

Fabrica ( de ) Bonus Johannes presbyter, 266.

Fabrica ( de ) Izeno. Operarius Nervii, 55.

FABRICA (DE) MARINUS. Operarius Nervii, 52, 53. Famulus S. Syri, 69. Recordatus, 453.

Faciolus. Operarius Nervii, 52. Recordatus, 454.

FACIOLUS filius q. Johannis. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem castanetum Ecclesiae Januensis, 315.

FACIUS. Conditionatus Archiepiscopi, 49.

FALAVELLO, 452.

FALESIANUS PETRUS, 125.

Falexan Gandulphus. Testis, 124. Falexanus, 126.

Falla Monacha Obertus. Vide Futi Monacha.

FALLA MONACHA ORCOITA. Renunciat Hugoni archiepiscopo iura, quae habet super terram S. Olaxi, et molendinum novum Muroalli suprani, 328.

Familii Comitatus, 545.

FAMILII ECCLESIAE, ibi.

Famulae S. Syri (Ecclesiae Januensis), 345.

FAMULI ARCHIEPISCOPI JANUENSIS, 95, 438. Fidelitatem iurant dicto Archiepiscopo, 434, 401, 467. Eorum nomina, 402, 403.

FAMULI DOMNICATI S. SYRI (Eccl. Jan.) 249, 368.

FAMULI ECCLESIAE JANUENSIS. Eorum usus, 63. Ab Johanne episcopo

ecclesiae SS. Victoris et Sabinae concessi, 432. Libellaria eorum, 439.

Famuli S. Syri (*Eccl. Jan.*), 69, 146, 167, 170, 172, 173, 175, 177, 187, 199, 201, 202, 204, 207, 211, 214, 222, 223, 226, 253, 241, 243, 245, 247, 248, 252, 256, 257, 258, 274, 275, 281, 282, 315, 351, 400.

FAMULI ECCLESIAE S. DAMIANI DE STRUPA, 179, 182, 184.

FAXA PLANA (DE) AGUXINUS. Terra filiorum eius Archiepiscopo laudata, 94.

FELEITO (DE) DOMINICUS, 82.

Feleto (de) Andreas. Accipit in locationem tertiam partem oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 400.

FERRACUTUS. Conditionatus Archiepiscopi, 35. Recordatus, 470.

FERRARIUS. Testis, 394.

FERRARIUS ANDREAS. Libellaria ipsius, 177, 184

FERRARIUS ANSALDUS. Testis, 334. FERRARIUS BONIZO, 265.

Ferrarius Johannes. Pars ipsius in pastenis montis Tazoli Archiepiscopo laudata, 84. Vendidit terram eidem, 456.

Ferrarius Obertus. Terram et castanetum ipsius in montibus Tazoli Consules Archiepiscopo laudant, 85.

FERRATELLA FULCO, 71.

FIGARETO (DE) LANFRANCUS. Testis. 315.

FICARIO (DE) ODO, 151.

FICARIO (DE) ROZA, 45.

Fico Bibere. Habebat partem decimarum plebis Rapalli pro feudo, 16,17. FICU (DE) GISLA, 365.

FILA STUPA JOHANNES, 468.

FLACCA PANIS JOHANNES. Libellaria eius, 146. Terra ipsius, 147.

FLEDEMERIUS JOHANNES, 71, 153.

FLESSA ( DE ) INGO. Consors Archiepiscopi pro molendinis construendis, 110.

FLONRANO (DE) GIGSO, 306.

FLORA (DE) VIVULUS, 471.

FLORELLUS JOHANNES. Decimae filiorum ipsius ab Oberto episcopo locatae, 146.

FOEMINA LONGOBARDA. Status ipsius iuxta ianuensium consuetudines, 312.

FOLCOINIS (DE) ANSALDUS, 119.

Folpertus, 463.

Fontanegli (de) Fabianus, 331. Commemoratio iudicatus ipsius, 383.

FORNARIUS IDO, 403.

FORNARIUS OTTO. Testis, 57. Terra eius, 70. Recordatus, 365. Consul Januae, 386.

FORNARIUS RUSTICUS, 364.

Forzanus, 300, 301, 302.

Fossado (de) Sigeza, 266.

Fossato (DE) Guilielmus. Operarius Nervii, 51, 53. Famulus S. Syri, 69, 153.

Fossus Ansaldus. Vide Oliva (de) Ansaldus.

Foti Paucu Ribaldus. Testis, 57. Franco frater Bosonis. Testis, 452.

Franco presbyter, 167.

FRASCARIA ( DE ) RUBALDUS presbyter. Testis, 383.

Frascarolus, 126.

Fredaldo (DE) Bonus Johannes, 471.

FREDALDO ( DE ) HUGO. Terra ipsius, 34. Eius libellus, 184. Testis, 358.

Fredaldus. Filii ipsius conditionati Archiepiscopi, 33. 39.

FREDOLANDO (DE) PHILIPPUS. Convenit se cum Archiepiscopo pro molendinis construendis, 411.

FRICANS DENTES, 152.

Frichus, 468.

FRIGIDUS ALBERTUS 4 403.

Fulbertus cancellarius Berengarii et Adelberti regum., 311.

Fulcetus, 406.

Fulco, 152.

Fulco, 315.

Fulco filius naturalis Aidelae neptis Petri de Saporito. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem quamplures terras, 317.

Fulco filius Rodulphi. Ab archiepiscopo Bonifatio accipit locationem montis Creti, 465.

Fulcus. Testis, 452.

Fulcus de loco S. Silvestri. Conditionatus Archiepiscopi, 50.

FUTI MONACHA OBERTUS. Testis, 269, 392. Recordatus, 328.

G

Gabernia Lanfrancus, Terra eius Archiepiscopo laudata, 70. Habebat partem decimarum capellae Olei, 20.

Gabbus Ansaldus. Tenebat decimam Maneciani et Quartini, 12. Et capellae Olei, 21. Easque Archiepiscopo refutavit, 29.

GAÇO (DE) GANDULPHUS, 470.

GAÇO (DE) GIRARDUS, 470.

GACO (DE) OBERTUS, 469.

GAIDALDUS. Terra ipsius in Plecania ab Oberto episcopo locata, 285.

Gaidaldus. Terra eius, 303.

GAIDALDUS. Testis, 418.

GAIDALDUS JOHANNES. Eius libellus, 277. Solvebat pensionem Archiepiscopo; 568.

GAIO (DE) ANSALDUS. Terra eius, 135.

GALITIA (DE) JOHANNES, notarius Sacri Imperii, 468, 469, 470, 471.

GALIVERTUS. Terra eius, 254.

GALLETA OGLERIUS, praepositus S. Laurentii, 412.

GALLIANO DE) LEDA, 152.

GALLINA ANDREAS, frater Giselberti de Zambazerio. Conditionatus Archiepiscopi, 54. 45. Eius libellus, 241. Recordatus, 405.

GAMBALIXA VASSALLUS. Eius domus, 526.

 $Gamba\, Lixada Vassassaldus, 565.$ 

GAMBA FALSA OBERTUS, 365.
GAMBARELLAE, 55.

GAMBARELLUS JOHANNES. Guaitator, 42.

GAMBARUS. Eius libelli, 248, 252, 253.

GANDULPHO ( DE ) OTTO. Consul Januae , 445.

GANDULPHUS. Habebat partem decimae plebis Sigestri, 48. Testis, 58. Eius libellus, 278. Recordatus, 287.

GANDULPHUS filius Johannis Brusci. Eius libellus, 161.

GANDULPHUS filius Johannis episcopi. Eius progenies, 406.

GANO (DE) ANDREAS, 197. Mansio ipsius, 282.

GANO (DE) KAROLUS. Eius libellaria, 187, 190, 282.

GANO (DE) ERIZUS. Terra eius, 254. GARARDUS, 39.

GARIARDUS BALDOLINUS, 403.

GARIBALDO (DE) GARGANUS. Tenebat decimas Rivarolii, 47.

GARIBALDO (DE) MAURUS, 265.

GARIBALDUS. Terra eius, 417.

Garilius Rusticus. Gastaldus Curiae, 117. Testis, *ibi*. Famulus Archiepiscopi, 158. Recordatus, 365.

GARRIUS ANSELMUS. Consul Januae, 97, 299.

GARRIUS WILIELMUS. Terra eius laudata Archiepiscopo, 85.

Gastaldi. Conditionati Archiepiscopi, 49.

Gastaldiones. Qui erant, 117. Recordati 292.

GASTALDIONES CELIANAE. Inter Archiepiscopum et canonicos S. Laurentii divisi, 451.

Gastaldiones Molacianae, 38, 366.

Gastaldiones S. Romuli. Ab Archiepiscopo ordinati, 123. Recordati, 398.

Gastaldus. Conditionatus Archiepiscopi, 47, 51.

Gastaldus Girardus sive Berardus. Vide Morella (de) Girardus.

GASTALDUS JOHANNES. Terra eius, 146. Recordatus, 190. Libellaria eius, 282.

Gastaldus Lanfrancus. Vide Rezanus Lanfrancus.

GATA BERNARDUS. Vendidit Syro archiepiscopo terram in villa Medolici, 439.

GATI. Eorum libellus, 184.

GATIGNOLUS. Conditionatus Archiepiscopi, 53.

GATUS ANDREAS. Operarius Molacianae, 40.

GATUS OGLERIUS. Conditionatus Archiepiscopi, 46.

GAUDARDUS. Testis, 452.

GAZAGNOLUS JOHANNES. Conditionatus Archiepiscopi, 55.

GAZINA (DE) ALGUDA, 77.

GAZIO (DE) ARNALDUS, 156, 299.

GAZIO (DE) OGLERIUS, 454.

GAZO (DE) BONSEGNOR. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem terram Eccl. Jan., 314.

GAZO (DE) OBERTUS. Jurat fidelitatem Archiepiscopo, 367.

Georgius, 165.

GERANDUS ODO, 32.

GEZO LAMBERTUS. Habebat partem decimarum plebis Rapalli, 47. Vassallus Archiepiscopi, 24. Consul Januae, 56. Testis, 58.

GIBERTUS archipresbyter Rapalli. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem decimam maris huius loci, 384.

Gigorius, presbyter Archiepiscopi. Testis, 326.

GILSELBERTUS. Habebat partem decimarum plebis Rapalli, 46.

GIMBUS WILIELMUS, 468.

GIRARDUS. Vide SCORTA GIRARDUS. GIRARDUS. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Januensis, 169.

GIRARDUS, dapifer Archiepiscopi. Testis, 95, 350, 385.

GIRARDUS, filius Mançii (sive Lancii?) de Molazana. Testis, 471.

GIRARDUS, filius q. Amici. Ipse et uxor eius vendiderunt Archiepiscopo partem molendini de Bretesca, 95.

Girardus, filius q. Lanci de Molaciana, sive Girardus gastaldus Molazanae. Testis, 402, 432. Vendidit Hugoni archiepiscopo partem molendini de Periculo, et nonnulla alia bona, 559. Terra eius, 560. Recordatus, 468.

GIRARDUS frater Martini de Communisi. Filii eius operarii Molacianae, 39.

GIRARDUS magister. Testis, 470, 471.

GIRARDUS, praepositus ecclesiae S. Michaelis de Faxolo. Ab archiepiscopo Syro, nomine dictae ecclesiae, centum tabulis terrae donatus, 534.

GIRARDUS, presbyter. Testis, 338. GIRARDUS, presbyter de Carancia, 404.

GIRARDUS, presbyter de Sigestri. Testis, 91.

Girardus, presbyter ecclesiae S. Johannis plebis Variae. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem quamplures terras, 350.

GIRARDUS S. SYRI. Testis, 352. GIRARDUS subdiaconus, 429. Diaconus, 430.

GISELBERTUS, 402.

GISLA Libellus filiorum eius, 161. GISLA filia Baldi Caulixelli. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem castanetum Eccl. Jan., 315.

GISLA filia q. Rustici. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem res Ecclesiae Januen., 321.

GISLA, monaca de Petra Colexi, 344.

GISO. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 145.

Giso. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 471.

Giso diaconus, 436, 437.

Giso, servus Eccl. Jan., 291. Giso (de) Guilhelmus, 125, 423. GISULFO ( DE ) VASSALLUS. Terra ipsius laudata Archiepiscopo, 70.

GISULFUS. Ab Oberto episcopo accipit in locationem quemdam mansum, medietatem cappellae S. Laurentii Levallii, et quamplures servos et ancillas Ecclesiae Januen., 329.

GLARETO (DE) BRUGNO, 402. GLARETO (DE) GUILIELMUS. Conditionatus Archiepiscopi, 36. Eius libellus, 498. Recordatus, 402.

GLARETO (DE) THOMAS, 188. Eius mansio, 254.

GLARETUS, 225.

GLUTONO (DE) WILIELMUS. 82. GOBUS GANDULPHUS, 305.

GOBUS OGLERIUS. Testis, 138, 305.

Gobus Rainaldus. Consul Januae, 75, 77. Curator filiorum et nepotum q. Ansaldi Sardenae, 81. Testis, 534. Terra ipsius in Nervio Archiepiscopo laudata, 340, 388.

GODEPRANDUS, 233.

Godo. Bona ipsius, 432.

Golia Amicus. Testis, 339.

GOLIA ANSALDUS.. Consul Januae, 109, 596. Ordinator Curiae Syri II, 346. Testis, 353.

GONTARDI. Terra ipsorum, 298. GONTARDUS FREDENTIO, sive FREDENZONUS. Consul Januae, 415, 350, 384, 386. Recordatus, 381.

GONTARDUS HUGO. Consul Januae, 100.

GONTARDUS IDO. Consul Januae, 94, 114, 117, 269, 388.

GOTERREDUS iudex, 476. GOTIÇI GANDULPHUS. Testis, 441. GOTIZA. Vinea ipsius, 65, 436. GOTIZA, ancilla Ecclesiae Januensis. A Landulfo episcopo locata, 291.
GOTIZO, 466.

Gotizo. Ab Johanne episcopo accipit in locationem nonnulla castaneta, et medietatem libellariae Creti, 247.

GOTIZO. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 463.

Gotizo, sive Gotisonis Balbi, Anselmus, 334. Testis, 335.

GOTIZO (DE) GUILIENZONUS. Condemnatus a Consulibus pro solvenda decima maris Archiepiscopo, 429.

GOTIZONE ( DE ) OBERTUS. Testis, 354.

GRASSUS LAMBERTUS. Testis, 115, 277.

GRASSUS MERLO, pater praedicti. Testis, 115, 277.

GRASSUS OBERTUS, 31.

GRAVELIA (DE) GISO. Terra eius, 506.

GREGORIUS, diac. card. SS. Sergii et Bacchi, 450.

Gregorius filius Ansaldi Apparuidi, olim abbas S. Andreae de Sexto. Testis, 390.

Gregorius filius q. Gandulphi de Molazana , 360.

GRILLANEGO (DE) BALDUS, 82. GRILLOMUS, 126.

GRILLUS ALBERTUS. Consul Januae, 469, 470, 471.

Grillus Amicus. Consul Januae, 266, 303.

GRILLUS LAMBERTUS. Consul Januae, 269.

GRIMALDUS, 224.

GRIMALDUS, filius Ottonis Cannellae. Syro II decimas refutavit, 29. Condemnatus ad solvendam pensionem Archiepiscopo, 66.

GRIMALDUS, filius q. Mauronis. Accipit in locationem tertiam partem oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 400.

Grimaldus Portus Veneris. Pro solvenda decima maris Archiepiscopo condemnatus, 396.

GROPO (DE) ANFOSSUS. Testis, 352.

GROPO (DE) RUBALDUS., 265.

GROPPO (DE) WILIELMUS. Libellariae ipsius Archiepiscopo laudatae, 94. Eius mansus, 270. Recordatns, 352.

GRUGNUS JOHANNES. Testis, 269, 392.

Guaita Folia. Filii eius conditionati Archiepiscopi, 34, 37. Foeni secatores, 39. Guaitatores, 43. Vendidit Archiepiscopo terram, et partem quam habebat in molendino de Periculo, 437. Filii eius illam vendiderunt de Subterrato et Britisca, 438. Libellus eorum, 493, 495. Recordatus, 355, 257. Iterum filii ipsius, 403.

Guaita Folia Albertus. Confirmat Hugoni archiepiscopo venditionem partis cuiusdam molendini de Bretesca, 355. Testis, 358.

Guaita Folia ( de ) Bonadonna. Vendidit Archiepiscopo quasdam terras, et partem molendini de Periculo, 437.

GUALMANUS, 126.

Guaracconus. Terra eius , 177. Guaracci. Servitia ab ipsis debita Archiepiscopo , 30.

GUARACUS ALBERTUS. Inter bonos homines Curiae numeratus, 27. Testis, 57, 58.

GUARACUS ALCHERIUS. Tenebat decimas plebium S. Martini de Hyrco et Ordolasci, nec non civitatis Januae, 43. Item plebis Sauri, 46. Illas de Hyrco refutavit Syro archiepiscopo, *ibi*. Filii eius de istis decimis plebium Hyrci sive Herculis et Sauri habebant partem, *ibi*.

Guaracus Bonus Vassallus. Filii eius habebant partem decimarum plebium Herculis et Sauri, 16. Unus ex ipsis Syro II refutavit eas, 29. Erant vassalli Archiepiscopi, 25.

Guaracus Conradus, 27, 366.

Guaracus Gratianus. Vassallus Archiepiscopi, 25. Cui decimas renunciavit, 29. Filia eius, *ibi*.

GUARACUS GUILIELMUS. Filii eius vassalli Archiepiscopi, 25.

GUARACUS MERLO. Terra filiae ipsius, 111.

GUARACUS OBERTUS, 29.

GUARACUS ROLANDUS. Par Curiae Hugonis archiepiscopi, 349.

ugonis archiepiscopi, 349.
Guarasca Rubaldus, 82.
Guardator Amicus. Testis, 470.
Guardator Malcavalca, 94.
Guarello (de) Johannes, 82.
Guarellus Nevarscus, 82.
Guascerius Johannes, 403.
Guascherius Jacobus, 470.
Guastamercatus Petrus. Testis.

GUASTAMERCATUS PETRUS. Testis, 102.

GUASTAPANUS ALBERTUS.. Ab archiepiscopo Syro accipit quasdam terras in locationem, 90.

GUASTAVINUS. Habebat partem decimarum plebis Moneliae, 18. Et Curia recepit illas quas ipse Guastavinus in plebeio Castellionis tenebat, 22.

Guasto (de) Andreas, 82. Gubianus. Terra eius, 254.

GUELFUS AMICUS. Ipse et Anna uxor donant Archiepiscopo locum in Albario, 549. Recipiuntque eum pro locatione, 520. Recordatus, 365.

GUERCIA ( DE ) ALBERTINUS. Operarius Medolici, 48.

GUERCIUS ALBERTUS. Terra eius, 64. GUERCIUS ANFOSSUS. Tenebat partem decimae plebis Bargalii, 13. Recordatus, 302.

Guercius Carus, 425, 426. Uxor eius, ibi.

GUERCIUS GUILIELMUS. Habebat partem decimarum cappellae Olei, 24. Et plebis S. Petri de Arena, *ibi*. Vassallus Archiepiscopi, 25. Interbonos homines Curiae adnotatus, 27. Testis, 58, 470. Recordatus, 302.

Guercius Ido, frater praedicti. Testis, 58.

Guercius Lambertus Habebat partem decimae plebis Hyrci, 16. Et Nervii, ibi. Vassallus Archiepiscopi, 25. Consules absolvunt a querimonia ipsius Lamberti Hugonem archiepiscopum et Rubaldum Porcum, 108.

Guercius Otto. Consul Januae, 118, 152. Recordatus, 362.

GUERCIUS TANTUS. Consules, remoto interdicto ipsius Tanti, laudant quod molendinum Murualli non destruatur, 302.

Guibertus. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 143, 149. Recordatus, 150.

Guibertus. Filii eius, 265. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 295.

Guibertus, nepos predicti. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 295.

GUIDO, 450.

Guido. Testis, 346.

Guido, card. diac. S. Adriani, 451. Guido, episcopus Tiburtinus, 450. Guido filius Guaitafoliae, 355, 357.

Guido, notarius Berengarii et Adelberti regum, 446.

Guido, praepositus S. Laurentii Januae. Subscripsit donationi capellae S. Stephani de Campo Florentiano, 30. Testis, 268. Recordatus, 452.

Guidone ( de ) Oglerius. Consul Januae, 91, 94, 447, 445. Testis, 519, 520. Recordatus, 335, 385.

Guilia, 40. Filii eius guaitatores, 41.

Guilla, consanguinea Rubaldi de Insula. Operaria Nervii, 52, 453.

Guilia, filia Martini Cavedurni. Operaria Nervii, 51, 453.

. Guilia, filia Vicini. Operaria Nervii , 51, 153.

Guilla, filia q. Belloti. Vendidit Archiepiscopo partem molendini de Bertesca, 95. Guillielmus, 452.

Guilielmus. Testis, 57, 58, 416, 438, 452.

Guillelmus. Concordatur cum Ayraldo episcopo pro molendino S. Petri de Arena, sive Pulciferae, 268, 392.

Guillelmus, archiepiscopus Austiensis, 450.

Guillelmus, archipresbyter Bargalii. Testis, 345, 351, 352, 353, 398. Ordinator Curiae archiepiscopalis, 346.

Guillelmus, canonicus S. Nazarii. Testis, 471.

Guillelmus, clericus de Suaro. Testis, 140.

Guillelmus, cognatus Baldi de Morella, 151.

Guilielmus, episcopus Praenestinus, 450.

GUILIELMUS, filius Caphari. Vide Pezullus Guilielmus.

Guilielmus, filius Johannis Brusei. Eius libellus, 161.

Guillelmus, filius q. Boni Senioris de Zinestedo. Vendidit Archiepiscopo medietatem cuiusdam canneti, 133.

GUILIELMUS, filius q. Forzani. Terra eius, 300. Recordatus, 304, 302.

Guillelmus, filius Vicini. Operarius Nervii, 54, 453.

Guillelmus, frater Lanfranci Gastaldi. Operarius Nervii, 52, 154.

Guillelmus, gener Alcherii Guaraci. Testis, 387.

GUILIELMUS, monachus S. Andreae de Sexto. Testis, 390.

Guillelmus, nepos Alberti Vice-comitis. Testis, 446.

Guillelmus, presbyter, 404.

Guilielmus, presbyter S. Romuli. Testis, 397.

Guilielmus, scriba consulum Communis Januae. *Vide* Columba ( de ) Guilielmus.

Guilientius, 452.

Guineguissius. Pensionem debebat Archiepiscopo, 32.

Guinenguisius. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Jan., 295.

GUINEZO, ibi.

Guinezo, 330.

Guinizo magister, 365.

Guisbertus massarius, 285.

Guiscardus, frater Caphari. Syro archiepiscopo decimas renunciavit, 20, 29. Curia Archiepiscopalis tenebat id, quod ipse Guiscardus habebat in S. Petro de Arena, 21. Vassallus Archiepiscopi, 25. Testis, 57, 58, 287. Consul Januae, 417. Recordatus, 449.

Guiscardus, presbyter Archiepiscopi. Testis, 102, 131, 133, 134, 349, 352, 353, 358, 362. Recordatus, 104.

GYBUS JOHANNES. Famulus Archiepiscopi declaratus, 62. HADRIANUS papa IV, 458. Hebo, 340.

Helias. Consul Januae, 72, 74, 100, 594, 405.

Helionus, gener Maritatae de Cerro. Vendidit Archiepiscopo vineam quam ibi habebat, 135.

HENRICUS II REX, 142, 167, 202, 208, 212, 219, 227, 253, 295, 429, 432. Imperator, 171, 176, 185, 241, 257, 278.

Henricus III Rex, 261. Imperator, 239, 296, 399, 434, 435.

HENRICUS IV REX, 282.

HERMANNUS, S. R. E. subdiaconus et notarius, 458.

Hodierna. Vendidit terram Archiepiscopo, 436.

Homodeus. Ab archiepiscopo Syro accipit investituram decimarum Rumallii et Vignalis, 323.

Homodeus, presbyter de Muruallo, 466.

Honoratus. Eius libellus, 163.

Honorius papa III. Abbati de Telieto et Praeposito Mortariensi committit executionem commutationis plebium Gavii et Carantiae inter Ecclesias Januensem et Terdonensem, 472.

HORA BONA PEÇOLUS, 468.

Hugo archidiaconus. Subscribit donationi capellae S. Stephani de Campo Florentiano, 50. Recordatus 216, 217. Electus Archiepiscopus Januae. Formula iuramenti fidelitatis sibi praestiti a vassallis Curiae, 26. Archiepiscopus effectus. Nomina illorum, qui decimas renunciaverunt ei, 29. Consules laudant quod, sine eiusdem Archiepiscopi contradictione, Otto notarius teneat tabulam extra domum suam, 98. Condemnant Petrum Brundum, ut ipsi Hugoni decimam maris solvat, 99. Laudant ei gurretum Murualli, ibi. Item medietatem montis Cornalii et Rochae Taiadae, 100. Concordatur cum Guidoto de Nigrone pro molendino construendo, 101. Emit partem duorum molendinorum, 102. Et sextam partem cuiusdam terrae, 404. Et quantum Lanfrancus Brugnonus, filius et nurus eius habebant in Molazana, 106.

Absolutus a querimonia Lamberti Guercii, 108. Consules laudant ipsi Archiepiscopo decimas et pensionem, quas Petrus Vegius habuit de plebe Sigestri et de aliis locis. 409. Ne Henricus Malus Aucellus inquietet eum pro acquaeductu molendini de Glariolo, ibi. Et quod ab Oberto de Poma habeat decimam frumenti, 110. Concordatur cum Abbate S. Stephani et aliis pro molendinis Besanii . ibi. Consules condemnant Lambertum Porcum et Guilienzonem Gotizonis, ut solvant ei decimam maris, 129. Curiae ipsius Wilielmus Saccus renunciavit terram in Corsi, ibi. Concordatur cum Rubaldo Robaino pro servitiis, operibus et conditionibus Curiae praestandis, 131. Filii q. Beglani de S. Olasco renunciaverunt ei quasdam terras . 132. Emit medietatem canneti in Besanio, 433. Nota emptionum factarum tempore ipsius Hugonis, 436. Emit terras a Lamberto Porco et Druda iugalibus, 262. Opizo marchio Malaspina illi iuravit fidelitatem, 269. Consules laudant quod homines Portus Veneris solvant ei decimam maris, ibi. Pares Curiae laudant quod possit ducere aquam ad molendinum Glarolii, ibique nonnulla opera facere, 300. Quod Bonticus det annuatim minam farinae minus octava pro dicto molendino, 301. Consules laudant quod molendinus Murualli non destruatur, 302. Condemnant Cazaguerram et alios in omnibus iuribus Archiepiscopo spectantibus super villam et homines Mazasci, 303. Otto Brennus et Aidela iugales renunciant ei iura omnia insi Aidelae competentibus super quamplures terras, 304. Orcoita Sardena et filii renunciant similiter ea, quae ipsis competunt pro terra S. Olasci et molendino novo Murualli suprani. 328. Emit quamdam terram, 347. Pares Curiae laudant quod honorabiliter a sanctis-romulensibus recipiatur, 349. Ab Alberto q. Guaitafoliae et consortibus recipit confirmationem venditionis cuiusdam partis molendini de Bertesca, 355. Alia pars ei renunciatur a Bonadona Guaitafoliae et eius filio, 357. Et similiter molendini de Periculo, 358. Emit aliam partem istius molendini et nonnulla bona, 359. Concordatur cum dominis cuiusdam molendini Murualli, 362. Emit terras in S. Olasco et alibi , 363. Judices Curiae laudant debitalem esse Archiepiscopi mansum Petri de Ruffino, 379. Et quidquid tenent Premartini, 380. Et illi adiudicant terram, quam homines Buzanae tenent a flumine Armedani usque ad S. Romulum, 581. Consules laudant ei terram Floranam. 384. Et decimam plebis Sauri. 385. Capitulum decimae maris ipsi Archiepiscopo solvendae legitur, 389. Consules condemnant Baldum Pesalardum, ut solvat ei dictam decimam, 589. Item condemnant Grimaldum, 396. Et naves de Pelago venientes, 460 Locat decimam Begali, ibi. Recordatus, 330, 461.

Hugo. Testis, 95.

Hugo, clericus, 452.

Hugo magister, canonicus S. Laurentii. Arbiter, 99. Testis, 471.

Hugo, magister S. Mariae de Vineis. Testis, 546, 551, 552, 598.

Hugo, presbyter. Ab archiepiscopo Syro accipit nonnullarum terrarum locationem, 90. Testis, 461, 464, 467.

Hugo, presbyter ecclesiae S. Johannis plebis Variae. Ab archiepiscopo Syro accipit locationem quamplurium terrarum, 530.

Hugo presbyter S. Silvestri. Testis, 107.

Hugo Rex, 388.

Hugo, serviens Archiepiscopi. Testis, 393.

Hurri (da) Johannes. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 278.

HURRI (DA) SEGNORANDO. A dicto Oberto res Eccl. Jan. accipit in locationem, *ibi*.

Hyconomi Archiepiscopi, 595.

I

ILDEPRANDUS. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Jan., 143.

ILDEPRANDUS, iudex dominorum regum, 416.

IMA (DE) ANSELMUS, 31.

IMELDA, uxor q. Arnaldi Baltugadi, 64.

INCISA (DE) GANDULPHUS. Tenebat domnicatum de Boasio, 368.

Indo presbyter, 433.

INFANTIBUS (DE) JOHANNES. Consul Januae, 409.

Ingelfredus (de) Baldoinus. Testis, 419.

INGEZA, 285.

Ingo, 142. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 143, 149, 201. Eius libellaria, 168, 256. Terra eius, 254.

Ingo. Servitia debebat Archiepiscopo, 51.

Ingo, filius q. Johannis. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 225.

Ingone ( DE ) OBERTUS. Conditionatus Archiepiscopi, 35.

INNOCENTIUS PAPA II. Concilium celebravit, in quo de ecclesiarum decimis detentoribus actum est, 28.

Monasterio S. Syri Jan. confirmat decimas, eidem ab Oberto episcopo donatas, 446. Recordatus, 457.

Insula (DE) Homines, 91. Innocentius papa II confirmat monasterio S. Syri decimas a civibus cognationis de Insula debitas, 446. Alexander papa III hunc iudicatum approbat, 457.

Insula ( de ) Guillelmus , filius Oberti. Renunciavit decimas Archiepiscopo , 29.

Insula (de) Johannes. Testis, 324. Insula (de) Obertus. Renunciavit decimas Archiepiscopo, 29. Testis, 393.

Insula (de) Oglerius, sive Ogleronus. Filii eius habebant partem decimae de Nozalogo, 47. Plebis S. Cypriani et capellae Cisini, 22. Et plebis Langasci, 23. Erantque vas-

salli Archiepiscopi, 25. Ipse Oglerius debebat servitia eidem Archiepiscopo, 31. Testis, 58, 346. Par Curiae, 349. INSULA (DE) RUBALDUS. Operarius Nervii, 52, 53, 453. Famulus S. Syri, 69.

IPIPINUS, 152.

ISA (DE) SILVESTER. Concordatur cum Archiepiscopo pro molendinis construendis, 141.

Isabella, soror Johannis Morelli. Guaitatrix, 43.

ISAE JORDANUS. Testis, 88. ISEMBARDUS. Testis, 322.

ITA, uxor Beglani de S. Olaxo. Vendidit terras Hugoni archiepiscopo, 363.

ITERIUS, 72.

ITOLINA. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 486.

ITOLUS ANDREAS. Bona eius, 306.

.]

Jacobinus, nepos presbyteri Oberti de Rivarolio, 87.

Jacobus, presbyter. Testis, 326. Jannasia, 463.

JOCERAMUS. Ab archiepiscopo Syro accipit locationem Insulae Bonae S. Romuli, 123.

Joculator Guandalinus, 245, 402.

JOFFREDUS FULCO. Consul S Romuli, 420. Testis, 384, 382.

JOHANNES. Eius libellus, 234.

Johannes, 282.

Johannes, 289.

JOHANNES, 305.

JOHANNES, 321.

JOHANNES, 400.

JOHANNES, ibi.

JOHANNES. Terra eius, 415.

JOHANNES. A Raperto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 156.

JOHANNES. A Theodulpho episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Jan., 161, 162.

JOHANNES. *Ut supra*, 271. Item ab Johanne episcopo, 261.

JOHANNES. Ab Johanne episcopo accipit in locationem nonnulla castaneta et medietatem libellariae Creti, 247.

JOHANNES. Ab Johanne episcopo accipit in locationem terram Eccl. Jan., 243.

Johannes. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res ecclesiae S. Damiani de Strupa, 182, 184. Item a Landulpho, 175, 177.

Johannes, germanus praedicti. *Ut* supra, 184.

Johannes. Ut supra, ibi.

JOHANNES. Ut supra, ibi.

JOHANNES. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Jan., 143, 149.

Johannes.  $Ut\ supra$ , 253.

JOHANNES. Ut supra, 241.

JOHANNES. Ut supra, 252.

JOHANNES. Ut supra, 201.

Johannes. A Landulpho episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Jan., 202.

JOHANNES. A Conrado episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 254.

JOHANNES. Ut supra, ibi.

JOHANNES. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 167, 171.

JOHANNES, germanus praedicti, 171.

JOHANNES. Ut supra, 165.

JOHANNES. Ut supra, 282.

JOHANNES, 315.

JOHANNES, ibi.

JOHANNES. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem res Ecclesiae Jan., 315.

JOHANNES. Conditionatus Archiepiscopi, 35.

JOHANNES. Terra filiorum ipsius Archiepiscopo laudata, 94.

JOHANNES. Famulus Curiae S. Michaelis de Lavania, 153.

Johannes, abbas ecclesiae S. Syri Miliani. Vide Johannes monachus.

JOHANNES, acholitus Eccl. Jan., 417, 418.

Johannes, archiepiscopus Januae. Homines familiae de Bulgaro confitentur ipsi Archiepiscopo antiquitus habuisse pro feudo decenum introitus Portus Januae Palatio Archiepiscopali spectantis, 474.

Johannes Bonus, filius Oberti Rufi. Juravit fidelitatem Archiepiscopo, 455.

JOHANNES, clericus. A Conrado episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 449, 280.

Johannes, clericus Archiepiscopi. Testis, 349.

Johannes, cognatus Baldi de Morella, 151.

JOHANNES, consanguineus Ansaldi Parvi, 403.

JOHANNES, consanguineus Razi, 153.

JOHANNES, de loco Manonia, 418. JOHANNES, de loco Summaripa, 419.

Johannes, diaconus, 430, 433. Johannes, diaconus Alexandri hyconomi, *sive* ecclesiae S. Mariae de Castello. Testis, 364, 464, 466.

Johannes, diaconus card. S. Nicolai in carcere, 450.

Johannes, episcopus Januae, 90, 425. Locat bona Eccl. Jan., 142, 143, 149, 166, 172, 173, 175, 199, 201, 204, 205, 207, 211, 214, 218, 226, 227, 241, 243, 245, 247, 248, 250, 252, 253, 258, 261, 273, 275, 287, 294, Item S. Damiani de Strupa, 179, 182, 184. Donat ecclesiam S. Syri Januae monachis S. Benedicti, ibique ordinat abbatem, 427. Concedit eisdem ecclesiam SS. Victoris et Savinae, 430. Eius progenies, 406.

Johannes, filius Bernardi magistri. Testis, 342.

Johannes, filius Bonae Noctis. Operarius Nervii, 51, 453.

JOHANNES, filius Ferracuti, 470. JOHANNES, filius Gislae. Eius libellus, 161.

Johannes, filius Ledae de Galliano. Conditionatus Archiepiscopi, 48, 152.

JOHANNES, filius Loperti, servus Eccl. Jan. A Landulpho episcopo locatus. 291. JOHANNES, filius Maifredi, 82.

JOHANNES, filius Martini. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem tercierium vineae in Corsi, 297.

Johannes, filius Oberti de Campo Casturno, 403.

Johannes, filius Pagani de Campo Domnico, *ibi*.

JOHANNES, filius Petri Caiti. Conditionatus Archiepiscopi, 55.

Johannes, filius q. Alberici. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 275. Item ab Oberto, 274.

Johannes, filius q. Bonizonis Macannani. Accipit locationem tertii oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bayali, 400.

Johannes, filius q. Guidonis. Confirmat Hugoni archiepiscopo venditionem cuiusdam partis molendini de Bertesca, 355.

JOHANNES, filius q. Johannis. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem res Eccl. Jan., 321.

Johannes, filius q. Odonis. Ut supra, 314.

JOHANNES, filius q. Pagani. Ab archiepiscopo Syro accipit locationem mansi et molendini de Cerro, 332.

Johannes, filius q. Veriosi presbyteri, 457.

JOHANNES, filius Rodulphi. Ab archiepiscopo Bonifatio accipit locationem montis Creti, 465.

Johannes, filius Wilielmi de Ansaldo. Testis, 554.

JOHANNES, frater Primi de S. Sylo, 403.

JOHANNES, gener Servidei. Ab archiepiscopo Syro accipit investituram decimarum Bombellii, Vignalis, Rumallii et Certenni, 399.

Johannes, monachus. A Landulpho episcopo abbas et pater ecclesiae S. Syli Miliani creatus, 458. Locat domumcultam et pratum prope dictam ecclesiam, 440.

JOHANNES, nepos Bonizi. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 207.

Johannes, nepos Caphari et Guiscardi. Vassallus Archiepiscopi, 25.

JOHANNES, nepos Leonis. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 205.

JOHANNES, presbyter, 142.

Johannes, presbyter, 488.

Johannes, presbyter, 205.

JOHANNES, presbyter. Commutat cum Theodulpho episcopo nonnullas terras, 413.

JOHANNES, presbyter. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 486.

JOHANNES, presbyter. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem terram Eccl. Jan., et quartum decimae Leivi et Roboreti, 344.

JOHANNES, presbyter. Testis, 452. JOHANNES, presbyter de Covario, 404.

JOHANNES, presbyter de Salterana. Testis, 91, 95, 310, 525, 526, 545, 582, 598, 399, 404.

Johannes, presbyter de Zenega, 404.

Johannes, presbyter S. Donati. Testis, 338.

Johannes, presbyter S. Mariae de Castello, 386,

Johannes, presbyter S. Nazarii. Testis, 587.

JOHANNES, presbyter S. Savinae. Testis, 367.

Johannes, tit. S. Grisogeni presb. card., 450.

JOHANNES, servus Eccl. Jan. A Landulpho episcopo locatus, 291.

Johannes , servus Eccl. Jan. Ut supra , ibi.

Johannes, servus Eccl. Jan. Ut supra, ibi.

Johannes , servus Eccl. Jan. Ut supra , ibi.

JOHANNES subdiaconus, 433.

Johannia. Terra eius, 231.

Johannonus. Filii eius foeni secatores, 39.

JONATHAS, patruus filiorum Oberti Uso de Mari. Vassallus Archiepiscopi, 25.

JORDANIS, consul Imp. Rom., 574. JORDANIS, presbyter. Testis, 346. JORDANUS, presbyter de Reco. Testis, 346.

JORDANUS, presbyter de Strupa. Testis, 468.

JOVELALLO, 464.

JUBLAM, 126.

JUDEX ARDECION. Testis, 287.

Judex Ardericus. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem terram Eccl. Jan., 267.

Judex Arnaldus, 94. Judex Bigotus. Testis, 390. Judex Conradus. Terra eius, 288. Judex Guilielmus, 54. Consul Januae, 72, 400. Testis, 268.

Judex Guininguisius, 269, 365, 392.

JUDEX HENRICUS. Testis, 401, 404, 305, 327, 329, 363. Consul Januae, 429. Recordatus, 384.

Judex Hugo. Consul Januae, 3, 4, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 81, 93, 142, 149, 158, 171, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 192, 194, 196, 198, 199, 200, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 240, 242, 243, 245, 216, 247, 219, 224, 225, 227, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 239, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 250, 251, 253, 255, 257, 258, 259. Testator publicus, 100. Testis, 116, 333, 393. Judex Johannes. Consul Januae, 502.

Judex Marchio. Vassallus Archiepiscopi, 25, 31. Testis, 416, 246, 247, 309, 326, 354. Recordatus, 365, 404.

JUDEX NICHOLA, filius Pandulfi, 32, 355, 365. Eius domus, 308. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem terram Eccl. Jan., 352.

JUDEX OPIZO, de Placentia. Testis, 397.

JUDEX OTTO. Consul Januae, 61, 62, 63, 64, 65, 75, 76, 95, 415. Testis, 416, 268, 298, 309, 354, 583. Recordatus, 401.

Judex Petrus. Testis, 416, 455, 515, 517, 518, 523, 535, 404.

Judex Rainaldus. Testis, 595, 397.

JUDEX ROBERTUS. Testis, 155, 340.

JUDEX TEUTEFREDUS. Terra eius, 288.

Judices, 54.

JUDICES CURIAE ARCHIEPISCOPI HUGONIS, 379, 380, 381.

Judo, 437.

Jugaglano (de) Johannes, 82. Jugo (de) Albertus, 267.

Jugo Secco (de) Constancius, 82.
Julianus, Praefectus Palatii Imp.
Constantinop., 374.

Justae Rogerius. Consul Januae, 108, 330, 384, 390.

Justinianus Imperator, 370, 371, 375.

JUVENALIS, 164.

JUVENALIS, 494.

JUVENALIS. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Jan. 205.

JUVENALIS, 330.

JUVENALIS, frater Anselmi Cavazae. Vendidit Archiepiscopo partem, quam habebat in pastino de Corsi, 199.

JUVENTIUS, 469. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 473.

Juvenzo, servus Eccl. Jan. A Landulpho episcopo locatus, 291.

L

LABORANS MARTINUS, 188. Accipit in locationem res Eccl. Jan., 254. LABORATOR MARTINUS, 296.

LACTIFREDUS, tit. S. Vitalis presb. card., 450.

LAGNETO (DE) ALBERTUS. Habebat partem decimae plebis Monelii, 19. Et Castellionis, 22.

LAGNETO (DE) GANDULPHUS. Filii eius habebant partem decimae plebis Monelii, 19.

LAGNETO (DE) GUILIELMUS. Habebat partem decimae plebis Sigestri, 18.

LAGNETO (DE) OGLERIUS. Filii eius habebant partem decimae plebis Variae, 18. Et Castellionis, 22.

LAGNETO (DE) TEDISIUS. Habebat partem decimae plebis Castellionis, 22.

LAMBERTO (DE) PHILIPPUS, 54, 405. Consul Januae, 58, 73, 74, 455. Testis, 155. 308, 310, 329, 332, 345, 351, 380, 381, 382. Arbiter inter Syrum archiepiscopum et Archipresbyterum S. Cypriani, 118. Inter praedictum et Capharum, 297. Inter praedictum et Martinum Ceresiarium, 394. Par Curiae, 500, 301.

LAMPADIUS, Cons. Imp. Rom., 372. Lancio (de) Girardus. *Vide* Girardus, filius q. Lanci de Molaciana. LANCIUS, 359, 360.

LANDA (DE) BONIFATIUS. Vassallus Archiepiscopi, 245.

LANDULPHUS episcopus Januae. Locat bona Eccl. Jan., 467, 470, 477, 202, 208, 256, 277, 290. Item S. Damiani de Strupa, 475. Item S. Michaelis de Lavania, 285. Item S. Marcellini de Lavania, capellae S. Juliae de Kalaolo, et S. Laurentii Januae, 290. Donat monasterio S. Syri basilicam S. Marcellini, 455. Commutat mansum, 455. Constituit abbatem S. Syli Miliani, 458. Locat domumcultam et pratum ipsius ecclesiae, 440.

LANEGANO (DE) BALDUS, 82.

Lanfrancus. Guaitator, 43. Testis, 57, 453. Terra eius, 196. Recordatus, 315.

Lanfrancus. Concordatur cum Ayraldo episcopo pro molendino S. Petri de Arena, sive Pulciferae, 268, 362.

Lanfrancus, canonicus S. Laurentii. Testis, 470.

LANGASCINUS FERRARIUS JOHAN-NES. Pensionem debebat Archiepiscopo, 32. Accipit in locationem res Eccl. Jan., 246. Uxor eius, 52, 248. LANZAGUDA MERLO. Testis, 347.

49

Lanzo. Accipit in locationem res Eccl. Jan., 295.

Lanzo. Ut supra, ibi

LANZO sive LAPSO, vel LASSUS OBERTUS, 37. Guaitator, 42.

LARDELLO MARTINUS, 266.

LASTARIA (DE) BELLOTUS, 363.

LAUDENSIS GUIDO, iudex. Vassallus Archiepiscopi, 25. Consules laudant destrui opus ab ipso factum super terram Archiepiscopi, 97. Consul Januae, *ibi*. Testis, 101, 102, 144, 334, 345, 340.

LAURO sive LORI ( DE ) MANFREDUS. Conditionatus Archiepiscopi, 50. Operarius Nervii, 51, 53. Famulus S. Syri, 69, 153.

LAVANIA (DE) COMITES. Habebant partem decimae plebis Rapalli, 16. Qui sint, 17. Item habebant decimas Terrae Campascae, Libiolae et Ameae, 18. Et quarterium decimae plebis Variae, *ibi*. Vassalli Archiepiscopi, 26. Eorum libelli, 290, 294.

LAVANIA (DE) RUBALDUS. Filii eius tenebant partem decimarum plebis Sigestri, 47. Emdidasci et Nuani, 48.

LAVANIA (DE) TEUCIUS, presbyter. Testis, 321.

LAVANINUS ALBERTUS. Accipit locationem tercierii vineae in Corsi, 297.

LAVANINUS JOHANNES, 54.

LAVEZO WILIELMUS, 88.

LECAVELUM OPIZO. Consul Januae, 83, 84, 85.

LEDA. Eius progenies, 406.

Leda (de) Johannes, 47, 337. Ledo, 400.

LEDO, ibi.

Leo. Accipit in locationem res Eccl. Jan., 209, 236, 143, 211, 177. Item res ecclesiae S. Damiani de Strupa, 484. Recordatus, 148, 150.

Leo. Accipit in locationem res Eccl. Jan., 449, 204, 205, 207, 248, 250, 252, 208. Eius pratum, 262.

Leo. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 205, 248.

LEO, imperator. Lex *Jubemus* ab co edita, 572.

Leo, magister. Terra eius, 142. Leo papa IV, 446.

Leo, dictus Mal Judica, 222, 255. Leoprandus. Accipit in locationem res Eccl. Jan., 498, 499.

LEPORATUS JOHANNES, 467.

LEPORATUS OLRICUS, ibi.

Lercarius Albertus, 404. Testis, 405.

Lercarius Hugo. Domus ipsius Archiepiscopo laudata, 78. Testis, 393.

Lercarius Rubaldus, 404, 405.

Lercarius Wilielmus. Testis, 468.

LEUPERTUS, 267.

LEVALLI (DE) GISO, 265.

Levi (de) Albertus. Testis, 399. Levi (de) Ansaldus. Tenebat partem decimae de Bembelia, 14. Quas accepit in locationem a Syro II, 320. Et pro quibus solvebat pensionem Archiepiscopo, 369. Testis, 399. Recordatus, 265, 322.

Levi (de) Garganus. Testis, 399.

Levi (de) Merlo, 322. Levi (de) Obertus. Testis, 399.

LEVI sive LEVALLI (DE) SELVERATUS, 265. Testis, 321, 322.

Liberi Homines, 419.

LINAL (DE) BONUS FILIUS, 266.
LINGUA ALBERTUS Operarius Nervii, 51, 55, 455. Olim gastaldus
Episcopi Januen., 53. Eius Breve,
ibi. Famulus S. Syri, 69. Terra
eius Archiepiscopo laudata, 388.

LIPRANDO (DE) RINALDUS, 425.
LITULPHUS. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 295.

LOERIO (DE) SYMON, 468. Testis, 469.

Lomangano, 267.

Lombardus Johannes. Condemnatus ad solvendam Archiepiscopo decimam maris, 396.

LOPERTUS, 153, 291.

LORIOLUS. Vendidit Archiepiscopo id quod habebat in Vico Molacio, 435. LORMANNUS. Filii eius operarii Mo-

LORMANNUS. Filii eius operarii Molacianae, 39.

LOROLIUS GANDULPHUS, 469.

LOTHARIUS III, imperator. Eius constitutio feudorum, 455, 347.

Lucas, presb. card. tit. SS. Johannis et Pauli, 450.

Lucensis Benedictus. Testis, 404.

Lugarus Jordanus, 82.

Lumalcuzedo, 267.

Lupo, 237, 271.

Lupus, 144.

LUPUS, 400.

Lupus Johannes, 289, 353.

Lusidus, 144.

Lusius, 381.

Lusius Guillelmus. Consul Januae, 5, 4, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 442, 449, 458, 471, 477, 478, 480, 481, 485, 485, 487, 489, 492, 494, 496, 498, 499, 200, 202, 205, 205, 206, 208, 209, 240, 242, 243, 245, 246, 247, 249, 221, 225, 227, 228, 250, 252, 254, 256, 258, 259, 251, 253, 255, 257, 258, 259. Tenebat decimam plebis Celanisi, 42. Et Rapalli, 43. Dictam decimam Celanisi refutavit, 22, 28. Terra eius Archiepiscopo laudata, 70. Vendidit eidem decimam Celianae, 458.

Lusius Obertus. Filii eius vassalli Archiepiscopi, 25.

LUTARDUS, 415.

## M

MABILIA, filia Cunizonis. Ab archiepiscopo Syro accipit locationem cuiusdam domus in S. Petro de Arena, 337.

MACALLUFUS. Operarius Molacia-nae, 39.

MACANNANUS BONIZO, 400. MACERETO (DE) GREGORIUS, 469. MACOBRIUS notarius. Commemoratio eius mortis, 386.

Maçola, 470.

MADELBERTUS, 448: '

MADELBERTUS, 418.

MADELBERTUS, filius Bruningi et frater Andreae. A Theodulpho episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 271. Item ab Johanne, 172, 211, 245. Terra eius, 145, 146, 166. Filiae eius, 145. Eius molendinum, 259, 240. Eius mansio, 246. Eius libellaria, 252, 254. Recordatus, 148, 195.

MADELBERTUS. Ab Johanne episcopo accipit in locationem nonnulla castaneta, et medietatem libellariae Creti, 247.

MADELBERTUS. A Conrado episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 447.

Madio (de) Johannes, 82.

MADUZENE (DE) VASSALLUS. Testis, 434.

MAGLOLO ( DE ) JOHANNES, 451. Accipit in locationem tertiam partem oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 400.

MAGLOLO (DE) OBERTUS, 403.

Maglolo (de) Sterpon, ibi.

Mainardo (de) Oliverius. Testis, 405.

Mainardus. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 145. Eius libellaria, 231.

Mainfredus. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Jan., 466.

Mainfredus, 218, 220. Filii eius, 568.

Mainucius, servus Eccl. Jan. A Landulpho episcopo locatus, 291.

MALASPINA OPIZO, marchio. Vassallus Archiepiscopi, 26. Cui iuravit fidelitatem, 269.

Malcavalca Wilielmus. Testis, 324, 585.

MALCLAVELLUS OBERTUS, 82.

Malleolo (de) Martinus, 468.

Malleolo (de) Nichola. Operarius Molacianae, 39.

MALLEOLO (DE) PAGANUS, 265.

Mallonus Ansaldus. Consul Januae, 79. Testis, 91.

MALLONUS BONUS SENIOR. Consul Januae, 4. Testis, 116.

MALLONUS HENRICUS. Consul Januae, 129.

MALLONUS WILIELMUS. Consul Januae, 405, 410.

Malosius Johannes. Terra eius, 422.

Malsanus Raifredus. Vendidit quamdam decimam Archiepiscopo, 457.

MALUS FILIASTER JOHANNES. Habebat partem decimae plebis Variae, 48. Quam Syro archiepiscopo renunciavit, 29.

Malus Mantellus. Tenebat partem decimae Bargalii, 19.

Malus Ocellus Guilielmus. Consul Januae, 60. Recordatus, 405. Testis, 319, 520.

Malus Ocellus Henricus. Consules laudant quod Archiepiscopus ab ipso Henrico non molestetur pro acqueductu molendini de Glariolo, 109.

MALUS OCELLUS JOHANNES. Consul Januae, 588.

Malus Ocellus Obertus. Consul Januae, 56, 58, 429. Testis, 519, 520.

Manardus, notarius Sacri Palatii, 457.

Manducans Ferrum Jordanus. Syro II decimas renunciavit, 29.

MANDUCANS PYRUM. Filii eius operarii Molacianae, 38.

MANDUCANS SALSAM BONUS VAS-SALLUS. Testis, 419.

MANERIUS BONUS. Testis, 397.

MANGANELLUS CONRADUS. Vide Conradus II Episcopus Januae.

Mannerio Wilielmus. Testis, 405.
Manens Martinus, 405.

Manesseno (de) Obertus. Obertus episcopus donat monasterio S. Syri decimas quas filii dicti Oberti ipsi episcopo debebant, 444.

MANUFUSDE OBERTUS, 469.

MANZASCUS JOHANNES. Testis, 469.
MARABOTUS. Una cum filiis suis habebat partem decimarum plebis S. Ursicini, 20. Quam renunciavit, ibi. Similiter domus eius tenebat quarterium decimae plebis Celanisi, 22. Vassallus Archiepiscopi, 25. Inter bonos homines Curiae adnotatus, 27. Iterum Syro II decimas renunciavit, 29. Enumerantur servitia a domo et consanguineis ipsius debita Archiepiscopo, 31. Testis, 416, 309. Recordatus, 391.

Marascinus. Eius libellus, 463. Maraxi Bonus Senior, 344. Maraxi (de) Michael. Testis, 335. MARAXI ( DE ) OLIVERIUS. Testis, 114, 563. A Syro II accipit locationem terrae Eccl. Jan., 541. Vendidit Archiepiscopo Hugoni medietatem cuiusdam canneti, 133. Arbiter inter dictum archiepiscopum et dominos molendini de Muruallo, 362.

MARCHIO. Conditionatus Archiepiscopi, 49, 50, 152.

MARCHIONE NIGRONIS (DE) ALBERTUS. Testis, 334.

MARCHIONE NIGRONIS (DE) ANSAL-DUS. Testis, 331.

MARCHIONES, 17, 313.

MARCHISINUS. Conditionatus Archiepiscopi, 50.

MARCHISIUS, filiaster Guaita Foliae. Secator foeni, 39.

MARCHUS. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res ecclesiae S. Damiani de Strupa, 479, 484. Item a Landulpho, 475. Recordatus, 490.

MARCHUS. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 258.

MARCHUS, presbyter. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 226.

MARCIANUS, clericus. A Conrado episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 305.

Marconus. Terra eius, 261.

MARENZAN WILIELMUS, 82.

MARGALIONUS GUILIELMUS, 47. Vendidit Archiepiscopo locum de Configno, et castanetum, 456.

MARI (DE) OGLERIUS. Consul Januae, 62.

MARI (DE) OTTO. Filii eius habebant pro feudo partem decimarum plebis Rapalli, 16.

MARINI WILIELMUS. Consul Januae, 127, 391.

MARINO ( DE ) PASCHALIS. Consul Januae, 98, 99.

MARINUS, 126.

MARINUS, 166.

MARINUS. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 165.

MARINUS ARCHIEPISCOPI. Testis, 326.

MARINUS, scriba, 381.

Mariscotus, nepos Hugonis archiepiscopi, et magister. Terra ipsius Archiepiscopo laudata, 94. Testis, 461, 469.

MARTINUS, 166.

MARTINUS, 222.

MARTINUS, 284.

MARTINUS, 297.

MARTINUS, 345.

MARTINUS, 345.

MARTINUS, 400.

Martinus, 400.

MARTINUS, 400.

25

MARTINUS, 422.

MARTINUS. Eius libellaria, 168.

MARTINUS. Terra eius, 254.

Martinus. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res ecclesiae S. Damiani de Strupa, 184.

Martinus. Ab eodem episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 252, 253.

MARTINUS. Ut supra, 226.

MARTINUS. A Conrado episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 234.

MARTINUS. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 274.

MARTINUS. Ut supra, 278.

MARTINUS. Ut supra, ibi.

MARTINUS. Ut supra, ibi.

MARTINUS. Ut supra, 282.

MARTINUS. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem terras Ecclesiae Jan., 314.

MARTINUS. Operarius Molacianae, 39. Guaitator, 43.

MARTINUS. Operarius Nervii, 53.
MARTINUS. Conditionatus Archiepiscopi, 55.

MARTINUS. Testis, 452.

MARTINUS, archipresbyter Nervii. Huius loci operarius, 51.

MARTINUS, avius Johannis, 182. A Theodulpho episcopo accipit in locationem res ecclesiae S. Syri Miliani, 222. Item Eccl. Jan., 233, 236, 257. Item ab Johanne, 205, 243.

MARTINUS, clericus, 336.

Martinus, extimator, 436, 437.

MARTINUS, filius Bonae Noctis. Operarius Nervii, 54, 453.

Martinus, filius q. Lupi. Accipit locationem tertiae partis oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 400.

MARTINUS, maritus Bergae, 233. MARTINUS, presbyter, 195.

Martinus, presbyter. Operarius Nervii, 53.

MARTINUS, presbyter. Haeredes eius, 125, 126. Recordatus, 581. Epistola Syri II circa investituras descendentium a quatuor filiis ipsius presbyteri, 598. Martinus, presbyter S. Ursicini. Testis, 454.

MARTINUS, presbyter card. tit. S. Steph. in Coelio Monte, 450.

Martinus, servus ecclesiae S. Mariae plebis Bavali. Ab Johanne episcopo locatus, 288.

Marzai. Terra eius, 306.

MASARE (DE) FULCO. Vendidit Syro II locum in Morella, 325.

MASCARUS VIVENCIUS, 82.

Massarii. Status eorum iuxta ianuensium consuetudines, 312.

MASTRELLO FULCO, 402.

MATILDA. Vide PATARDA ( DE )

MATILDA, filia Cononis de Vezano, 22.

MATRONA (DE) GANDULPHUS. Filii eius habebant pro feudo partem decimarum plebis Rapalli, 16. Item plebis Langasci, 23. Servitia a domo ipsius debita Archiepiscopo, 31.

MATRONA (DE) IDO, filius praedicti. Testis, 57.

MAULOVREA WILIELMUS, 384.

MAURO. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 281.

Mauro, 399.

Mauro, 400.

Mauro (de) Guilielmus. Consul Januae, 58. Recordatus, 436.

Mauro (de) Tanclerius. Consul Januae, 73, 74, 453. Testis, 339.

MAURONE (DE) ALDA, 339.

Maurus, 35.

Maurus, 166.

Maurus, filius q. Johannis Lupi. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 289, 555. Terra eius, 290, 354. Mansio ipsius, 555.

Maurus, filius q. Martini. Accipit locationem tertiae partis oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 400.

Maurus , filius q. Michaelis. Ut supra , 400.

MAURUS GANDULPHUS. Conditionatus Archiepiscopi, 33.

Maurus Wilielmus, 82,

MAXELLADRUS JOHANNES, 154.

MAXEMANO (DE) ARMANNUS, 82.

MAXEMANO (DE) BALDUS, 82.

MAZAMORUS JOHANNES. Testis, 362.

MAZANA (DE) VASSALLUS, 151.

MAZARDO MARTINUS. Accipit locationem tertiae partis oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 400.

MAZASCO (DE) PETRUS, 306.

MAZASCUS. Testis, 464, 467.

MAZELEGA (DE) MARTINUS, 82.

MAZISCOLA ECCLESIAE JAN., 21.

MAZORANO (DE) GOTIZO, 42.

MAZORANO (DE) PLENA, 42.

Mazuco. Testis, 452.

MAZUCO JOHANNES. Eius libellus, 277.

Medicus Jofredus, 305.

MEDICUS LAMBERTUS. Habebat partem trium navium pro libellaria, 27.

MEDICUS NICHOLA. Vide JUDEX NICHOLA.

Medicus Pandulphus. Pensionem debebat Archiepiscopo, 32. Domus eius, 337. Terra ipsius, 352. Quam emit a Syro II, 355.

Medicus Panis Ansaldus. Guaitator, 42, 43. Recordatus, 403.

MEDOLICO (DE) ALLUS. Testis, 316. Ab archiepiscopo Syro accipit locationem mansi de Podio, 318. Recordatus, 345.

Medolico ( de ) Bonus  $\,$  Matus , 365.

MEDOLICO (DE) FERRARIUS. Testis, 405, 327.

MEDOLICO ( DE ) GIRARDUS. Vide MORELLA (DE) GIRARDUS, gastaldus. MEDOLICO ( DE ) GUILIA. Vendidit

Syro II terram in Medolico, 439.

MEDOLICO (DE) ROLANDUS, filius Allonis. Ab archiepiscopo Syro accipit locationem loci Marenedi, 345.

MELEMBERGA, 174.

Melior, presbyter Lavaniae. Testis, 537. Archipresbyter plebis S. Stephani eiusdem loci, 344. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem quasdam terras Eccl. Jan., atque quartam partem decimae Levi et Roboreti, *ibi*.

Melmi (de) Curradus. Collector pensionis Dominorum de Volta, 266.

Melmi ( de ) Homines. Breve eorum, 266.

Melus Guilielmus. Testis, 269, 392.

Meralda. Ab archiepiscopo Syro accipit locationem castaneti Ecclesiae Jan., 315.

MERCADANS. A Consulibus condemnatus pro solvenda Archiepiscopo decima maris, 396.

Merdempè Bonus Johannes. Testis, 317, 318.

Merdempė Obertus. Testis, 317, 518.

Merdeventer Conradus, filius Aldevrandi. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 285. Recordatus, 286, 287.

MERELLO (DE) SYMON, 467.

Merco. Testis, 355. Consules laudant ei facultatem ducendi acquam ad molendinum suum, 364.

MERLO sive DE MERLONE JOHANNES. Uxor eius conditionata Archiepiscopi, 51. Locus Clapae quem
ipse Johannes tenebat eidem Archiepiscopo laudatus fuit, 75.

Merlotus. Syro II decimas renunciavit, 29.

MERLUS, 452.

MERLUS, frater Buterici. Vassallus Archiepiscopi, 25.

Messurro, 365.

MICHAEL, 400.

MICHAEL. A Raperto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 459.

MICHAEL. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 469.

MICHAEL, subdiaconus. Testis, 87, 119. Diaconus, et testis, 124. Diaconus Archiepiscopi, sive archidiaconus, et testis, 310, 323, 326.

Migesius. Obertus episcopus donat monasterio S. Syri decimas quas filii dicti Migesii ipsi episcopo debebant, 441.

MIGLAR (DE) NICHOLA, 82.

Mineza, ancilla Ecclesiae Jan. A Landulpho episcopo locata, 291.

MINISTERIALE THEODULPHI EPI-SCOPI, 419. Mocalagno (de) Albertus, 82.
Mocalano (de) Bertolotus, 82.
Modonesi Raynardus, 49. Tenuit quarterium decimae plebis Plicaniae, *ibi*.

MOLACIANA, sive MOLAZANUS. Guaitator, 42. Recordatus, 560, 403.

MOLACIANA (DE) ALBERTUS, presbyter. Testis, 342.

MOLACIANA (DE) ALERIUS. Conditionatus Archiepiscopi, 53.

Molaciana ( de ) Amarigus. Ab archiepiscopo Bonifatio accipit locationem montis Creti, 465. Recordatus, 467.

Molaciana ( de ) Bucconus. Testis, 390.

Molaciana (de) Gandulphus, 260. Molaciana Johannes. Conditionatus Archiepiscopi, 36.

Molaciana ( de ) Mançius, 471, 472.

Molacianus, 148, 150.

Molacianus. A Landulpho episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 477. Item ab Johanne res ecclesiae S. Damiani de Strupa, 484.

Molestia Johannes, 402.

Monaci Ordinis S. Benedicti. Introducti in ecclesiam S. Stephani Campi Florentiani, 29. S. Syri Januae, 427. SS. Victoris et Savinae prope Januam, 430. S. Syli Miliani, 438. In S. Stephano existentes, 126.

Montanarius. Habebat partem decimarum villae Trasii suprani, Cerreti, Feleti et Sevasci, 19.

Montanarius Johannes, 82. Monte (de) Boso. Conditionatus Archiepiscopi, 55, 405.

MONTE (DE) GIRARDUS. Guaitator, 45. Eius libellus, 145.

Monte (de) Johannes, filius praedicti Bosonis. Eius libellus, 145. Libellaria ipsius, 226.

Monte ( de lo ) Leo. Libellaria cius , 243.

Monte (de lo) Petrus. Libellaria eius, 243.

Monte Asignano (de) Zenoardus, 267.

Monte Asignano (de) Pexo, 267. Monte Cuco (de) Ricius. Tenebat partem decimarum Trasii suprani, Cerreti, Feleti et Sevasci, 49.

Monte Jardino (de) Symon. Vassallus Archiepiscopi, 26.

Monte Longo ( de ) Bellandus, 266.

Monte Rosario ( de ) Andreas, 266.

Monticello (de) Guido, 94, 265.

Monticello (de) Guillelmus, 90.

Morella. Donus huius praenominis erat conditionata Archiepiscopi, 46.

Morella, 47.

Morella (DE) Baldus. Conditionatus Archiepiscopi, 48, 151.

Morella ( de ) Bonifacius. Testis, 339.

Morella (DE) Girardus, sive Berardus, gastaldus, filius q. Johannis. Colligebat decimas et erat conditionatus Archiepiscopi, 46, 48. Filii et nepotes eius erant famuli Eccl. Jan., 61. Vendidit dicto Archiepiscopo id quod habebat in Cucullo, 434. Et partem cuiusdam castaneti, 435. Figarium ipsius, *ibi*. Testis, 316, 333, 359, 367. A Syro II accipit in locationem res Ecclesiae Jan. in Morella, et quamdam partem molendini de Cerro, 337.

Morella ( de ) Johannes, 337, 359.

Morella (de) Obertus, 45, 454. Morella (de) Oglerius. Testis, 539.

Morello (DE) Opicio, 468.

Morello (DE) Willelmus, 468.

Morello (de) Vivaldus, 467.

Morellus. Conditionatus Archiepiscopi, 34.

Morellus Johannes. Conditionatus Archiepiscopi, 36. Guaitator, 42. Eius libellus, 209. Recordatus, 402.

Morellus Rubaldus. Testis, 402, 358, 359. Vendidit nonnulla bona Hugoni archiepiscopo, 359. Terra eius, 360.

Morenus. Conditionatus Archiepiscopi, 46.

Morenus. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan. . 474.

Morenus Gandulphus. Testis, 297.
Morenus Johannes, 39.
Moresco Rubaldus, 269.

Moriens Sitis Bonifacius. Vassallus Archiepiscopi, 26, 34.

MORTA (DE) AMICUS. Habebat partem decimarum cappellae Olei, 20. Testis, 333, 366.

MORTA (DE) BENZUS, 31.

MORTA (DE) GUIDO, 326.

MORTA (DE) NIGER, 366.

Mortedo (de) Albericus, 265.

Mortedo (de) Ansaldus, 365.

Mortedo (de) Arduinus, 265. Mortedo (de) Arnaldus. Testis,

MORTEDO (DE) OBERTUS, 265.
MORTEDO (DE) OGLERIUS, 265.
MORUS, 406.

Mugilus, 365.

Munerellus Albertus. Conditionatus Archiepiscopi, 55.

MURATOR JOHANNES. Testis, 357. MURCIUS OTTO. Testis, 316.

Muscula Sismundus. Consul Januae, 75, 77, 78, 80, 86, 88, 364.
Mussus, filius Adoli, 385.

Mussus Guillelmus, 71. Condemnatus ad solvendam Archiepiscopo decimam maris, 128.

Mussus Lambertus. Ut supra, 404.

Myrto (de) Lambertus. Filii eius yassalli Archiepiscopi, 25.

Namphus Fulco. Eius libellus, 277.

Namphus Martinus. Eius libellus, 277, 278. Solvebat pensionem Archiepiscopo, 368.

NASCI (DE) GUIDO. Filii eius habebant partem decimae plebis Variae, 48. Et ipse Guido quarterium illius plebis Moneliae, *ibi*.

NASCI (DE) GUILIA. Conditionata Archiepiscopi, 55.

NASCI (DE) HUGO. Terra eius laudata Archiepiscopo, 89. Recordatus, 265.

NASCI (DE) RUBALDUS, 382.

NASELLUS OBERTUS, Cancellarius Consulum Communis Januae. Habebat decimam quatuor domorum in Murta, 21. Item cappellae S. Blasii, 22. Vassallus Archiepiscopi, 25. Consul Januae, 81, 86, 88, 93, 114, 564, 588. Testis, 116, 117, 268, 559, 404. Filii et nepotes eius vendiderunt quamdam terram Archiepiscopo, 156. Par Curiae, 300, 301. Judex Curiae Hugonis archiepiscopi,

579, 580, 581. Solvit pensionem pro medietate libellariae Bargalii, 590.

NASSA, 47, 435.

NATALONES, 426.

Nazano ( de ) Guillelmus. Filii eius habebant partem decimae plebis Celanisi , 23. Et erant vassalli Archiepiscopi , 26.

NAZARIUS. Eius campus, 282.

NAZARIUS ANDREAS, 261.

NAZARIUS, presbyter. Eius campus, 187, 190. Recordatus, 195.

Nerone (de) Obertus, presbyter. A Syro II accipit in locationem res Eccl. Jan., 314. Solvebat pensionem Archiepiscopo pro libellaria de Lamanigra, 368.

NERVASCUS PETRUS, 191.

NERVI (DE) MARINUS. Testis, 342.

Nespulo (de) Urso. Accipit locationem tertiae partis oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 399.

NICHOLA, 342.

Nісноца. Vendidit terram Archiepiscopo, 136. NICHOLA. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 354.

NIGER AMALRICUS, 468.

NIGER GUILIELMUS. Tenebat partem decimarum plebis Bavali, 20. Vassallus Archiepiscopi, 24. Cui debebat pensionem, 32. Consul Januae, 58, 59, 60, 79, 80, 83, 84, 85, 91, 93, 592. Arbiter inter Archiepiscopum et Porcellos, 116. Testis, *ibi*. Recordatus, 367.

NIGRO (DE) OBERTUS. Consul Januae, 409.

NIGRONE (DE) GUIDOTUS. Consul Januae, 97, 405, 408. Concordatur cum Hugone archiepiscopo pro molendino construendo, 401. Locus ipsius versus Besanium, *ibi*.

Nigrono (de) Guillelmus. Consul Januae, 100.

Nigronus, filius Ottonis Nolasci. Vassallus Archiepiscopi, 25. Cui renunciavit decimam, quam pro feudo tenebat, 438.

Nobiles Januerses. Nomina illorum, qui erant vassalli Archiepiscopi, et eidem fidelitatem iurare debebant, 24 - 26.

NOCENTIUS BONEFATIUS. Testis, 466.

Nocentius Ingo, 111, 113. Testis, 114.

Novaria (de) Hugo. Testis, 466. Nuce de Valle (de) Paganus. Filii eius operarii Molacianae, 39.

NUSILIA (DE) GUILIELMUS. Tenebat decimam Montis Tuscani, 14.

Nuvelonus. Consul Januae, 96, 269.

0

OBERTINUS. Tenebat mansum de Casa subtana, et erat conditionatus Archiepiscopi, 45.

OBERTINUS, filius Panis Parati. Eius libellus, 281. OBERTUS. Guaitator, 42.
OBERTUS. Eius libellus, 254.
OBERTUS. Terra eius, 595.
OBERTUS, 457.
OBERTUS, dictus Leorerius, 190.

OBERTUS, archiepiscopus Mediolani. Alexander papa III confirmat ipsi Archiepiscopo possessionem et bona, quae Ecclesia Mediolanensis visa est in Marca Januensi habere, 408.

OBERTUS, comes Vintimilii. Laudat homines S. Romuli debitores esse Canonicae S. Laurentii, 442. Item canonicorum tributarios, 444.

OBERTUS, consobrinus Wilielmi Lusii. Terra eius laudata Archiepiscopo, 70.

OBERTUS, diaconus. Testis, 315, 557, 558, 590. Item archidiaconus, 448.

OBERTUS, episcopus Januae. Locat bona Eccl. Jan., 145, 157, 163, 165, 169, 171, 174, 186, 187, 190, 193, 195, 196, 220, 225, 229, 230, 258, 274, 278, 281, 282, 285, 289, 295, 329, 542, 543, 553, 554. Donat nonnullas decimas monasterio S. Syri extra muros Januae, 441. Recordatus, 286, 447, 448, 449.

OBERTUS, filius Bonaedonnae q. Guaitafoliae. Renunciavit Hugoni archiepiscopo quamdam partem molendini de Bretesca, 357. Et de Periculo, 358.

OBERTUS, filius Gualberti. Testis, 552.

OBERTUS, filius Ingonis. Eius libellus, 161.

OBERTUS, filius Petri magistri. Testis, 342.

OBERTUS, filius q. Astulphi, 314. OBERTUS, filius q. Oberti Balbi, 469. OBERTUS, filius q. Thomae. Ab Johanne episcopo accipit in locationem terras Eccl. Jan., 287.

OBERTUS, filius Rustici de Caskifenone. Testis, 57. Recordatus, 449. OBERTUS, filius Vicini. Operarius Nervii, 51, 453.

OBERTUS, frater Johannis Ragii. Secator foeni, 39.

OBERTUS, frater Migesii. Obertus episcopus donat monasterio S. Syri Jan. decimas sibi debitas a filiis dicti Oberti, 441.

OBERTUS hortolanus archiepiscopi. Testis, 357.

OBERTUS, nepos presbyteri Oberti de Rivarolio, 87.

OBERTUS, notarius Consul S. Romuli, 120. Recordatus, 125, 126.

OBERTUS, presbyter S. Agnetis. Testis, 470.

OBERTUS, presbyter S. Michaelis de Rapallo, 398.

OBERTUS, presbyter Rivarolii. Terrae ipsius laudatae Archiepiscopo, 86. A Syro II accipit easdem in locationem, 87.

Ocellus Johannes. Accipit locationem tertiae partis oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 400.

Oculus Pulicis Andreas. Eius libellus, 256. Recordatus, 403.

Oddo, diac. card. S. Georgii ad velum aureum, 450.

ODDO, frater Johannis, 405. ODELRICUS, notarius et iudex, 426. ODELTRUDA, 159.

ODO, 265.

Opo , 514.

Opo. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Jan., 240.

Opo. Testis, 401.

Odone (de) Bolamundus. Consul Januae, 75, 77, 78, 79, 80, 408, 127, 128, 290, 293, 295, 340, 391, 404. Testis, 91, 401, 404, 310, 532, 545, 351. Arbiter inter Archiepiscopum et Porcellos, 416. Inter eumdem et Capharum, 297.

Odone (De) Bonus Vassallus. Consul Januae, 4, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 91, 142, 149, 158, 171, 177, 178, 180, 181, 183, 185, 187, 189, 192, 194, 196, 198, 199, 200, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 219, 221, 225, 227, 228, 230, 232, 234, 238, 259, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 250, 251, 253, 255, 257, 258, 259.

Offiza, soror Baldi Coliselli. Guaitatrix, 43.

Offiza, uxor Danii. Vendidit Syro archiepiscopo quamdam terram in Medolico, 439.

OGERIUS, episcopus Januae, 449. OGERIUS, magister scholarum Eccl. Jan., 448.

OGERIUS, notarius, 472.

OGLERIUS. Operarius Nervii, 53.
OGLERIUS, filius Amiei Sclaracor.
Famulus Archiepiscopi declaratus,
66. Recordatus, 454. Ex Mauro de
Domoculta descendisse comperitur,
ibi, 218.

OGLERIUS, filius Trabuchi. Operarius Nervii. 54, 155.

OGLERIUS, frater Guidoti Ucheroni. Vassallus Archiepiscopi, 24.

OLDIBERTI COMPARADUS, 452.

OLIVA, amita Johannis Bosonis. Guaitatrix, 43.

OLIVA (DE) ANDREAS, 82.

OLIVA (DE) ANFOSSUS. Eius libellus, 187. Recordatus, 402.

OLIVA (DE) ANSALDUS. Eius libellus, 214.

OLIVA (DE) ANSELMUS. Operarius Archiepiscopi in Nervio, 51, 53, 153.

OLIVA (DE) CUNIZO, 82.

OLIVA (DE) GISELBERTUS, 82.

OLIVA (DE) GUIDO, 82.

OLIVA (DE) GUILIELMUS, filius Vitalis. Operarius Nervii, 51, 453.

OLIVA (DE) JACOBUS, 467.

OLIVA (DE) JOHANNES. Conditionatus Archiepiscopi, 36. Eius libellus, 282. Recordatus, 334, 402. A Syro II accipit in locationem terram Eccl. Jan., 336.

OLIVA (DE) LANFRANCUS. Conditionatus Archiepiscopi, 55. A Syro II accipit locationem terrae Ecclesiae Jan., 336.

OLIVA (DE) MANÇUS, 468.

OLIVA (DE) MAINFREDUS. Ab archiepiscopo Syro accipit locationem cuinsdam domus in civitate Januae, 334.

OLIVA (DE) MARTINUS. Conditionatus Archiepiscopi, 50. Filiae eius operariae Nervii, 51. Item ipse Martinus, *ibi*. Et filii, 53, 153. Famuli S. Syri, 69.

OLIVA ( DE ) OBERTUS. Operarius Nervii, 51, 453. OLIVA (DE) OGLERIUS, 52, 565. OLIVA (DE) PETRUS. Operarius Nervii, 51. Conditionatus Archiepiscopi, 54, 155. Eius libellus, 187, 214. Recordatus, 356, 468. Testis, 558.

OLIVA (DE) VITALIS. Filii eius operarii Nervii, 31, 55, 455. Et famuli S. Syri, 69.

OLIVA (DE) VIVALDUS, 468.

OLIVERIUS. Conditionatus Archiepiscopi, 55, 450, 453.

OLIVERIUS, filius q. Beglani de S. Olasco. Renunciavit Archiepiscopo terras venditas Curiae istius a patre et matre sua, 132.

OLIVERIUS, filius q. Martini Clerici. Ab archiepiscopo Syro accipit locationem terrae Eccl. Jan., 336.

Olricus, episcopus S. Petri de Azo. Testis, 390.

OLRICUS, filius Oberti Rufi. Fecit fidelitatem Archiepiscopo, 155.

ONRADUS, frater Fulconis Joffredi. Testis, 381, 382.

OPERARII CURIAE MEDOLICI, 48. Servitia ipsorum, ibi.

OPERARII MOLACIANAE, 38, 40.

Operarii Nervii, 51. Eorum servitia, 52. Breve recordationis operum ipsorum, 55.

OPIZO, 309, 324.

OPIZO, archipresbyter Eccl. Jan., 446.

Opizo, marchio, 314.

ORBUS GUIDO, 55.

ORDINATORES CURIAE SYRI ARCHIE-PISCOPI, 345, 346.

ORESTES, Consul Imp. Rom., 372.

ORGEMINA, 567.

Orriarii. Servitia ab ipsis debita Archiepiscopo, 50.

ORTALE (DE) ANSELMUS. Filii eius operarii Molacianae, 39.

ORTALE ( DE ) BONUS JOHANNES, 403.

ORTONADUS GANDULPHUS. Consules laudant Archiepiscopo partem, quam ipse Gandulphus habebat in monte Tazoli, 85. Recordatus, 445.

OSACIUS GANDULPHUS. Testis, 452.

Osbergerius Albertonus. Consules laudant quod non faciat latrinam in trexendis, 74. Solvit pensionem Archiepiscopo, 393.

Osbergerius Guilielmus, 365.

Отто, 152.

Отто. Testis, 57.

Отто, archidiaconus S. Laurentii, deinde archiepiscopus. Testis, 468; 470. Nomina famulorum, qui fecerunt ipsi Ottoni fidelitatem, 467.

Otto, consors Archiepiscopatus Januae, 63.

Otto, episcopus Januae. Pastinum eius, 49. Decima maris ipsi episcopo a consulibus laudata, 56. Recordatus, 82, 449. Decima Bargalii ab ipso Ottone Guilielmo filio Caphari concessa dicitur, 298.

Отто, filius Vicini. Operarius Nervii , 51, 453.

Otto, nepos Vassalli de Arco, 404.

(1770, notarius. Domus ipsius, 96, 97, 98.

Отто, presbyter Archiepiscopi. Testis, 104.

Отто, presbyter de Campo Linalio, 404.

Otto, presbyter de Cavazana, 404. Otto I IMPERATOR, 145, 238, 282. Quaedam privilegia ab ipso Ottone Ecclesiae Januensi concessa memorantur, 412.

Отто II Rex., 445, 238. Imperator, 499, 209, 224, 258, 416, 419, 421, 422.

OTTO III REX, 162, 173, 183, 275, 116. Imperator, 200, 228, 242, 246, 248, 251, 259, 425.

Ottobonus. Vassallus Archiepiscopi, 25. Consul Januae, 96. Testis, 355. Laudatur ei facultatem ducendi aquam ad molendinum suum, 364.

Ottobonus. Conditionatus Archiepiscopi, 34.

Ottobonus, scriba, 395.

P

Padragio ( de ) Willelmus. Ab archiepiscopo Syro accipit locationem cuiusdam domus in Burgo Januae, 358.

PAGANA, 365.

PAGANO (DE) JOHANNES. Conditionatus Archiepiscopi, 36.

PAGANUS, 332.

PAGANUS. A Conrado episcopo accipit locationem terrae Eccl. Jan., 270.

Paganus, comes Lavaniae. Filii eius tenebant quarterium decimae plebis Monelii, 18. Breve recordationis de hoc, quod ab ipsis Curiae Archiepiscopali debebatur, 265.

PAGANUS, filius Alberti, 186. PALAVAGNA (DE) FULCO, 390.

PALAZOLO (DE) ALBERTUS. Tenebat partem decimarum Trasi suprani, Cerreti, Feleti et Sevasci, 19. Vassallus et vexillifer Archiepiscopi, 24. Cui nonnulla servitia debebat, 31.

PALAZOLO (DE) CORSUS. Consul Januae, 381, 395.

PALAZOLO (DE) GUIDOTUS. Terra eius, 541.

PALAZOLO (DE) MERLUS. Vassallus et vexillifer Archiepiscopi, 24.

Palazolo (DE) Vicecomites. Habebant partem decimarum plebis Sauri, 46.

PALENGI, 126.

Palma (de) Johannes. Conditionatus Archiepiscopi, 50. Operarius Nervii, 54, 53, 153. Famulus S. Syri, 69.

PAMPARADUS JOHANNES. Accipit locationem tertiae partis oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 400. Panis Paratus Baldus. Guaitator, 42. Eius libellus, 248, 252. Recordatus, 405.

PANTAXADUS WILIELMUS, 71.

Panzanus Guillelmus. Tenebat pro feudo partem decimarum plebis Rapalli, 47.

PAPA. Conditionatus Archiepiscopi, 55. Recordatus, 582.

PAPA JOHANNES. Testis, 467.

Papiensis Albericus. Testis, 87. Papiensis Bernardus. Testis, 335, 337.

Papiensis Dietesalve. Testis, 95.
Papiensis Otto, presbyter. Testis, 587.

PARES CURIAE ARCHIEPISCOPALIS JANUAE, 300, 301, 349.

PARIDE ( DE ) BERNARDUS, abbas monasterii S. Syri Jan., 427.

Parruco Ingo. Tenebat partem decimae plebis Bargalii, 19. Quam Syro archiepiscopo renunciavit, 29.

PARTE DE BAZALI (DE) GUILIEL-MUS. Operarius Molacianae, 40.

PARVUS ANSALDUS, 403.

Paschalis, filius Rebolli, 82.

PASIA (DE) FACIOLUS. Conditionatus Archiepiscopi, 52. Operarius Nervii, 53.

PASSIANO (DE) ALINERIUS. Domus ipsius, 79.

Passiano (de) Rolandus. Filii eius tenebant partem decimae Venali, Ginestae et Melsae, 48.

Passiano (de) Rubaldus. 22.

Passiano (de) Strambus. Habebat partem decimae plebis Moneliae, 18. Passiano ( de ) Wilielmus, 22. Uxor eius, ibi.

Pastenatores. Eorum status, iuxta Januensium consuetudines, 344.

PATARDA (DE) MATILDA, 97.

PATARIA, 138, 365.

PATRONUS, filius Guilientii, 452.

Paucalana Ansaldus. Debebat pensionem Archiepiscopo, 32. Recordatus, 365.

PAUCALANA WILIELMUS, 103. Testis, 104.

PAULO (DE) JOHANNES, 244.

Paulus, genitor Alberti et Azonis, 387.

Paulus, nepos Dominici, 480.

PAUSARELLUS MARTINUS, 82.

PAVARANO ( DE ) BONUS MATUS, 403.

PAVERIO ( DE ) MARCHIO. Testis, 297.

PAVONE (DE) GANDULPHUS, 365.
PAVONE (DE) GISLA. Conditionata
Archiepiscopi, 45.

Paxiglam Wilielmus. Testis, 357. Pecia Anselmus. Testis, 380, 381, 382.

Pedegola Ingo. Servitia ab eo debita Archiepiscopo, 30.

Pedegola Jonathas. Syro II decimas renunciavit, 29.

Pedegola Iterius. Tenebat pedagium plebis Borzili, 42. Et id quod ibi habebat renunciavit Archiepiscopo, 24. Item Syro II decimas refutavit, 29. Testis, 57. Consul Januae, 58. Filiae eius, 72.

Pedegola Obertus. Renunciavit Archiepiscopo id, quod tenebat in plebe Borzili, 21. Idemque fecerunt filii eius, 29. Testis, 57. Consul Januae, 395.

Pedegola Vassallus Senior. Syro II decimas renunciavit, 29.

Pedegolae. Tenebant partem decimarum plebis Borzili, 21.

PEDRONUS. Famulus S. Syri, 75. PELLIS INGO. Testis, 466, 467.

Pellisella Ingo. Syro II decimas renunciavit, 29.

Pento Johannes, 82.

Peronus, 466.

PESALARDUS BALDUS. Consules laudant quod solvat decimam maris Archiepiscopo, 389.

Petro de Lupo Gandulphus, 154. Petrinus, servus Eccl. Jan. A Landulpho episcopo locatus, 294.

Petronus. Secator foeni, 39.

Petrus, 159.

Petrus, 291.

Petrus, 314.

Petrus. A Theodulpho episcopo accipit in locationem res Ecclesiae Jan., 418.

Petrus. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 173.

Petrus. Ut supra, 261.

Petrus. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 465.

Petrus. Ut supra, 278.

Petrus. Ut supra, 282.

Petrus. Ut supra, 342.

Petrus. Guaitator, 42.

Petrus. Testis, 446.

Petrus, archipresbyter Bavali. Testis, 354.

Petrus, avius Selveradi, 284.

Petrus, filius q. Johannis. Testis, 418.

Petrus, filius q. Madelberti. Aextimator, 418.

Petrus, filius q. Veriosi, 457. Petrus, frater Boni Johannis, 405. Petrus, frater Donati de Cerro. Conditionatus Archiepiscopi, 45.

Petrus, iudex domini Regis, 588. Petrus, magister, 542.

Petrus maior. Consul S. Romuli, 140.

Petrus, monachus. Abbas S. Syri Januae constitutus, 428. A Landulpho episcopo accipit donationem basilicae S. Marcellini prope dictam civitatem, 434.

Petrus, praepositus, 216, 217.
Petrus, presbyter. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl.
Jan., 274.

Petrus, presbyter; 285.

Petrus, socer Johannis Clerici, 260.

Petrus, tit. S. Ceciliae presb. card. et Apost. Sed. legatus, 411.

Pezo Wilielmus, 82.

Pezullus Guilielmus, filius Caphari. Tenebat decimam plebis Bargalii, 43. De qua duo quarteria Curia Januensis recuperavit, 49, 28. Ipsi Archiepiscopo debebat pensionem pro terra Montis Lanerii, 32. Consul Januae, 62, 63, 64, 65, 452. Domus eius, 418. Arbiter inter Archiepiscopum et Archipresbyterum S. Cypriani, *ibi*. Accipit locationem terrae praedictae Montis Lanerii, 298. Testis, 392.

PEZULLUS OTTO, 581.

PHILIPPI LAMBERTUS, Consul Januae, 97. Testis, 101, 104.

Philippi Tanclerius. Consul Januae, 595.

Philippus, notarius, 93. Testis, 546.

PHILOXENUS, Cons. Imp. Rom., 577.

PICCAMILIUM GANDULPHUS. Consul Januae, 383.

Piccamilium Wilielmus. Consul Januae, 92.

PICENA, uxor Anselmi de Solario, 266.

PICENA GUIGLA. Aedifitium ipsius, 526.

PICENA (DE) PETRUS. Testis, 380. Recordatus, 397.

Pichenellus Bonus Vassallus. Testis, 398.

Picius sive Pizo Anselmus. Testis, 269, 392.

Pidisino Hugo. Guaitator, 42.

Pignolus Bonizo. Terra haeredum suorum, 506.

Pignolus Fulco. Ab archiepiscopo Syro accipit locationem nonnullarum terrarum, 88.

PINASCA (DE) BERIZO, 25.

PINASCA (DE) RAYNALDUS. Tenebat partem decimae plebis S. Petri de Arena, 24. Et Langasci, 23. Quas Syro II renunciavit, 29. Testis, 438.

PINO (DA LO) BONUSBELLUS, 266. PIOLLUS, 152.

PIPER GUILIELMUS. Vide ADVOCA-TUS GUILIELMUS. PIPER LANFRANCUS. Vide ADVO-CATUS LANFRANCUS.

PIPERATA WILIELMUS. Testis, 554.
PIPINUS. Conditionatus Archiepiscopi, 45. Operarius Medolici, 48.
PIPINUS, filius q. Bertani, 550.

PISANUS, 266.
PISANUS JOHANNES. Operarius Nervii, 54, 53, 455. Famulus S. Syri, 69.

Piteti. Consules Januae laudant Archiepiscopo terram, quam dicti Piteti habitant, 384. Famuli Curiae Archiepiscopalis censentur, ibi.

PITETUS, 265.

Pizega Formatico, 405, 406. Placentinus Johannes. Testis, 471.

PLACENTINUS PETRUS. Testis, 141. PLANO (DE) CARENTIUS, 125.

PLATEA LONGA (DE) OLIVERIUS. Tenebat partem decimarum plebis S. Petri de Arena, 21. Quam Syro archiepiscopo renunciavit, 29.

Plazio (de) Martinus, 406.

PLAZIOLO (DE) MARTINUS, 266.

PLICANIO ( DE ) ALINERIUS. Eius libellus, 283.

PLICANIO (DE) ANSELMUS. Tenebat decimas Verzili, Fontanaebonae et Moconisi, 49.

PLICANIO (DE) BARTHOLOMEUS, presbyter. Eius libellus, 283. Recordatus, 318, 368.

PLICANIO (DE) GUILIELMUS. Tenebat decimas Verzili, Fontanaebonae et Moconisi, 49. Easque Consules laudaverunt Archiepiscopo, 93.

PLUMACIUS. Testis . 325.

Podio (de) Albertus. Archiepiscopus habebat decimam mansi filiorum ipsius Alberti, 45. Libellus corum, 250.

Родіо (DE) Alegra. Ab archiepiscopo Syro accipit locationem cuiusdam castaneti, 345.

Podio (DE) Allus, 451.

Podio (de) Ansaldus. Conditionatus Archiepiscopi, 37. Eius libellus, 474. Recordatus, 403.

Podio (DE) GANDULPHUS, 465.

Podio (de) Henricus. Eius libellus, 474. Recordatus, 230.

Podio ( de ) Marchio. Confirmat Hugoni archiepiscopo venditionem cuiusdam partis molendini de Bretesca, 355.

Podio (DE) Martinus. Guaitator, 43.

Podio (de) Olricus, 403.

Podio (de) Paschalis, 470.

Podio (de) Syrus, 403.

Podio de S. Syro (de) Guido, 469.

Polexinus Guillelmus. Testis, 216, 217.

Poma. Vendidit Archiepiscopo terram in Medolico, 439.

Poma (DE) OBERTUS. Condemnatus ad solvendam Archiepiscopo decimam maris, 440.

POMAR (DE) ARIBALDUS, 266.

Pomario ( de ) Andreas. Accipit locationem tertiae partis oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 400.

Pomo (DE) ANDREAS, 266.

Ponte ( de ) Baldus. Operarius Medolici, 48, 454. Testis, 566. Ponte (DE) OBERTUS. Terra eius, 404.

PONTE (DE) RAYNALDUS, 365.

Pontio (DE) OBERTUS. Testis, 397.

Pontius Petrus. Accipit locationem tertiae partis oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bayali, 400.

Pontius. Ut supra, ibi.

PONTIUS CALBERTUS. Conditionatus Archiepiscopi, 35.

Porcelli. Habuerunt mansum Bazarium, 34. Redditus molendinorum ipsorum, 56. Terra eorum, 68, 438. Jura, quae habebant super aquam Besanii, a Consulibus regulantur, 395. Recordati, 365.

Porcellus Conradus. Testis, 334.
Porcellus Ido. Habebat partem decimarum cappellae Olei, 24.

Porcile ( de ) Ansaldus, 407. Testis, ibi.

Porcile ( de ) Bonus Johannes. Conditionatus Archiepiscopi, 45, 151. Testis, 394.

PORCILE (DE) CUNIZA. Eius mansus, 45. Et domus, 48.

Porcus Ansaldus, frater Lamberti. Vassallus Archiepiscopi, 25. Cui pensionem tribuebat, 32. Cui fidelitatem iuravit, 145. Et cui terra dicti Ansaldi et fratris laudata fuit, 146. A Syro II accipit in locationem res Eccl. Jan., 276. Recordatus, 405.

Porcus Guillelmus. Consul Januae, 4, 95. Habebat partem decimarum plebis Langasci, 25.

PORCUS JOHANNES. Tenebat partem decimae de Piscina, 47.

Porcus Lambertus, filius Ansaldi. Vassallus Archiepiscopi, 25. Cui debebat servitia, 51. Et pensionem, 52. Domus eius, ibi, 354. Vendidit Archiepiscopo partem, quam habebat in quibusdam molendinis, 56, 102, 137, Testis, 95. Consors Archiepiscopi in constructione molendinorum, 110. Terra eius, 111, 137. Laudata Archiepiscopo, 116. Cui iurat fidelitatem, 115. Et cui debet solvere decimam maris, 129. Recordatus, 263, 264, 405. A Syro II accipit in locationem res Eccl. Jan. 276. Libellus avionis eius, 303. Vendidit quamdam terram Hugoni archiepiscopo, 547.

Porcus Oglerius. Consors Archiepiscopi pro constructione quorumdam molendinorum, 410. Testis, 264, 547.

Porcus Rubaldus. A querimonia Lamberti Guercii absolutus, 108. Consors, ut supra, 110. Consul Januae, 395.

PORTA (DE) ALINERIUS. Tenebat partem decimae Verzili, Fontanae-bonae, Moconisi, 49. Et plebis Celanisi, 22. Filiique eius renunciaverunt Syro II partem illam, quam in plebeio S. Ursicini habebant, 20, 29. Et erant vassalli Archiepiscopi, 25. Cui Consules laudaverunt decimas ab ipso Alinerio in plebe Plecaniae ut supra detentas, 93.

PORTA (DE) GUILIELMUS, 20. Testis, 264, 547.

PORTA (DE) GUISCARDUS. Testis, 509.

Porta ( DE ) HENRICUS. Syro 11 decimas renunciavit, 29.

Porta (de) Johannes, presbyter. Testis, 467.

Porta (de) Jonathas. Vassallus Archiepiscopi, 25.

Porta ( de ) Jordanus. Tenebat decimam in plebe S. Ursicini, 12. Quam refutavit, 20. Tenebatque quarterium illius de Celanisi, 22. Vassallus Archiepiscopi, 25. Cui dictas decimas renunciavit. 29.

Porta (DE) Marinus. Habebat partem decimae plebis Bargalii, 49. Consul Januae, 75, 77, 78, 79, 80, 85, 84, 85, 93, 290, 295, 295, 404. Testator publicus, 400. Testis, 416, 357.

PORTA (DE) OLRICUS, filius Alinerii. Tenebat decimam in plebe S. Ursicini, 12. Eamque refutavit, 20.

PRAEFECTI PALATH IMPERIALIS CONSTANTINOP., 369, 370, 371, 372, 375.

Praemartinae. A beneficio feudi exclusae, 380.

Praemartini, 423. Judicio Curiae Archiepiscopi declaratur debitale quidquid ipsi tenent, 380.

Praemartinus. V. Martinus, presbyter.

Praepositus Mortariensis, 472. Praepositus S. Laurentii Januae, 30, 379, 381, 382.

Prato (de) Albertus, 42. Filii eius guaitatores, 43. Conditionati Archiepiscopi, 55. Recordati, 402, 406.

Prato (de) Bellandinus. Terra eius, 34.

PRATO (DE) CLERICUS. Guaitator, 42. Recordatus, 402.

Prato (de) Dominicus, 266.
Prato (de) Faciolus. Famulus
S. Syri, 69.

Prato (DE) Johannes. Conditionatus Archiepiscopi, 35.

Prato (DE) OBERTUS, 82, 454.
Prato Longo (DE) Petrus. Testis, 470.

Prato S. Syli Miliani (de) Albertus. Libellus filiorum eius, 225. Prendens Panem, 403.

PRENDENS PANEM MARTINUS. Vide VALLE (DE) MARTINUS.

PRESBYTER S. MARTINI. Locus eius, 50.

Presbyteri Orpalatii, 297. Presbyteri S. Mariae de Vineis, 74. Primetus, 154. Juravit fidelitatem Archiepiscopo, 366.

Primus, frater Oglerii Caprae. Syro II decimas renunciavit, 29.

PRIMUS JOHANNES, 454.

PRIMUS OBERTUS. Conditionatus Archiepiscopi, 37. Vendidit partem castaneti de Casanova, 138. Recordatus, 316.

Probus, Cons. Imp. Rom., 377. Puteo (de) Ansaldus. Operarius Nervii, 52, 53. Famulus S. Syri, 69.

PUTEO (DE) BALDUS. 82.

PUTEO (DE) FABIANUS, ibi.

PUTEO (DE) LANFRANCUS, ibi.

PUTEO (DE) PIPER, ibi.

PUTEO (DE) RUBALDUS, filius Ansaldi. Operarius Nervii, 52, 453.

PUTEO (DE) SALVATICUS, 82.

PUTEO (DE) WILIELMUS, ibi.

 $\overline{0}$ 

Quarter Wilielmus, 82. Quarterio (de) Petrus. Terra eius, 360.

QUARTERIUS. Conditionatus Archiepiscopi, 34. Eius libellus, 496, 248, 252, 253. Recordatus, 402.

Quarterius Gandulphus. Secator foeni, 39. Guaitator, 42.

QUARTO (DE) AYRALDUS, 82.

QUARTO (DE) BERNARDUS, ibi.

QUARTO (DE) JOHANNES, presbyter, *ibi*.

Quinto (de) Boninsegna, ibi.

QUINTO (DE) WILIELMUS, ibi.

RACIUS, 321.

RAGIUS JOHANNES. Secator foeni, 39.

RAMOSINUS, filius q. Martini Clerici. Conditionatus Archiepiscopi, 54, 55, 153. A Syro II accipit in locationem terram Eccl. Jan., 336.

RANETO (DE) OBERTUS. Conditionatus Archiepiscopi, 52. A Syro II accipit locationem cuiusdam castaneti, 315.

RANETO (DE) OFFIZA, 13.

RANFREDO (DE) BONIFACIUS. Condemnatus ad solvendam Archiepiscopo decimam maris, 118.

RANFREDO ( DE ) INGO. Filii eius habebant partem decimarum plebis Borzili, 21. Et erant vassalli Archiepiscopi, 25. Habebat libellariam in S. Petro de Arena, 81.

RANFREDO (DE) PAGANUS, 31.

RAPALLUS RODERICUS. Consules iudicant Archiepiscopo decimam ab ipso Roderico in plebe Rapalli detentam, 79.

RAPERTO ( DE ) PAGANUS. Terra filiorum ipsius laudata Archiepisco-po, 94.

RAPERTUS, episcopus Januae. Locat res Ecclesiae istius civitatis, 459.

Rapiolus, 52.

RASTELLUS JOHANNES, 468.

RASTELLUS OTTO, ibi.

RATA PECORA. Terra eius, 341. RAUSINUS, 365.

RAUTALO PETRUS, 237.

RAVANA (DE) RUBALDUS, 82.

RAVASADUS SIGEFREDUS. A Syro II accipit in locationem quasdam terras, 90.

RAVECAE GANDULPHUS. Testis, 337.
RAZETO (DE) LANFRANCUS. Testis, 57.

Razo. Conditionatus Archiepiscopi, 54, 453, 365.

RAYMUNDUS, 71.

RAYMUNDUS. Conditionatus Archiepiscopi, 49, 50, 452.

RAYMUNDUS, presbyter de Rapallo. Testis, 467.

RAYNALDUS, 126.

RAYNALDUS. Testis, 132, 133.

RAYNALDUS, 321, 452.

RAYNALDUS, archipresbyter S. Cipriani. A querimoniis ipsius Archiepiscopus absolvitur, 118. RAYNALDUS, magister. Testis, 349. 385.

RAYNALDUS, presbyter S. Silvestri. Testis, 87, 440, 326.

RAYNALDUS S. SYRI, 230.

RAYNERIUS, 452. Testis, ibi.

RAYNERIUS notarius, 136.

RAYNERIUS, presbyter. Testis, 321. Rebollus, 82.

REBOLLUS WILIELMUS, ibi.

RECO (DE) HOMINES, 365.

RECTORES CURIAE SYRI ARCHIE-PISCOPI, 345.

RECTORES ECCLESIARUM, 313.

RECTORES S. AMBROSII. Eorum consuetudines, 343.

REGENZONUS. Terra eius, 177. REGES. Vites eorum, 415.

REGINZO ANDREAS. Terra eius, 179.

REGIO (DE) BONUS VICINUS, notarius, 427.

REVELLUS GANDULPHUS. Vendidit Archiepiscopo partem pasteni de Prato, 439.

REX JOHANNES. Operarius Molacianae, 39. Guaitator, 42. Recordatus, 403, 406.

REZA JOHANNES. Operarius Nervii, 53.

REZAN (DE) ARDIZONUS, 265.

REZANUS LANFRANCUS, 82. Operarius Nervii, 52, 454. Gastaldus arhiepiscopi Syri, 53.

REZANUS MARTINUS, presbyter. Filii eius famuli S. Syri, 69.

RIBALDUS. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem res Eccl. Jan., 521.

RICUS JOHANNES. Conditionatus Archiepiscopi, 34, 35. Operarius Molacianae, 39. Eius libellus, 236. Recordatus, 403.

RICUS RUBALDUS. Testis, 346. Recordatus, 468.

RICULFUS, 123, 126.

RIPA (DE) ANSELMUS, 266.

RIPA (DE) GANDULPHUS. Filii eius vassalli et vexilliferi Archiepiscopi , 24. Cui debebant servitia , 34.

RIPA (DE) OGLERIUS. Testis, 117, 309.

RIZO AYRALDO ( DE ) ANSALDUS. Testis, 434.

Robainus Rubaldus. Conventio de operibus, servitiis et conditionibus ab ipso praestandis Curiae Archiepiscopi, 431.

ROCELLI PETRUS, 82.

ROCIUS OBERTUS. Consul Januae, 409.

RODILANDO, 159.

Rodo (de) Oto. Missus Archiepiscopi Mediolanensis, 73.

RODOANUS. Consul Januae, 76, 105, 118. Recordatus, 120.

RODULPHO (DE) LANFRANCUS. Syro II decimas renunciavit, 29.

Rodulpho (de) Nichola. Consul Januae, 269.

RODULPHO (DE) OGLERIUS. Filii eius refutaverunt decimas Archiepiscopo, 20, 29. Cuius erant vassalli, 25. Et cui debebant servitia. 51.

RODULPHUS, 465.

RODULPHUS, episcopus Ortanus, 450.

RODULPHUS, rex 425.

Rodus Vassallus, 469.

ROGERON ANSALDI DE ITA. Consul Januae, 385.

Roglerius. Operarius Nervii, 52, 154.

ROLANDINUS. Testis, 87.

ROLANDUS, 488, 491.

ROLANDUS. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 295.

Rolandus. A Bonifatio archiepiscopo accipit locationem decimae maris Sigestri et plebis Lavaniae, 463.

Rolandus, frater presbyteri Guiscardi. Testis, 133.

Rolandus, praepositus S. Laurentii Jan. Testis, 468, 470.

Rolandus, presbyter. Vide Bellandus.

ROLANDUS PETRUS. Testis, 424. Consul S. Romuli, 440. Recordatus, 597, 398.

Romaldus, 125.

Romanus, 231.

Ropertus. Terra eius, 415.

Roserius Guilielmus, 71.

ROTRUDA, 459, 463.

ROVEGNA (DE) VIVALDUS, 468.

Roza (DE) Anselmus. Conditionatus Archiepiscopi, 34, Recordatus, 402.

Roza Lanfrancus. Consul Januae, 56, 58. Testis, 269, 392.

Rozelinus. Eius libellus, 247. Rozo (de) Cunradus, 335.

Rozo (DE) RUBALDUS. Testis, 335.

Rubaldus. Testis, 364.

RUBALDUS, archipresbyter plebis Sauri. A Syro II accipit locationem decimae olei istius loci. 555. Rubaldus, filius Raynaldi S. Syri. Eius libellus, 250.

RUBALDUS, nepos Gimbi, 468.

Rubaldus, nepos Guidonis de Nasci. Habebat partem decimae plebis Moneliae, 18.

RUBALDUS, presbyter S. Mariae de Vineis. Solvebat pensionem Archiepiscopo, 368.

RUBALDUS PETRUS, 125.

Rubecus Rubaldus. Filii eius habebant medietatem decimae Nozalogi, 47. Et partem illius de Celanisi, 22. Ipse Rubaldus erat vassallus Archiepiscopi, 25.

Rubeus, 270.

Rucherus, 403.

RUDICAUDAGANDULPHUS. Testis, 57. RUFA (DE) MARTINUS, 468.

RUFFINO ( DE ) PETRUS. Mansus ipsius debitalis esse dicitur, 379.

Rufinus, 249, 220.

RUFINUS. Filii eius operarii Molacianae, 40.

Rufus Ansaldus. Juravit fidelitatem Archiepiscopo, 367.

Rufus Bonus Johannes. A Syro II accipit in locationem tertiam partem molendini de Cantone, 532.

RUFUS CONRADUS DE CURIA. Consul Januae, 94, 92, 93, 94, 95.

Rufus Gandulphus. Filii eius tenebant partem decimae S. Petri de Arena, 24. Et plebis Langasci, 23. Et erant Vassalli Archiepiscopi, 25. Declarantur servitia debita dicto Archiepiscopo a domo ipsius Gandulphi, 30. Qui erat conditionatus eiusdem,

35, 46. Operarius Molacianae, 40. Testis, 57, 58. Libellus filiorum eius, 459. Recordatus, 367. Consul Januae, 443.

Rufus Henricus de Gario. Terra eius, 104. Testis, 105. Ab archiepiscopo Syro accipit locationem tertiae partis molendini de Cantone, 332.

RUFUS OBERTUS, 451. Famulus Curiae confitetur, 455. Accipit locationem tertiae partis molendini de Cantone, 332.

Rufus Oto, filius Gandulphi. Testis, 58. Consul Januae, 89.

RUFUS OTO, sive OTTOBONUS, filius Oberti, 151. Famulus Curiae confitetur, 155. Accipit locationem tertiae partis molendini de Cantone, 352.

Rufus Petrus, 125, 126. Rufus Wilielmus. Testis, 355. Runco (DE) Andreas. Domuseius conditionata Archiepiscopi, 45. Et inter operarios Medolici connumerata, 48. Ipse Andreas vendidit Archiepiscopo quidquid habebat in Prato de Cantone, 135. Recordatus, 151.

Ruso Andreas. Filia eius, ancilla Eccl. Jan., et a Landulpho episcopo locata, 291.

Rustica, 365.

Rustico de Herizo (de) Guido. Consul Januae, 269, 392, 443.

Rusticus, 321.

Rusticus, archidiaconus. Consul S. Romuli, 120.

Rusticus, filius Carentosae. A Conrado episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 212. Recordatus, 213. Eius libellaria, 244. Libellus filiae ipsius, *ibi*.

S

SABATINUS, 483, 197, 247, 261. SACCUS WILIELMUS. Renunciavit Archiepiscopo quamdam terram in Corsi, 429.

Sala (De la) Petrus. Accipit locationem tertiae partis oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 400. SAL (DE) PETRUS, presbyter, 266.
SALIENS MARE INGO. Testis, 57.
SALINO (DE) ANFOSSUS. Possidebat
quarterium decimae plebis Castellionis, deditque illud filiae suae, 22.

SALINO (DE) GERMANUS, 468.

SALINO ( DE ) HOMINES. Tenebaut partem decimae plebis Variae, 48.

Salino (de) Hugo. Ab archiepiscopo Bonifatio accipit locationem montis Creti, 465.

Salino (de) Rubaldus. Tenebat quarterium decimae plebis Castellionis, 22.

Salino (de) Villanus, 470. Salinus Julianus, 469.

- S. Michaele (de) Albertus. Testis, ibi.
  - S. MICHAELE (DE) HUGO, 407.
- S. Olasco (de) Beglanus, sive Beiame. Filii ipsius renunciaverunt Archiepiscopo quasdam terras, 132. Quas dictus Beglanus eidem vendiderat, 137, 363.
- S. Olasco (de) Berardus, sive Girardus. Vide Morella (de) Girardus.
- S. Olasco (de) Guilielmus, filius praedicti. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem terram Eccl. Jan., 514.
- S. Olasco (de) Oglerius. Terra eius, 363.
- S. Olasco ( de ) Rolandus, q. Beglani, 432.
  - S. Olasco (de) Villanus, 363.
- S. Petro de Arena (de) Nicola. Testis, 433.
  - S. STEPHANI BENEDICTUS, 294.
- S. Sylo (DE) Bellotus. Filii eius operarii Molacianae, 39.
  - S. Sylo (DE) PRIMUS, 403.
- S. Sylo (DE) VILLANUS. Operarius Molacianae, 39.
- S. Syro Emiliano (de) Eribertus. Vendidit terram Archiepiscopo, 158.

SAPIENTES CURIAE ARCHIEPISCOPI Syri, 398.

Sapientes Hominum Portus Veneris . 270.

Saporito (de) Lanfrancus. Habuit locum Montis Alti, 47. Possessiones eius in Valle Calda a Consulibus laudantur Archiepiscopo, 76. Cui dictus Lanfrancus vendidit eas, 436.

Saporito ( de ) Petrus. Possessiones eius in Valle Calda laudatae sunt Archiepiscopo, 76. Emit libellariam a Guidone de Casella, 435. Syro II renunciavit terras, quas iniuste possidebat in S. Cypriano, 347. Domus eius, 348.

SARACENI. Bona Ecclesiae Jan. in Villa Matutiana et Tabiae loco ab ipsis depopulata dicuntur, 424. Item ecclesia SS. Victoris et Sabinae prope civitatem Januae, 431.

Sardena Ansaldus. Filii eius habuerunt locum in S. Olasco, 47. Et mansi duo, ab ipsis et nepotibus detentis, laudati fuerunt Archiepiscopo, 80. Ipsique Ansaldo Syrus II tradidit tabulas 80 terrae in S. Petro de Arena, 81. Recordatus, 436, 328. Testis, 329.

SARDENA GANDULPHUS. Pars ipsius in manso S. Petri de Arena laudata Archiepiscopo, 70. Testis, 393.

SARDENA GISO. Testis, 393.

SARDENA GUILIELMUS, 302. Renunciavit Archiepiscopo quidquid habebat in terra S. Olasci, et in molendino novo Murualli Suprani, 328.

Sardena Oglerius. Testis, 329.

SARDENA OPIZO. Consul Januae, 127, 391. Renunciat Hugoni archiepiscopo quidquid habet in terra S. Olasci et in molendino novo Murualli Suprani, 328.

SARDENA RAYNALDUS. Testis, 393. SCALZA VETULA, 364.

SCALZAVETULA LANFRANCUS. Terraeius, 298.

SCANDOLETO (DE) JOHANNES. Operarius Molacianae, 40.

SCANNICATUS OPIZO. Testis, 269, 392.

SCAR RAYNALDUS, 126.

SCARAMAGNUS OPIZO. Vendidit Archiepiscopo sextam partem cuiusdam terrae, 404.

Scarella. Terra eius, 388.

SCAVITARIUS OBERTUS. Eius libellus, 182.

Schir Johannes, 82.

Scipha. Conditionatus Archiepiscopi, 35. Eius libellus, 163.

Sclaracor, 66.

Sclaracor Amicus, 154.

Sclavus Hugo. Testis, 268.

SCRIBA RUBALDUS. Testis, 309, 322. SCRIBANUS BONUS JOHANNES. Te-

stis, 431.

Scrizo Johannes, 224. Terra eius, 243.

Sconavidio (de) Johannes, 82.
Scortia Girardus, frater Oberti
Blanci, comes Lavaniae. Filii eius
tenebant quamplures decimas plebis
Sigestri et Monelii, 48. Vassallus Archiepiscopi, 26. Conditionatus
eiusdem, 55. Testis, 402, 407. A

quibus villis colligebat pensionem, 264. Recordatus, 265, 299. Terra filiorum eius, 350.

Scotus Johannes. Ab archiepiscopo Syro accipit locationem castaneti Eccl. Jan., 315. Eius progenies, 406.

Scurlamaza. Filii eius habebant partem decimarum plebis Rapalli pro feudo, 17.

Scutarius Obertus. Conditionatus Archiepiscopi, 34, 454. Testis, 366. Sebastianus, Praefectus Palatii Imperialis Constantinop., 369.

Secans Foenum. Eius libellus, 248, 252, 253. Recordatus, 346, 402. Testis, 366.

SEESTRI (DE) OBERTUS. Testis, 133. SEGAFOENUM WILIELMUS. Testis, 297.

SEGNORALDUS, 406.

Selveradus, 253. A Landulpho episcopo accipit in locationem res ecclesiae S. Michaelis Lavaniae, 283.

Sempertus, servus Eccl. Jan. A Landulpho episcopo locatus, 291.

SERRA, filius Ottonis de Mari. Vassallus Archiepiscopi, 25.

Serra (de) Ansaldus. Operarius Nervii, 53.

SERRA (DE) GUIDO. Filii eius conditionati Archiepiscopi, 55.

Serra (de) Otto, presbyter. Testis, 440.

SERRINO (DE) HOMINES, 267.

SERRUS. Testis, 246, 217.

SERVI COMITIS. Eorum status, iuxta consuetudines civitatis Januae, 312.

SERVI ECCL. JAN. A Landulpho episcopo locati, 291. Item ab Oberto, 550.

SERVI ECCLESIAE S. MARIAE PLE-BIS BARGALII. Ab Johanne episcopo locati, 288.

Servi Guilielmi Doctoris. Terras, quas ipsi detinebant, Syrus archiepiscopus Wilielmo Arnaldo concessit, 116.

SERVI MARCHIONIS. Emerunt quarterium decimae plebis Plecaniae, 49.
SERVI REGIS. Eorum status, iuxta
Januensium consuetudines, 342.

SERVI ECCLESIARUM. Status eorum, iuxta Januensium consuetudines, 342.

Servus Dei, frater Petri de Verzili. Consules quidquid habebat in Verzili et Fontanabona laudant Archiepiscopo, 95.

Sescalchus Andreas. Testis, 471. Severato (de) Guilielmus. Conditionatus Archiepiscopi, 55.

SEVERUS, Consul Imp. Rom., 374.
SIBILATOR VASSALLUS. Conditionatus Archiepiscopi, 47. Cui laudata est domus ipsius, 78. Et cui vendidit id, quod habebat in Medolico, 453.

Sibilia, uxor Opizonis Scaramagni. Ambo vendiderunt sextam partem cuiusdam terrae Archiepiscopo, 404. Recordata, 509, 524.

SIBILIA, uxor Raynaldi Gobi, 340. SIGEPRANDUS, 125, 126.

SIGESTRO (DE) GUIDO. Filii eius, 90. SIGESTRO (DE) RIBALDUS. Testis, 358.

Sigezo, servus Eccl. Jan., 291.

SIGIFREDUS, episcopus Januae. Recuperavit decimam plebis Rapalli, 43. Curia eius contra illos de Volta sententiam profert, 27. Consules laudant ei decimam maris, 58. Homines S. Romuli tributarios canonicorum S. Laurentii declarat, 444.

SILVESTER, presbyter. Testis, 388. Theodulphus episcopus concessionem cuiusdam vineae eidem factam revocat, 412.

SIMPANTUS ANFOSSUS. Consules laudant Archiepiscopo decimam, quam dictus Anfossus in plebe Bargalii tenebat, 68. Dandala uxor eius, *ibi*.

SISANIO ( DE ) FORZANUS. Testis, 452.

Sismundi Corsus. Consul Januae, 127, 391.

Sismundus. Vide Muscula Sismundus.

SOLARE (DE LO) RAZA, 266.

SOLARIO (DE) ANSELMUS, 265, 266.

Solario (de) Girardus. Tenebat decimas Sanguineti, 17.

Solario (de) Oto, 82.

Solio (DE) Petrus. Tenebat decimam Montis Tuscani, 14. Quam ab archiepiscopo Syro accepit in locationem, 518. Et pro qua solvebat pensionem, 568. Eius libellus, 283.

SOPHIA, uxor Oglerii Brugnonis. Vendidit Archiepiscopo id, quod possidebat in Molaciana, 106. Jus habebat super molendinum de Insulella, et alibi, 107.

Sorba (DE) Ingo. Consules laudant Archiepiscopo decimam, quam ipse Ingo habebat in loco Rapalli, 73.

SORBOLA (DE) BELLONUS. Filii eius guaitatores, 42. Recordatus, 403.

Sorbola (DE) Guillelmus, filius praedicti, ibi.

Sorleo. A Consulibus condemnatus, 303.

Spacianus Arnaldus. Tenebat partem decimae plebis Rapalli, 17. Vassallus Archiepiscopi, 24. Gui servitia debebat, 31.

Speciarius Guido. Testis, 434. Speciarius Wilielmus. Testis, 471.

SPINULA ANSALDUS. Consul Januae, 340.

Spinula Guido. Filii eius vassalli Archiepiscopi, 25. Cui decimas renunciarunt, 28. Et cui debebant servitia, 31. Testis, 57. Consul Januae, 269, 392. 443. Recordatus, 365, 366.

Spinula Obertus. Solvit pensionem domorum suarum, 32. Consul Januae, 72, 383, Testis, 355.

SPRECA ANSALDUS. Testis, 363.

Stabilis. A Theodulpho episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 223. Item ab Johanne, 207, 248. Terra eius, 254. Libellaria eius, 259. Recordatus, 405, 406. Eius soboles, *ibi*.

Stangonus Guilielmus. Consul Januae, 86, 88, 91.

STECA GANDULPHUS. Testis, 381, 382.

STELLA (DE) RAINALDUS. Domus filiorum eius, 338.

STELLA (DE) ROLANDUS. Eius libellus, 289. Et cartula, 338.

STEPHANUS. A Landulpho episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 470, 256.

STEPHANUS, card. S. Luciae Morphensis, 450.

STEPHANUS, magister. Testis, 316, 518.

STERPON JOHANNES. Guaitator, 45. STIFINONUS. Terra eius, 445. STORELLUS, 425, 426.

STRALLANDUS. Vassallus Archiepiscopi, 25.

STRALLANDUS GUILIELMUS, filius praedicti. Vendidit Archiepiscopo terram in S. Petro de Arena, et feudum quod habebat in molendino Glarolii, 437.

STRAMBUS, 382.

Strariva Petrus. Eius libellus, 234.

STRICTUS FULCO. Testis, 116, 335. Curiae Archiepiscopi pertinebat, 120. STRUCIUS BONUS JOHANNES. Testis, 392.

STRUPA (DE) NICOLA, 468.

STRUPA ( DE ) RAYMUNDUS. Vendidit terram Archiepiscopo, 437.

Strusidus, sive Struxolus Opizo. Vide Castro Bernardi (de) Opizo. Sturla (de) Gandulphus. Conditionatus Archiepiscopi, 52.

STURLA (DE) HUGO, 265.

STURLA (DE) OTTO, ibi.

Sub Curia (de) Fulco, 467, 469.

SUB CURIA (DE) OBERTUS, 469. SUB CURIA (DE) WILIELMUS, 467.

Subtus Curia (de) Bonus Johannes. Conditionatus Archiepiscopi, 34-Recordatus, 403.

SUBTUS RIPA (DE) JOHANNES. Accepit locationem tertiae partis oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bayali, 400.

Subtus Ripa (de) Petrus. Guaitator, 42. Recordatus, 402.

SUBTUS STRADA ( DE ) VASSAL-LUS, 82.

SUFFLA IN FOCO, 154.

Sulphur Ansaldus. Testis, 327, 398, 599.

Sulphur Obertus. Concordiam iniit inter homines Curiae S. Michaelis Lavaniae, 54. Testis, 88, 91, 95, 118, 119, 124, 138, 140, 141, 155, 310, 316, 317, 318, 325, 332, 339, 342, 394, 397, 404. Recordatus, 436. Placitum, quod habuit cum Balduino, commemorat, 397.

Summaripa (de) Domini. Habebant partem decimae plebis Sauri, 16. Et capellae S. Damiani, 20. Vassalli Archiepiscopi et vexilliferi eiusdem appellati, 24.

Superbia Bonus Vassallus. Vassallus Archiepiscopi, 24.

Superbia Fredenzonus. Testis, 88. Superbia Guilielmus. Vassallus Archiepiscopi, 24.

Superbia Obertus. Vassallus Archiepiscopi, ibi.

SUPICIA, 267.

Suplicia, abbatissa. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 343.

SUVINELLUS ARDITIO. Consul S. Romuli, 140.

Sylus, 355.

Sylus, clericus. Terra eius, 206.

Syrus, archiepiscopus Januae. Compilationem Registri Curiae Archiepiscopalis Alexandro hyconomo committit, 3, 4. Recuperavit partem decimae plebis Bargalii, 43. Decimas olivarum plebis Sauri ordinat, 14. In recuperatione bonorum ammissorum et decimarum Ecclesiae maximo studio laboravit, 15. Qui sint illi, qui decimas eidem Archiepiscopo renunciarunt, dicitur, 28. Monasterio S. Mauri Taurinensis donat capellam S. Stephani Campi Florentiani, 29. Guilielmo Piperi concessit Castelletum pro libellaria, 31. Concordiam hominum Curiae S. Michaelis de Lavania ab Oberto Sulphure initam confirmat, 54. Consules laudant ei domum post tribunam S. Laurentii, 60. Item declarant, quod Commune Januae non possit impedire cluviam molendinorum Bisamnis, ibi. Berardus de Sancto Olasco dicto Syro archiepiscopo fidelitatem iurat, 61. Et nepotes praedicti Berardi famuli eius declarantur, ibi, 95. Similiter Johannes Gybus et Calcinaria, 62. Censuarii eius dicuntur illi de Castaventia, 63. Nec non Anselmus de Gotizo Balbo, ibi. Item laudant Archiepiscopo terram Bonivassalli in Prato Episcopi, 64. Domum Imeldae relictae Arnaldi Baltugadi, ibi. Illamque Johannis Calderarii libellariam declarant, 65. Laudant Archiepiscopo peciolam terrae in Villa Medolici, ibi. Oglerium filium q. Sclaracor famulum Archiepiscopi sententiant, 66. Eique laudant pensio-

nem domus Burgi, ibi. Terram in Valle Alta et Guasto, ibi. Decimam grani hominum Sauri, 67. Et Vulturis, Pelii, Sexti, Corneliani et S. Petri Arenae, ibi. Nec non plebis Bargalii, 68. Terram Lanfranci Buccae, ibi. Possessionem nonnullorum famulorum, 69. Partem mansi Gandulphi Sardenae, 70. Terram Guilielmi Piperis et consortum, ibi. Quod interrupta sit possessio terrarum et domorum Domuscultae, 71. Terram Ambrae et Algudae, 72. Possessionem decimae et pensionis Archiepiscopi Mediolanensis, 73. Pensionem Palacii novi, 74. Locum Clapae, 75. Duas pecias terrae in Valle Calida, 76. Possessiones Petri et Sanfranci de Saporito in dicto loco, ibi. Terram Boni Infantis de Domoculta, 77. Aliamque in pertinentiis Porcilis, ibi. Insulam Medolici, 78. Domum uxoris Vassalli Sibilatoris et consortum, ibi. Decimam plebis Rapalli, 79. Insulam Sigestri, ibi. Scaticum et alpiaticum diversorum locorum, 80. Mansos filiorum et nepotum Ansaldi Sardenae, ibi. Quibus Archiepiscopus tradidit tabulas 80 terrae in S. Petro Arenae, 81. Item Consules condemnant nonnullos homines plebis Nervii ad solvendas dicto Archiepiscopo tres partes decimae olivarum . ibi. Et ipse Syrus reliquam partem remittit eis, 83. Item laudant praenominato Archiepiscopo alpiaticum plebis Bargalii, ibi. Et partem, quam in monte Tazoli habebat Gandulphus Ortonadus, ibi.

Terram filiorum Johannis Cavaciae, 84. Et illam Johannis Ferrarii, ibi. Aliamque terram et castanetum eiusdem, 85. Item terram Alberti Tazolelli et Wilielmi Garrii, ibi. Partem terrae Wilielmi Piperis et consortum, 86. Et tres pecias terrae presbyteri Oberti de Rivarolio, ibi. Illasque eidem Oberto dictus Syrus archiepiscopus locat, 87. Terras Curiae in Roboreto et aliis locis Lavaniae Fulconi Pignolo concedit, 88. Consules laudant quod homines S. Syri Nervii faciant vineam et alia servitia Archiepiscopo, 89. Eique attribuunt terras filiorum Cononis de Vezano, 90. Locat quasdam terras in pertinentiis Sigestri, ibi. Item Consules laudant quod decimae S. Laurentii iura Archiepiscopi non preiudicent, 91. Eidem laudant terram Benestasii, 92. Bona Petri, Servidei et Amedei de Verzili, 93. Decimas plebis Plecaniae, et terras Manegrae, Lamazolae et Nervii, ibi. Et libellarias Wilielmi de Groppo et nepotum, 94. Emit partem molendini de Bertesca, 95. Item praedicti Consules laudant Archiepiscopo facultatem restituendi scalam domus quae fuit Cephaloniae, 96. Et liberum introitum et egressum per eamdem scalam, 97. Item quod Guido Laudensis opus factum super terram Archiepiscopi destruat, ibi. Possideatque dictus Syrus medietatam Rochae Taliatae et Cornalii, 105. Et decimas filiorum Cononis de Vezano, 114. A Lamberto et Ansaldo Porcis

sacramentum fidelitatis accepit, 115. Guilielmo Arnaldo quamplures terras concedit, ibi. Arbitri Curiae adjudicant Archiepiscopo terras dictorum Lamberti et Ansaldi Porcorum, 116. Consules laudant eidem decimam foritanorum, 117. Declarantque a Bonifacio de Ranfredo solvi debere ipsi Archiepiscopo decimam galeae suae, 118. Eumque absolvunt a postulationibus Archipresbyteri S. Cypriani, ibi. Filiis Hugonis de Bulgaro quamdam decimam locat, 419. Formula iuramenti a Consulibus Celianae praestandi Archiepiscopo, 119. Qui ordinat Consules S. Romuli, ibi. Et ab ipsis iuramentum recipit, ibi. Formula sacramenti fidelitatis a populo eiusdem loci dicto Archiepiscopo faciendi, 122. Locat Insulam Bonam, 123. Consules laudant ei decimam maris, 127, 128. Nota emptionum factarum a Curia huius Archiepiscopi, 134. Cui uxor Wilielmi Angustiosi renunciavit rationes, quas habebat super domum viri sui, 138. Locat Communi S. Romuli tertiam partem montis de Valle, 140. Nota famulorum Medolici, qui fidelitatem Archiepiscopo iuraverunt, 452. Obertus Rufus et filii eius famuli Curiae confitentur, 155. Locat res Eccl. Jan, 245, 246, 267, 276, 286, 297. Podium Pontis Decimi et tabulae 59 terrae dicto Archiepiscopo ab arbitris laudantur, 297. Locat Guilielmo filio Caphari terram in Monte Lanerio, 298. Item dieto Capharo concedit nonnullas partes molendinorum Nucis et Cerri, 299. Recordatus. 304. Juramentum fidelitatis recipit ab Johanne et Berardo de Axereto, ipsisque concedit duas partes mansi praedicti loci, 309. Locat terram in Lammanigra, 314. Item castanetum in Casanova, 315. Terram in Prato Episcopo, 316. Petrus de Saporito renunciat Syro archiepiscopo terras, quas apud S. Cyprianum iniuste detinebat, 317. Easque accipit in locationem, ibi. Locat decimam Montis Tuscani, 318. Et mansum de Podio, ibi. Ab Amico Guelfo et Anna iugalibus accipit locationem cuiusdam loci in Albario, 319. Ipsisque eum in locationem tradit, 320. Locat quartam partem decimae capellae Ramagii et Bembegii, ibi. Res Eccl. Jan. in Lammanigra et Urri, 321. Item octavam partem decimae Bembegii, 322. Decimam plebis Plecaniae, ibi. Villarum Rumallii et Vignalis, 323. A praedictis de Axeredo sacramentum fidelitatis recipit, eisque locat medietatem mansi Benestasii, 324. Emit locum in Morella, 325. Anselmo Calderario terram Archiepiscopatus locat, 326. Monasterio S. Michaelis centum tabulas terrae donat, 331. Locat pastenum in Fontanilio, ibi. Tertiam partem molendini novi de Cantone, 332. Mansum et molendinum Cerri, ibi. Domum Januae sitam, 334. Decimam olei plebis Sauri, 335. Terram in Insula S. Syri, 336. Domum in S. Petro de Arena, 337. Res Ecclesiae in Morella, et partem dicti molendini de Cerro, ibi. Domum in Burgo

Januae, 358. Terram in Nervio, 339. Ibique terra Raynaldi Gobi dicto Archiepiscopo laudata, 340. Locat terram in Bisannio, 341. Terras in plebe Lavaniae, et partem decimae Levi et Roboreti, 344. Terras et locum in Medolico, 345. Terras in Monaxile, Casaleto et Lazaria, 350, 354. Terram in S. Petro de Arena, 352. Eamque vendit, 354. Recordatus, 379, 380, 382. Januensium Consulum Sigestrinis Consulibus epistola, ne minuant iura Archiepiscopi, 383. Locat decimam maris Rapalli, 384. Alcherius Guaracus decimas Archiepiscopo renunciat, 587. Consules laudant eidem terram Raynaldi Gobi, 388. Ipsique Merulus de Castro solvit pensionem, 390. Similiter Aidelina filia Ansaldi Apparuidi, ibi. Albertonus Osbergerius, 393. Et Guilielmus Piper, ibi. Consules condemnant Amicum Vaccam, ut solvat dicto Archiepiscopo decimam maris, 391. Locat terram in Cerro, 393. Item laudant ei libellariam Martini Ceresiarii, 394. Balduinus renunciavit domum, quam in S. Romulo tenebat, 397. Syri II Consulibus S. Romuli epistola circa investituras descendentium presbyteri Martini, ibi. Bibentem Aquam de quadam decima Rapalli investivit, 598. Item Raynaldum de Castello et alios de illis Bembellii, Vignalis, Rumallii et Certenni, 399. Registratio cuiusdam decreti a Syro II facti in Curia Molacianae, 401. Tenor sacramenti fidelitatis eidem in dicta Curia praestiti, ibi. Nomina famulorum hoc praestantium, 402. Nota pensionis a Vassallo de Arco solutae, 404. Consules condemnant Lambertum Mussum ad solvendam decimam maris, ibi. Concordia Johannis Blanci cum Archiepiscopo pro molendino Besanii, 405. Donat canonicis S. Laurentii decimam domnicatuum et alias, sub certis finibus, 444. Memoratus, 447. Dvisio gastaldionum, reddituum et bonorum Celianae inter dictos canonicos et Archiepiscopum, 451. Quibus etiam canonicis ipse Syrus alias decimas concessit, et habitas confirmavit, 453, 456, 459. Eugenius papa III bona Eccl. Jan. in persona dicti Syri II confirmat, 454. Judices Curiae Archiepiscopalis confirmant sententiam Sigifredi episcopi et Oberti comitis circa homines S. Romuli, 455. Consules declarant nullius momenti esse remissio decimarum a Syro II facta, vel factura hominibus Vezani et Nasci, ibi. Consuetudines et usus illorum Celianae dictus Archiepiscopus confirmat, 456. Petro de Donola medietatem tributi remittit, 457. Recordatus, 461.

Syrus (Sanctus), episcopus Januae. Inventio eius corporis recordata, 412.

TACHINUS, 468.

TACIUS, 471.

TADUS. Terra ipsius laudata Archiepiscopo, 94.

TAFUR OBERTUS. Vassallus Archiepiscopi, 25.

TAIATOR JOHANNES. Testis, 471. TANETO (DE) FULCO, 468.

TANETO (DE) FURCHATUS, 467.

TANETO (DE) PETRUS, 188.

TANNEDO (DE) BERTA, 42.

TANNEDO (DE) ROZA, 38.

TANNEDUS OBERTUS. Secator foeni, 39.

TARABURLUS JACOBUS, notarius, 471.

TARANTUS GANDULPHUS. Conditionatus Archiepiscopi, 33, 39.

TARDITUS OBERTUS, 303.

TAREGA PETRUS. Conditionatus Archiepiscopi, 50. Operarius Nervii, 52. Famulus S. Syri, 69, 454.

TAVEDRONUS. Terra eius, 177.

TAIARDO JOHANNES, 274.

TAZOLELLO (DE) ANDREAS, 84.

TAZOLELLUS ALBERTUS. Terra eius laudata Archiepiscopo, 85.

TAZOLO (DE) ALBERTUS, 368.
TAZOLO (DE) HOMINES. EORUM libellus, 159.

TAZOLO (DE) ROMANUS. Eius libellus, 459, 273. Recordatus, 367. Juravit fidelitatem Archiepiscopo, 368.

TEBALDUS. Testis, 452.

Tedisius, pater Comitum Lavaniae, 264, 287. A Landulpho episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., S. Marcellini, S. Juliae de Kalaolo, et S. Laurentii Januensis, 290.

TEITOICA (DE) WILIELMUS. Testis,

TELLAGNA (DE) BELLONUS, 94.

TERRAGNUS PETRUS, 404.

Terreto Gandulphus. Habebat partem decimarum plebis Rapalli, 46. Et cappellae de Murta, 21. Vassallus Archiepiscopi, 25.

TEUCI MARTINUS, 126.

TEUDETUS. A Theodulpho episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 198.

TEUDICE (DE) OBERTUS, 265.

Teutefredus, 176.

Teuzo. Haeredes ipsius, 206.

Teu zo. Terra eius, 174, 231.

Teuzo, servus Eccl. Jan. A Landulpho episcopo locatus, 291.

Theodorus, 183.

THEODULFUS, episcopus Januae. Locat res Eccl. Jan., 144, 162, 198, 223, 233, 236, 257, 448, 420, 423, Item locat molendinum in Molaciana, 209. Item res ecclesiae S. Syri Miliani, 222, 271. Item eccl. S. Johannis plebis Carantiae, 387. Item eccl. S. Marcellini, 421. In proprietatem Eccl. Jan. quamdam vineam vindicat, confirmatque plures decimas Basilicae S. Syri, 412. Commutat nonnullas terras cum Johanne presbytero, 443. Item cum Angelberto, 416. Donat canonicis S. Laurentii tres partes bonorum Eccl. Jan. in Villa Matutiana et loco Tabiae, sibique reliquam servat, 424.

THOMAS. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 201. Item a Landulpho, 202.

Thomas, qui et Berizo, 287, 288.

Tномаs, avius Ursicini, 162. Тномаs, filius Gislae, 161.

Tigna Baldus. Habebat partem decimarum plebis S. Ursicini, 20. Item domus eius quarterium decimae plebis Celanisi tenebat, 22. Filii ipsius vassalli Archiepiscopi, 25. Recordatus, 366.

TIRRICIO (DE) ALBERTUS, 151. TORNADOR OTTO. Testis, 140.

Tornellus Martinus. Consul Januae, 581, 469, 470, 471. Testis, 464, 468.

Tornellus Guilielmus. Testis, 367. Consul Januae, 396.

Totilus Johannes. Eius libellus, 161.

Trabucus. Filii eius operarii Nervii, 54, 55. Famuli S. Syri, 69, 455. Tracosta (de) Bonus Johannes.

Conditionatus Archiepiscopi, 36, 405.

TRACOSTA (DE) FULCO, 403.

TRACOSTA (DE) GANDULPHUS, ibi.

TRACOSTA (DE) VIVIANUS, 402. TRAIAISTA (DE) PETRUS, 495.

TRAIFER JOHANNES, 152.

Tralandus Wilielmus. Terra eius, 300. Recordatus, 301, 302.

Transversagnus Bonus Vassal-Lus. Testis, 57.

TRASI (DE) RUBALDUS. Gastaldus Archiepiscopi, 85.

Trencherius. Consul S. Romuli, 120.

Trenkerius, sive Trenclerus, nepos Wilielmi de Mauro. Habuit locum in Curia Medolici, 47. Vendidit Archiepiscopo libellaria sibi pertinentia, et partem molendini de Nuce, 436.

TRIBUS COLIS (DE) ALBERTUS, 469.

TRUCUS BONUS JOHANNES. Testis, 269.

Teucedo (de) Gandulphus, 367. Turca, filius Bonivassalli de Advocato. Consules laudant Archiepiscopo terram, quam ipse Turca et consortes detinebant, 78. Item partem terrae Medolici, 86.

Turca (de) Ansaldus. Testis, 392. Turpi (de) Caretus, 463, 464. Terra eius, 474.

Turre (DE) Berengarius, Lavaniae Comes. Ab archiepiscopo Syro accipit locationem decimae plebis Plecaniae, 322.

TURRE ( DE ) BERNARDUS. Testis. 525.

TURRI (DE) BELLOBRUNUS, 82.

TURRI (DE) DOMINI, 17.

TURRI (DE) FULCUS, filius Martini. Operarius Nervii, 51, 82, 155.

TURRI ( DE ) HENRICUS. Vassallus Archiepiscopi, 26.

TURRI (DE) 1DO. Debebat pensionem Archiepiscopo, 52.

Turri (de) Martinus. Filii eius operarii Nervii, 51, 185.

TURRI (DE) PETRUS, 105.

Turri (de) Tedaldus. Vassallus Archiepiscopi , 26.

Turris Obertus. Debebat pensionem Archiepiscopo, 52. Consul Januae, 60.

TURTEXANUS, 38.

Ucheronus Guidotus. Vassallus Archiepiscopi, 24.

UGEZO, canonicus S. Donati. Testis, 471.

URBANUS papa II, 448, 449.

URSICINUS. A Theodulpho episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 461.

Ursicinus. Eius libellaria, 187, 207, 244, 282. Eius progenies, 406. Urso, 400.

Urso. A Theodulpho episcopo accipit in locationem res ecclesiae S. Syli Miliani, 222. Item res Ecclesiae Jan., 233.

Urso, frater Martini Baticau, 255. Urso, nepos Berardi sive Gerardi de S. Laxo. Famulus Archiepiscopi declaratus, 61. Recordatus, 152. Urso, qui dicitur Dominicus, servus eccl. S. M. plebis Bavali. Ab Johanne episcopo locatus, 288.

URSUS, filius Trabuchi. Operarius Nervii, 54, 455.

URSUS, 464.

URSUS. Famulus Archiepiscopi declaratus, 95.

URSUS, qui et BELLANDUS. A Conrado episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 305.

URSUS JOHANNES, 465.

Ursvaldus, 144.

Ususmaris Bonusvassallus. Consul Januae, 586.

USUSMARIS OBERTUS. Filii eius vassalli Archiepiscopi, 25. Consul Januae, 58. Testis, 269, 392.

## V

VACARILE ( DE ) PETRUS. Terra eius, 145.

VACCA AMICUS. Condemnatus ad solvendam Archiepiscopo decimam maris, 394.

VACUANS DISCUM OBERTUS. Domus eius, 267.

Valaura (de) Rubaldus, 425. Valle (de) Albericus, 248, 252, 253.

VALLE (DE) ALBERTUS, 82.

Valle (DE) Ansaldus. Conditionatus Archiepiscopi, 36. Guaitator, 42. Recordatus, 403.

VALLE (DE) BELTRAMUS, 468.

VALLE (DE) BERNARDUS. Testis, 452.

VALLE (DE) BLANCUS. Conditionatus Archiepiscopi, 37. Operarius Molacianae, 39.

VALLE ( DE ) BRACUS. Filii · eius operarii Molacianae , 39.

Valle (de) Butus. *Ut supra, ibi*. Valle (de) Gassianus. *Ut su-pra*, *ibi*.

VALLE (DE) GUASCHERIUS. Operarius Molacianae, 59.

VALLE (DE) GUILIELMUS. 405.

VALLE (DE) INGO, 82.

VALLE ( DE ) LEO, 147, 168, 497.

Valle (de) Martinus. Filii eius operarii Molacianae, 39. Recordatus, 468.

VALLE (DE) NICHOLA, 403.

VALLE (DE) OBERTUS, 402, 403, 468.

VALLE (DE) OGERIUS, 468.

VALLE (DE) ROBERTUS, ibi.

VALLE (DE) RUCHERIUS. Conditionatus Archiepiscopi, 34.

VALLE TEBLA ( DE ) WILIELMUS, 314.

VARIAE GUALBERTUS, 332.

VASSALLI ARCHIEPISCOPI JANUAE. Nomina illorum, qui infra dictam civitatem habitant, 24 - 26. Formula iuramenti fidelitatis ab ipsis praestandi, 26. De his, qui sunt extra civitatem, *ibi*. Recordati, 413, 416, 299.

VASSALLO DE CAZANO (DE) OBERTUS, 82.

Vassallus. Filii eius habebant partem decimarum plebis Rapalli , 46.

Vassallus. Testis, 57.

VASSALLUS, archipresbyter Molacianae. Testis, 468.

VASSALLUS, subdiaconus S. Silvestri. Testis, 545.

VATICUS VASSALLUS, 82.

VEDEREDO (DE) AGUXINUS. Terra eius Archiepiscopo laudata, 94.

VEDEREDO (DE) OBERTUS. Ut supra, ibi.

VEGILLUS BENEDICTUS. Libellaria ipsius, 175, 178, 184.

VEGIUS PETRUS. Vide VETULUS PETRUS.

VENERANDUS. Terra eius, 174.

Venerandus. Ab Oberto episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan, 493.

Veneriosus, 171.

Veneriosus. A Landulpho episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 177. Item ab Johanne episcopo res eccl. S. Damiani Strupae, 184.

VENERIOSUS, 249, 220.

VENERIOSUS, 272.

VENERIOSUS, presbyter. A Theodulpho episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 271. Terra filiorum eius, 145, 146.

VENERIUS. Ut supra, 236.

Venerius. Abbas ecclesiae SS. Victoris et Sabinae electus, 431.

VENTUS ALBERTUS. Vassallus Archiepiscopi, 24.

Ventus Guillelmus. Consul Januae, 73, 86. Par Curiae Archiepiscopalis, 349.

Ventus Oglerius. Consul Januae, 5, 4, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 142, 149, 158, 171, 177, 178, 180,

181, 185, 185, 187, 189, 192, 194, 196, 198, 199, 200, 202, 205, 205, 206, 208, 209, 210, 212, 245, 215, 216, 247, 249, 221, 225, 227, 228, 250, 252, 254, 256, 258, 259, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 250, 251, 255, 255, 257, 258, 259, 269. Tenebat partem decimarum plebis S. Petri de Arena, 21.

Veriosus, presbyter. Filii eius, 157. Verra (de) Johannes, 267.

Versa Galeda Baldus, 365.

Verzili ( de ) Amedeus. Tenebat terras Curiae Archiepiscopalis in Roboreto et aliis locis Vallis Lavaniae, 88. Libellaria ipsius laudata Archiepiscopo, 95. Recordatus, 285.

Verzili (DE) Arnaldus. Ab archiepiscopo Syro accipit in locationem res Eccl. Jan., 286.

Verzili (DE) Conradus. Tenebat terras Archiepiscopatus in Roboreto et aliis locis Vallis Lavaniae, 88. Recordatus, 285. A Syro II accipit in locationem res Eccl. Jan., 286. Testis, 337.

Verzili (de) Guilielmus. Decimam plebis Plecaniae, quam ipse tenebat, Consules Archiepiscopo laudaverunt, 93.

Verzili ( DE ) Petrus. Tenebat decimam in Verzili, Fontanabona et Moconisi, 49. Quam Consules Archiepiscopo laudaverunt, 95.

Verzili (de) Tedisius, 19.

Verzili (de) Vassallus. Consules laudant Archiepiscopo decimam plebis Plecaniae, quam filii ipsius Vassalli tenebant, 93.

VETULUS. Tenebat partem decimae plebis Variae, 48.

Vetulus Lanfrancus. Filii eius, et patruus eorum vassalli Archiepiscopi, 25.

Vetulus Petrus. Decimas et pensiones, quas habebat in plebe Sigestri, Consules Archiepiscopo laudant, 409. Recordatus, 405, 406.

VEXINO (DE) GANDULPHUS, 403. Testis, 404.

VEXOSUS MARTINUS. Ab Johanne episcopo accipit in locationem res Eccl. Jan., 205.

Vezano (de) Cono. Filii eius tenebant partem decimarum plebis Sigestri, 17. Item quarterium illarum plebis Variae, 18. Filia ipsius, Matilda, 22. Filii eius conditionati Archiepiscopi, 55. Terra eorum Archiepiscopo laudata, 89. Itemque decimas, 114. Recordati, 94.

VIA RIVAIROLII ( DE ) ALBERTUS. Testis, 321.

VICANICO (DE) ANSELMUS. Conditionatus Archiepiscopi, 52.

Vicanico (de) Martinus, 454. Vicecomes Albertus. Habebat par-

VICECOMES ALBERTUS. Habebat partem decimae capellae S. Damiani, 20. Testis, 116.

VICECOMES BONIFACIUS. Habebat partem decimarum plebis Rapalli, 47. Quam Hugoni archiepiscopo renunciavit, 29.

VICECOMES IDO, frater Gandulphi. Testis, 58.

 $\begin{array}{c} {\rm Vicecomes} \ \ \, {\rm Ingo} \ , \ \, {\rm filius} \ \ \, {\rm Ribaldi} \ , \\ 564, \ 566. \end{array}$ 

VICECOMES MERULUS. Vide CASTRO (DE) MERULUS.

VICECOMES OBERTUS, 465.

Vicecomes Obertus, filius praedieti, ibi.

VICECOMES OTO. Testis, 58.

VICECOMES OTTOBONUS. Pares Curiae Archiepiscopalis laudant, quod possit de fronte terrae Wilielmi Tralandi et Wilielmi filii q. Forzani ducere aquam ad molendinum Glarioli, 300. Recordatus, 301, 302. Testis, 339.

VICECOMES RUBALDUS. Tenebat partem decimae plebis Celanisi, 23. Filius eius vassallus Archiepiscopi, 25. Recordatus, 355, 364.

VICECOMES WILIELMUS DE PORTA. Vide PORTA (DE) GUILIELMUS.

Vicecomes Parvus Odo. Decimas Archiepiscopo renunciavit, 29.

VICECOMITES, 21, 23, 313. Archiepiscopus ordinabat eos in S. Romulo, 123.

Vicinus. Operarius Nervii, 51. Item filii eius, 53. Famuli Archiepiscopi, 69. Recordati, 153.

VIDIANUS. Testis, 96.

Vido, 265.

VIDUALDO (DE) PETRUS, 219.

VIGNOLIO (DE) RUBALDINUS. Terra eius laudata Archiepiscopo, 92.

VILLANO (DE) ANSELMUS, 468.

VILLANO (DE) PETRUS. Testis, 358. VILLANO (DE) VASSALLUS. Testis,

467.
VILLANUS, Guaitator , 43, Recor-

VILLANUS. Guaitator, 43. Recordatus, 402.

VILLANUS. Terra eius, 360.

VILLANUS, praepositus S. Laurentii, 446, 448.

VITALI (DE) MARTINUS. Accipit locationem tertiae partis oblationum ecclesiae S. Georgii plebis Bavali, 399.

VITALIS. Eius libellus, 273, 367. VITALIS, 403.

VITALIS ANSELMUS. Guaitator, 42. Eius libellus, 157.

VITALIS BERNARDUS. Terra eius, 262, 263.

VITIANUS JOHANNES, 82.

VIVALDO (DE) RUBALDUS. Testis, 470.

VIVIANUS. Filii eius guaitatores, 41, 42. Recordatus, 451.

VOLTA (DE) ALBERTUS. Vassallus Archiepiscopi, 24.

VOLTA ( DE ) BENENCASA, filius Merlonis. Concordatur cum nonnullis pro molendino Pulciferae, sive S. Petri Arenae, 592.

Volta (DE) Bonifatius. Sententia contra ipsum lata a Curia Sygifredi episcopi, 27. Recordatus, 266.

Volta ( DE ) Buronus. Habebat partem decimae cappellarum Luci et Corsi , 20. Conditionatus Archiepiscopi , 34.

VOLTA ( DE ) CONRADUS. Servitia debebat Archiepiscopo, 30.

VOLTA (DE) CUNIZO, 266.

Volta (DE) Domini. Tenebant pensionem Vallis Bisamnis, ibi.

Volta (DE) Guilielmus. Consul Januae, 4, 58, 445. Vassallus Archiepiscopi, 24. Syro II decimas renunciavit, 29. Consulatus ipsius, 95. Terra eius, 298.

Volta (DE) Ingo, filius Merlonis. Tenebat partem decimae cappellarum Luci et Corsi, 20. Vassallus Archiepiscopi, 24. Cui praedictas decimas renunciavit, 29. Consul Januae, 81, 93, 394, 405. Terra eius, 411. Porticus ipsius, 413. Testis, 416, 383, 405. Pactionem facit cum Airaldo episcopo pro molendino S. Petri de Arena, sive Pulciferae, 268, 392.

Volta (de) Jordanus, frater Guilielmi et Alberti supradictorum. Vassallus Archiepiscopi, 24.

VOLTA ( DE ) MERLO. Filii eius nominati, 268, 392.

Volta (de) Obertus, filius Merlonis antedicti. Guaitator, 42, 43. Eius libellus, 244. Convenit se cum Airaldo episcopo pro molendino Pulciferae, 268, 392. Recordatus, 403, 472.

Volta (DE) Paganus. Consul Januae, 129. Conventionem iniit cum Airaldo episcopo pro molendino Pulciferae, 268, 392.

VUALPERTUS, notarius dominorum Imperatorum, 418.

VULTABINI, 135.

Vultruda, 159.

VULTURASCO (DE) FACIUS, 82.

Vulturasco (de) Guilielmus. Operarius Nervii, 51. Famulus S. Syri, 69, 453.

Vulturasco (de) Vassallus, frater praedicti. *Ut supra*, 51, 69, 153.

Z

ZAMBAZARIO ( DE ) GISELBERTUS. Guaitator , 45. Eius libellus , 238. Recordatus , 405.

ZANEGO (DE) OBERTUS, 82.

ZANEGO (DE) OCLERIUS, ibi.

ZEBA. Vide CEBA.

ZENO IMPERATOR. Lex ipsius de iure emphiteutico, 369.

Zenoardus. Guaitator , 42, 43. Testis , 401.

Zerli (de) Guininguisius, 354.
Zerradus Gisulfus. Testis, 452.
Zinestedo (de) Bonus Senior.
Filii eius vendiderunt cannetum Archiepiscopo, 435.

Zinestedo ( de ) Jacobus , filius praedicti , ibi.

ZINESTEDO (DE) URSICINUS, 422.

# INDEX RERUM ET VERBORUM

AD USUM REGISTRI

CURIAE ARCHIEPISCOPALIS JANUAE



#### INDEX

## RERUM ET VERBORUM

(Numeri paginas indicant)

#### A

AEDIFITIUM GUIGLAE PICENAE, 526.

ARCHIEPISCOPATUS JANUENSIS.

Terra eiusdem, 65, 215, 262, 359.

ATRIUM S. SYRI, 412.

B

BANDUM. Quando mittebatur iuxta consuctudines Januae, 545.

Basilica S. Marcellini, prope Januam. A Landulpho episcopo monasterio S. Syri donata, 434. Et Ansaldo abbati a Conrado episcopo confirmata, 440. Basilica S. Syri. Vide Monasterium S. Syri.

Breve Compagnae Januensis anni 1166. Ibi capitulum decimae maris inscriptum, 389.

C

CAMERA ARCHIEPISCOPI, 88.
CAMPUS CASALII. Ab Johanne episcopo locatus, 250.

CAMPUS CASTORIUS, 34, 466. CAMPUS CAVALILIS. Locatus, 244, 252, 254.

CAMPUS DE BATALIA, 464. CAMPUS DE CANALE CLARIO, 474.

CAMPUS DOMNICATUS CRETI. Ab Oberto episcopo locatus, 146.

CAMPUS ERIBERTI, 168.

CAMPUS LIDERII, 206.

CAMPUS MARTINI, 219, 224.

CAMPUS MOLACIANAE. Locatus, 282.

Campus Nazarii Presbyteri, 187, 190, 282.

CAMPUS POST DOMUMCULTAM NER-VII. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 50.

Campus Roboretus, 164.

Campus Senasci, 292.

CANNETUM DOMNICATUM MOLACIA-NAE, 143, 150, 204.

CANNETUM MEDOLICI. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 46.

CANNETUM NERVII, 89.

CANONICA S. LAURENTII JANUAE, 434. Homines S. Romuli debitales ipsius Canonicae declarantur, 442.

CANONICA S. RUFI. Huic Canonicae ecclesia S. Michaelis commissa dieitur, 331.

Capitulum Communis, 86, 92, 269, 303.

Capitulum S. Laurentii, 74, 79, 89, 447.

Cappella Archiepiscopi Januae, 335.

CAPPELLA BEMBELIAE. Syrus archiepiscopus locat partem decimae ipsius, 320.

CAPPELLA BRASILIS. Decimae istius cappellae ab Oberto Cancellario et Hugone Bello Oculo tenebantur, 21.

Cappella Campi Florentiani. Ut supra, ibi.

CAPPELLA CISINI. Divisio decimarum eius, 22.

CAPPELLA CORSI, 20.

CAPPELLA GEMINIANI. Obertus Cancellarius et Hugo Belloculus tenebant decimas istius cappellae, 21.

CAPPELLA iuris ecclesiae S. Laurentii in loco Libiolae. Locata, 292.

CAPPELLA LUCI, 20.

CAPPELLA MEDOLICI, 22.

CAPPELLA MOLACIANAE, 20, 468.

CAPPELLA MURTAE, 21. Decimas quatuor domorum istius cappellae ab. Oberto Cancellario et Hugone Bello Oculo tenebantur, ibi.

CAPPELLA OLEI, 20. Divisio decimarum eiusdem, ibi.

CAPPELLA PANISI, 49.

CAPPELLA RUMALLII, 44. Decimae eius locatae, 320.

CAPPELLA S. AMBROSII JANUAE. Ab Alexandro papa III Ecclesiae Mediolanensi confirmata, 458.

CAPPELLA S. BLASII. Decimae istius a praedictis Cancellario et Bello oculo tenebantur, 22.

CAPPELLA S. DAMIANI, 20.

CAPPELLA S. GREGORII JANUAE, 415, 416, 351, 542, 567.

CAPPELLA S. JULIAE KALAOLI. Res eius locatae, 291, 292.

Cappella S. Laurencii Bargalii. Locata, 287.

CAPPELLA S. LAURENTII LEVALLI. Medietas eiusdem locata, 329.

CAPPELLA S. MARIAE DE CAMPO DOMNICO, Vide ECCLESIA.

CAPPELLA S. MARIAE DE. CANA-VA, 14.

CAPPELLA S. MARTINI DE VE-NALI. Locata, 294.

CAPPELLA S. STEPHANI CAMPIFLO-RENTIANI. Monasterio Taurinensi S. Mauri donata, 29.

Cappella Solii. Locata, 284. Casale Communisi. Locatum, 223. Casale Grimaldi, 224. Casale Johann's de Brazamonte, 235.

CASALE JOHANNIS SCRIZI, 224. CASALE PODII, 90.

Castaneta Eccl. Jan. Locata, 247, 306.

CASTANETUM ASTURAIRAE. Eum tenebant homines Nasci, 40.

CASTANETUM BRUCETI, 282.

CASTANETUM BULAGI, 47.

CASTANETUM CALCAPRINAE, 225.

CASTANETUM CASAENOVAE. De isto redemit quamdam partem Archiepiscopus, 458. Locatum, 346.

Castanetum Colloreti. Locatum, 287.

Castanetum Domnicum Molacianae, 143, 150, 204.

CASTANETUM GUASTI. Hugo archiepiscopus emit partem istius, 135.

CASTANETUM MAURONIS, 164.

Castanetum Plani de Gazio, 47. De eo emit partem Hugo archiepiscopus, 363.

CASTANETUM PORCILIS, 45.

CASTANETUM STAFOLAE. Hugo archiepiscopus emit partem istius, 360.

CASTANETUM VALLASCUM, 223.

Compagna Januae, anni 4166. Capitulum decimae maris tribuendae Archiepiscopo in eius Breve inscriptum, 389.

Compagna S. Romuli, 120. Eius iuramentum, 122.

COMUNE JANUAE. Consules laudant quod nomine ipsius non impediatur cluvia molendinorum Archiepiscopi et S. Stephani, 60. Conquistum Servorum et Ancil-Larum, Locatum, 288, 291.

Consuetudines Celiañae. Ab archiepiscopo Syro confirmatae, 456.

Consuetudines Januae, 340, 341. Enumeratae, 342, 343, 344. Ab Alberto marchione iuratae, 344.

CONSULATUS PELII, 390.

CONSULATUS VULTURIS, ibi.

CURIA ARCHIEPISCOPI JANUENSIS. Vide PALATIUM ARCHIEPISCOPI JANUENSIS.

Curia Archiepiscopi Januensis. Tenebat partem decimarum Piscinae, 17. Plebis Bargalii, 19. Cappellae Olei, 20, 21. Plebis S. Petri de Arena, 21. Villae Trastae, *ibi*. Cappellae Medolici, 22. Plebis Castellionis, *ibi*. A quibus composita, 120, 401.

Curia Canonicae S. Romuli, 380, 381.

CURIA MEDOLICI. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 44 - 47. Operarii eiusdem, 48. Recordata, 298.

CURIA MOLACIANAE. Conditiones eius, 33, 34, 38. Foeni secatores

ibidem commorantes, 39. Operarii eiusdem, 40. Recordata, 211, 401. Famuli istius Curiae fidelitatem iurant Syro archiepiscopo, *ibi*. Nomina eorum, 402, 403.

Curia Nervii. Conditiones, quas ibi habebat Archiepiscopus, 50, 51. Pensiones, 51. Operarii, 51, 52. Servitia istorum, 52. Breve recordationis operum eorum, 53. Recordata, 89.

CURIA S. MICHAELIS LAVANIAE. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 54. Domnicatum dictae Curiae, ibi. Concordia hominum Curiae eiusdem, ibi.

CURIA S. PETRI DE ARENA. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 49, 50.

CURIA SYGIFREDI EPISCOPI. Eius sententia contra illos de Volta et alios, 27.

Curtes Eccl. Jan. Ab Ottone et Berengario imperatoribus confirmatae, 412.

Curticella Eccl. Jan. in Libiola. Locata, 292.

Curtis Indomnicata, subtus castrum Molacianae, 249.

#### D

DECIMA AMEAE, 18.

DECIMA ARCHIEPISCOPI MEDIOLANENSIS, 75.

DECIMA ARGENI. Locata, 296.
DECIMA BEGALI, 12. Locata, 460.
DECIMA BEMBELII, 14. Locata ab
Archiepiscopo, 520, 522, 399. Qui
pro ea pensionem accipiebat, 369.

DECIMA BRASILIS, 21.

DECIMA CAMPEDELLI. Locata, 296.

DECIMA CAMPI, 11, 46.

DECIMA CAMPI FLORENTIANI, 21.
DECIMA CAPPELLAE CISINI, 22.

DECIMA CAPPELLAE CORSI, 22.

DEGINA CAPPELLAE CONSI, 20.

DECIMA CAPPELLAE GEMINIANI, 21.
DECIMA CAPPELLAE MOLACIANAE,

20.

DECIMA CAPPELLAE MURTAE, 21.

DECIMA CAPPELLAE OLEI, 20.

DECIMA CAPPELLAE S. BLASII, 22.

DECIMA CAPPELLAE S. DAMIANI, 20.

DECIMA CAPPELLAE S. MARTINI
DE STRUPA, 20.

Decima Cassinae Spensae. Locata, 285.

Decima Cazagnae. *Ut supra*, 296. Decima Celianae, 438.

Decima Cerreti, 19.

DECIMA CERTENNI. Locata, 399.

DECIMA CORNELIANI, 21.

DECIMA COSTAE. Locata, 296.

Decima Emdidasci, 48.

Decima Fontanaebonae, 19.

DECIMA FONTANILII, 13.

DECIMA GINESTAE, 18.

DECIMA GRANI. Archiepiscopo laudata, 67, 110.

DECIMA INSULAE, 11.

DECIMA JUGI, ibi.

DECIMA LEVI, 14. Locata, 344.

DECIMA LIBIOLAE, 18.

Decima Magnerri, 11, 46.

DECIMA MANESSENI, 12.

DECIMA MARIS. Quomodo tributa Archiepiscopo, 9 - 11. Sententia Curiae Sygifredi episcopi, circa eam, 27. Item laudamenta Consulum, 56 - 59, 99, 117, 269, 389, 391, 396, 404. Recordata, 365. Locata, 384. Capitulum de ista decima in Breve Compagnae anni 1166, 389.

DECIMA MASSONICAE, 11.

Decima Melegariae. Locata, 285.

DECIMA MEDOLICI, 12, 46.

DECIMA MOCONISI, 19.

DECIMA MONTIS CRETI, 13.

Decima Montis Tuscani, 14. Locata ab Archiepiscopo, 318. Qui pro ea percipiebat pensionem, 368.

DECIMA NASCI. Locata, 296. Consules declarant nullitatem remissionis eius ab Archiepiscopo factae, 455.

DECIMA NOZALOGI. Eius divisio, 17. DECIMA NUANI, 18.

DECIMA OLIVARUM PLEBIS NERVII. Collectorum eiusdem conditio, 51. De ea Consules laudant tres partes Archiepiscopo, 81. Qui remittit quartam ecclesiis dictae plebis, 83.

DECIMA OLIVARUM PLEBIS SAURI. Ordinatio Syri archiepiscopi circa eam, 44. Locata, 335.

DECIMA PERNECI, 11.

DECIMA PINI. Archiepiscopo renunciata, 438.

DECIMA PLEBIS BARGALII, 43. Eius divisio, 49. Laudata Archiepiscopo, 68.

DECIMA PLEBIS BAVALI, 13. Eius divisio, 20. Locata, 466.

DECIMA PLEBIS BORZILI. Eius divisio, 12, 24.

DECIMA PLEBIS CARANTII. Eius divisio , 23.

DECIMA PLEBIS CASTELLIONIS. Eius divisio, 22. Archiepiscopo laudata, 114.

DECIMA PLEBIS CELANISI, 12. Eius divisio, 22. Ab Archiepiscopo empta, 136. Eidem renunciata, 138.

DECIMA PLEBIS LANGASCI, 42, 22.
DECIMA PLEBIS LAVANIAE, 44.
Eius divisio, 47. Locata, 463.

DECIMA PLEBIS MOLACIANAE, 12. Eius divisio, 20.

DECIMA PLEBIS MONELII. Eius divisio, 18. Archiepiscopo laudata, 114.

DECIMA PLEBIS NERVII. Eius divisio, 43, 46.

DECIMA PLEBIS ORDOLASCI, 43.
DECIMA PLEBIS PLICANIAE, 14.
Eius divisio, 49. Laudata Archiepiscopo, 93. Locata, 322.

DECIMA PLEBIS RAPALLI, 13. Eius divisio, 15. Laudata Archiepiscopo, 73, 79. Ipsique renunciata, 138. Ab eodem locata, 398.

DECIMA PLEBIS RIVAROLII, 12, 21.
DECIMA PLEBIS S. CYPRIANI, 12, 22.

DECIMA PLEBIS S. MARTINI DE HERCULE, 13. Eius divisio, 15.

DECIMA PLEBIS S. PETRI DE ARENA. Eius divisio, 21.

DECIMA PLEBIS S. URSICINI. Eius divisio, 12, 20.

DECIMA PLEBIS SAURI, 15. Eidem Plebi laudata, 385.

DECIMA PLEBIS SERRAE. Eius divisio, 41. Locata, 285.

DECIMA PLEBIS SIGESTRI. Eius divisio, 47. Laudata Archiepiscopo, 409, 414. Locata, 463.

DECIMA PLEBIS VARIAE. Eius divisio, 18. Archiepiscopo laudata, 114.

DECIMA PLEBIS VULTURI. Vendita Archiepiscopo, 436.

DECIMA QUARTINI, 12.

DECIMA ROBORETI, 14. Locata, 285, 344.

DECIMA RUMALLII, 44. Locata, 320, 323, 399.

DECIMA SALIS. Canonicis S. Laurentii donata, pro una nave tantum, 443.

Decima Sevasci, 19. Decima Sobrae. Locata, 285.

DECIMA SOLEXIDI. Locata, ibi.

DECIMA STRUPAE, 43.

DECIMA TERRAE CAMPASCAE, 18.

DECIMA TERRAE RUBRAE. Locata, 285.

DECIMA TRAMONTI, 11.

DECIMA TRASII SUPRANI, 19.

DECIMA TRASTAE, 12, 21.

DECIMA VENALI, 18.

DECIMA VERZILI, 49.

DECIMA VEZANI. Consules declarant nullitatem remissionis eius, 453.

DECIMA VIGNALIS. Locata, 323, 399.

DECIMAE. Ad recuperationem earum Syrus archiepiscopus laboravit, 15. Notitia Concilii ab Innocentio papa II coelebrati, in quo de ecclesiarum decimis actum est, 28. Nomina illorum, qui eas renunciaverunt dicto Syro, 28 - 29, 387. Usus earum, 114. Locatae, 119. Emptae, 158, 159. Canonicis S. Laurentii concessae, 453. Ab Eugenio papa III Ecclesiae Januensi confirmatae, 454. Tenor excommunicationis contra decimarum detentores a Bonifatio archiepiscopo pronunciatae, 461.

DECIMAE CAPPELLAE S. JULIAE DE KALAOLO. LOCATAE, 292.

DECIMAE DOMNICATUUM. Locatae, 285. Ab archiepiscopo Syro canonicis S. Laurentii donatae, 444.

DECIMAE FILIORUM JOHANNIS FLORELLI. Locatae, 146.

DECIMAE HABITANTIUM JANUAE. Canonicis S. Laurentii donatae, 91, 456.

DECIMAE MONASTERII S. SYRI JANUAE. Theodulphus episcopus donat dicto monasterio nonnullas decimas, 412. Item Obertus episcopus, 441. Consules laudant eidem monasterio

decimam haereditatis filiorum Rustici de Caschifellone, 445. Innocentius papa II ipsi monasterio confirmat decimas a praedicto Oberto donatas, 446. Item Alexander papa III, 457.

Defensio Ecclesiae Januensis, 145, 145, 147, 149, 159, 170, 171, 172, 173, 174, 184, 186, 196, 205, 209, 216, 222, 225, 252, 258, 273, 275, 277, 278, 280, 281, 282, 285, 286, 287, 289, 294, 320, 223. Denarii, 6.

DENARII BRUNETI, 365.

DENARII BRUNI CROSSI, 9.

Denarii Januenses, 31, 32, 81, 84, 95, 405, 404, 406, 422, 424, 450, 433, 434, 459, 441, 215, 217, 298, 309, 315, 347, 348, 349, 320, 322, 325, 324, 325, 326, 333, 334, 355, 356, 357, 358, 359, 344, 350, 355, 357, 359, 364, 594.

DENARII OTOLINI, 265.

Denarii Papienses, 125, 264, 567, 568.

DENARII PAPIENSES BONI, 200.
DENARII PAPIENSES VETERES, 31,

**125, 2**66, 365.

Domnicati Conradi Merdeventris. Decimae eorum locatae, 285.

Domnicatus Boasii. Eum tenebat Gandulphus de Incisa, 368.

Domnicatus Curiae S. Michaelis. Conditionatus Archiepiscopi, 54.

Domnicatus Maris. Conditionatus Archiepiscopi, ibi.

DOMNICATUS NERVII. De iis, qui ad dictum Domnicatum dare debent salices et barilia, 52, 53.

Domnicatus Plani de Gazio. Conditionatus Archiepiscopi, 47.

Domus Albertonis Osbergerii. Pro ea dictus Albertonus solvebat pensionem Archiepiscopo, 393.

Domus Alinerii de Paxano, apud Sigestrum, 79.

Domus Annae, 215.

Domus Archiepiscopi, apud Nervium, 89.

Domus Archiepiscopi , Janua e , 245.

Domus Arditionis Castaventiae. Tribuebat decimam Archiepiscopo, 32. Et pensionem, *ibi*. Recordata, 62. Ab Anselmo Gotizonis Balbi acquisita, 63.

Domus Arnaldi Baltugadi. Archiepiscopo laudata, 64.

Domus Balduini in S. Romulo. Archiepiscopo renunciata, 397.

Domus Bellicari, 358.

Domus Boni Martini, 558.

Domus Canonicorum S. Laurentii Januae, 439, 469.

Domus Caphari, in Pontedecimo 297.

Domus Cephaloniae, et inde Curiae Archiepiscopi. Consules laudant Archiepiscopo facultatem restituendi scalam dictae domus, 96. Recordata, 97, 98.

Domus Ecclesiae Januensis, in Burgo Januae. Pro ea Grimaldus solvebat pensionem Archiepiscopo, 66. Qui ipsam locavit, 538.

Domus Ecclesiae Januensis, in S. Petro Arenae. Ab archiepiscopo Syro locata, 537.

Domus Filiorum q. Raynaldi de Stella, 358.

Domus Filiorum Tedish, 264.
Domus Gandulphi Osbergerii, 74.

Domus Guillelmi Angustiosi. Uxor istius renunciavit Archiepiscopo rationes sibi competentes super dictam domum, 438.

Domus Guilielmi Caiti. Pro ea dietus Guilielmus solvebat pensionem Archiepiscopo, 32. Recordata, 60.

Domus Guilielmi Custodis. Pro ea dictus Guilielmus solvebat pensionem Archiepiscopo, 32. Recordata, *ibi*.

Domus Guilielmi Guineguisii. Pro ea dictus Guilielmus solvebat pensionem Archiepiscopo, 32.

Domus Guilielmi Pezulli, 118. Domus Guilielmi Piperis, 25.

Donus in S. Sylo Emiliano. A Landulpho episcopo monachis dicti loci assignata, 439.

Domus Johannis Bixolae, 343. Domus Johannis Calderarii. Pro ea dictus Johannes censuarius Archiepiscopi declaratur, 65.

Domus iuxta illam Gislae de Ficu, 363.

Domus Iuxta Illam Guilielmi Custodis. Pro ea Johannes Langascinus Ferrarius tribuebat pensionem Archiepiscopo, 32. Recordata, *ibi*.

Domus Iuxta Mare. Ab Eugenio papa III Syro archiepiscopo confirmata, 454.

DOMUS LAMBERTI ET ANSALDI POR-CORUM. Pro ea pensionem debebant Archiepiscopo, 52. Recordata, ibi, 105, 554. Locata, 276.

DOMES NICOLAL MEDICE, 508.

Domes OBERTI SPINULAE. Pro ea dietus Obertus tribuebat pensionem Archiepiscopo, 52.

Domus Oberti Vacuantis Discum, 267.

Domus Ottonis Nepotis Vassallis de Arco. Pro ea dictus Vassallus solvit pensionem Archiepiscopo, 404.

Dont's Ottonis Notarii, 96. Consules laudant Archiepiscopo facultatem ingrediendi et egrediendi, mediante seala ante dictam domum posita, 97. Empta a Matilda, ibi. Praedieti Consules laudant quod extra eamdem domum teneatur scala supradicta, 98.

Domes Pandulphi Medici, 557. Domes Patariae, 458.

Domes Petri de Saporito, 317, 518.

Domus Petri de Verzuli et Servi Dei Laudata Archiepiscopo, 95. Domus post Tribunam S. Laurentii. Laudata Archiepiscopo, 60.

Domus PROPE ILLAM GUILIELMI Custodis. De ea Archiepiscopus percipiebat pensionem, 52.

Domus prope illam Lamberti Porci, ibi.

Domus Rapioli. De ea Archiepiscopus pensionem accipiebat, ibi.

Domus Rolandi Advocati, in Burgo Januae, 78.

Domus Vassalli Gambalixae, 526.

Domus Vassalli Sibilatoris, in Burgo Januae, 78.

Domus versus Curiam Archiepiscopi. Guineguisius tribuebat pensionem pro ea , 52.

Domusculta Indomnicata, in Molaciana, 169, 187, 190, 506, 468. Locata, 440.

DOMUSCULTA MANSI DE CASTA-NEIS, 53.

E

Ecclesia Camporzasci, 266. Ecclesia Celanisi, 22.

Ecclesia Januersis. Terra eius, 290. Belengarius et Otto imperatores privilogia dabant in favorem eiusdem, 412 Terra eius in Valle Maxima cum alia commutata, 417. Honorius Papa III committit Abbati de Telieto et Praeposito Mortariensi, ut commutationi plebium Gavii et Carantiac inter dictam et Terdonensem Ecclesiam attendant. 417. Ecclesia Mediolanensis. Alexander Papa III bona eius in Marca Januensi confirmat, 458.

ECCLESIA OLICETI, 246.

Ecclesia Plebis Monelii. Tenebat quarterium decimae eiusdem Plebis, 48.

Ecclesia Plebis Nervii. Eidem Syrus archiepiscopus remittit quarterium decimae olivarum, 83. Tribuna eius, 50.

ECCLESIA S. AMBROSII JANUAE. Jura Archiepiscopi super eam, 8. Terrã eius, 169, 306, 420, 422. Consuetudines rectorum, 313.

ECCLESIA S. ANDREAE DE MEDO-LICO. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 46.

Ecclesia S. Bartholomei de Besovenico, 44.

ECCLESIA S. CYPRIANI, 47.

Ecclesia S. Damiani de Strupa. Res eius locatae, 175, 179, 182, 184.

Ecclesia S. Donati Januae. Jura Archiepiscopi super eam, 7.

Ecclesia S. Georgii Januae. Ut supra, ibi. Recordata, 61, 95.

ECCLESIA S. GEORGII PLEBIS BA-VALI. Oblationes eius locatae, 400.

ECCLESIA S. GREGORII JANUAE. Vide CAPPELLA.

ECCLESIA S. JOHANNIS PLEBIS CARANTIAE. Res eius locatae, 387.

ECCLESIA S. JOHANNIS PROPE JANUAM, 305.

ECCLESIA S. JOHANNIS PLEBIS VARIAE, 48, 350, 354.

ECCLESIA S. LAURENTH DE CU-CURNO, 265.

ECCLESIA S. LAURENTII JANUAE Jura Archiepiscopi super eam, 5. Eius canonici tenebant partem decimarum plebium S. Petri de Arena et Borzili, 21. Recordata, 80, 85, 94, 93, 94, 409, 264, 326, 334, 394, 396. Consules laudant anod decimam salis dictae ecclesiae attributam, iura Archiepiscopi non preiudicet, 91. Honor eius a populo S. Romuli juratum, 122, Publicum Parlamentum in dicta ecclesia constitutum, 269. Res eiusdem ecclesiae in Libiolae, Vineli, Cumineliae et Caovarii locis locatae, 292. Domus eius, 439. Innocentius Papa II irritas declarat postulationes canonicorum dictae ecclesiae, circa decimas ab Oberto episcopo monasterio S. Syri donatas, 446. Dicitur sola baptismalis in civitate Januae, 447.

Ecclesia S. Marcellini de Lavania. Res eius locatae 291.

Ecclesia S. Margaritae Plebis Sauri, 14.

Ecclesia S. Mariae Burgi Ja-Nuae, 308. Terra eius, *ibi*.

ECCLESIA S. MARIAE DE CAMPO DOMNICO. Archiepiscopus habebat decimam omnium parochianorum istius ecclesiae, 12.

Ecclesia S. Mariae de Castello Januae. Jura Archiepiscopi super eam, 6.

ECCLESIA S. MARIAE DE LAVANIA. Terra eius locata, 247.

ECCLESIA S. MARIAE PLEBIS BAR-GALII. Res eius locatae, 288.

Ecclesia S. Mariae Rivarolii 21.

Ecclesia S. Mariae Vinearum, 28, 71, 100.

ECCLESIA S. MARTINI DE CORSI, 150, 159.

ECCLESIA S. MARTINI DE S. PETRO ARENAE, 26, 49, 594.

Ecclesia S. Martini de Via prope Januam. Jura Archiepiscopi super eam, 8.

Ecclesia S. Michaelis de Lavania. Res eius locatae, 284.

ECCLESIA S. MICHAELIS DE PETRA MARTINA, 265.

ECCLESIA S. MICHAELIS PROPE JANUAM. Jura Archiepiscopi super eam, 7. Canonicae S. Rufi commissa, 334. Centum tabulis terrae donata, 334.

Ecclesia S. Nazarii. Terra eius, 420, 422.

ECCLESIA S. PANCRATII PROPE JANUAM, 434.

ECCLESIA S. PETRI DE CAURANA, 14.

ECCLESIA S. QUIRICI. Jura Archiepiscopi super dotem eius, 46.

Ecclesia S. Sepulchri prope Januam. Jura Archiepiscopi super eam, 8.

Ecclesia S. Stephani Campi Florentiani. Ut supra, ibi.

Ecclesia S. Stephani de Lavania, 544.

ECCLESIA S. STEPHANI PROPE JANUAM. Vide Monasterium.

Ecclesia S. Syri prope Januam. Vide Monasterium.

Ecclesia S. Syri Miliani. Angelica revelatione constructa, 438. Johannes abbas et pater in ca constitutus, *ibi*. Recordata, 440.

ECCLESIA S. SYRI IN S. ROMULO. Honor eius a populo dieti loci iuratum, 422. Eius canonici, 423.

Ecclesia SS. Genesii et Alexandri Januae. Canonicis S. Laurentii donata, 441.

ECCLESIA SS. VICTORIS ET SABI-NAE PROPE JANUAM. Monacis S. Benedicti concessa, 434. A saracenis devastata, *ibi*.

Ecclesia Stoblellae, 321.

Ecclesia Terdonensis. Terra eius, 447. Honorius Papa III Abbati de Telieto et Praeposito Mortariensi committit commutationem plebis Gavii istius Ecclesiae cum plebe Carantii Eccl. Jan., 472.

Ecclesia Vetus in S. Sylo Miliano. Ab iurisdictione monachorum eiusdem loci immunis, 459.

F

FEUDA. Constitutio Lotharii Imperatoris circa ea, 455.

FIGARIUM GIRARDI CASTALDI, 155.

G

GURRETUM MUROALLI. Archiepiscopo laudatum, 99.

GURRETUM S. PETRI ARENAE, 98.

H

HORTUM BONI MARTINI, 437, 358. HORTUM LAMBERTI ET ANSALDI PORCORUM. LOCATUM, 276. Hospitale S. Stephani, 405, 445.

I

Introitus Portus Januae. Homines familiae de Bulgaro confitentur

decenum huius introitus antiquitus habuisse, 474.

J

JUS EMPHITEUTICUM. De eo agitur, 369 - 372, 378.

#### L

Libellaria Amelberti, 285. Libellaria Andreae, 231. Libellaria Andreae Ferrarii, 177, 184.

LIBELLARIA BARGALII, 390. LIBELLARIA BENEDICTI VEGILLI, 175, 478, 484.

LIBELLARIA BERIZONIS, 190.

LIBELLARIA BUGNAE. Ab Johanne episcopo locata, 254.

LIBELLARIA CAMPI DOMNICI, 191. LIBELLARIA CASTELLI. Ab Johanne episcopo locata, 254.

LIBELLARIA CAVALLILIS. Ut supra, ibi.

LIBELLARIA COSTAE LONGAE. Ab Oberto episcopo locata, 283.

LIBELLARIA CUNIZONIS PRESBY-TERI, 190.

LIBELLARIA ERIBERTI, 168, 170, 256.

LIBELLARIA FAMULORUM ECCLE-SIAE JAN., 459. LIBELLARIA INGONIS, 168, 256. LIBELLARIA JOHANNIS DE MONTE, 282.

LIBELLARIA JOHANNIS CASTALDI, 190, 282.

LIBELLARIA KAROLI DE GANO, 187, 190, 282.

LIBELLARIA LAMMAENIGRAE, 368. LIBELLARIA LEONIS DE MONTE, 245.

LIBELLARIA LEONIS DE VALLE, 168.

LIBELLARIA MADELBERTI, 252, 254.

LIBELLARIA MAINARDI, 251.

Libellaria Martini, 468. Libellaria Martini Ceresiarii.

Archiepiscopo laudata 394.

LIBELLARIA MONTIS CRETI. Medietas eius locata, 247.

Libellaria Olivae. Locata, 282. Libellaria Petri de Monte, 245.

LIBELLARIA RUSTICI, 244.

LIBELLARIA S. SYRI. Eam tenebant filii Cononis de Vezano, 40.

LIBELLARIA STABILIS, 259.

LIBELLARIA TRAICOSTAE. Locata, 254.

LIBELLARIA URSICINI, 487, 207, 244, 282.

LIBELLARIA UXORIS OBERTI SCU-TARII, 366.

LIBELLARIA VALLASCA, 195.

LIBELLARIA VENALI, 383.

LIBELLARIA VIAE NOVAE. Locata, 254.

LIBELLARIAE JANUENSIUM. A Berengario et Adelberto regibus confirmatae, 310.

Locus Benzonis, 34.

Locus Bisannis, 38.

Locus Boneveli, 437.

Locus Campi Domnici, 34. Locatus, 470.

LOCUS CARAE COSSAE, 50.

LOCUS CASAE SUBTANAE. Archiepiscopo venditus, 360.

LOCUS CLAPAE, 34, 37, 54. Archiepiscopo laudatus, 75.

Locus Codulae, 34, 37.

Locus Configni. Venditus Archiepiscopo, 456.

Locus Conradi, 221.

Locus Costae. Conditionatus Archiepiscopi, 46.

Locus de Ca, 363.

LOCUS DE DOMNICATO. Ut supra, 50.

Locus de Domo. Ut supra, 49, 50.

Locus De Vico. Ut supra, 47. Locus Filiorum Lanci, 360.

LOCUS GAZAE, 35.

Locus Gazioli. Conditionatus Archiepiscopi, 46.

Locus Granarolii. Ut supra, 49, 50.

LOCUS GUASTI. Ut supra, 49. LOCUS GUIDOTI DE NIGRONE, 401.

Locus in Albario. Archiepiscopo donatus, 319. Et ab eodem locatus, 320.

Locus Lanfranci Brugnonis. Venditus Archiepiscopo, 106.

Locus Marenedus, in Medolico. Locatus, 343.

Locus Montis Alti. Conditionatus Archiepiscopi, 47. Syro II renunciatus, 317. Et ab eodem locatus, *ibi*.

Locus Podii, 37.

Locus Porcilis. Conditionatus Archiepiscopi, 45. -

Locus Presbyteri S. Martini. Ut supra, 50.

Locus S. Olaxi. Ut supra, 47. Recordatus, 456.

Locus S. Silvestri. Conditionatus Archiepiscopi, 49.

Locus Subtanus, iuxta molendinum Porcellorum, 38.

Locus super Ecclesiam Nervii. Conditionatus Archiepiscopi, 50.

Locus Trenkerii. Ut supra, 47.

#### M

MAGLOLETUS CERRI, 46.

MAGLOLETUS RONCALLI. Conditionatus Archiepiscopi, 47.

Mansi Arcenae. Eos tenebant filii Cononis de Vezano, 40.

Mansi Casinelli. Eos tenebant homines Nasci, *ibi*.

MANSI CASTANETI VETULI. Ut supra, ibi.

Mansi Castelli. Ut supra, ibi.
Mansi Castellionis. Eos tenebant filii Cononis de Vezano, ibi.

Mansi Cembrani. Ut supra, ibi.
Mansi Cexanae. Eos tenebant homines Nasci, ibi.

Mansi Domuscultae, prope Januam. Locati, 305.

MANSI S. OLAXII. Archiepiscopo laudati, 80.

MANSI VALLIS, 36.

MANSI VALLIS BONAE. Locati, 234.

MANSIO AZONIS CORTEXANI, 231.

Mansio Carbonis, 342.

MANSIO CLAPACII, 164.

MANSIO CONTANAE, 342.

Mansio Januae. Locata, 215.

MANSIO MADELBERTI, 246.

MANSIO MAURI ET BONOSAE, 553.

Mansio Tomadi de Glareto, 254.

MANSIONES URSI, 164.

Mansus Andreae de Gano, 282.

Mansus Anselmi de Ponte. Eum
tenebant filii Bellicari, et alii, 45

Mansus Arnaldi Judicis. Cum alio Eccl. Jan. commutatus, 436.

MANSUS BAZALI, 33.

MANSUS BAZARIUS, 34.

Mansus Benestasii. Locatus, 309, 324.

Mansus Burgi. Sérvitia hominum eius 41, 42. Ratio pro guaita, 44.

Mansus Campi Castorei. Locatus, 193.

Mansus Campi Domnici. Servitia hominum eius, 41, 42. Ratio pro guaita, 44.

Mansus Capitis de Busco. Locatus, 274, 285.

Mansus Carboni. Servitia hominum eiusdem, 41, 42.

Mansus Casae Subtanae. Conditionatus Archiepiscopi, 45.

Mansus Casalis de Petrone. Homines Nasci tenebant medietatem ciusdem pro Archiepiscopo, 40.

Mansus Cavannae. Conditionatus Archiepiscopi, 44, 46. Mansus Cedonae Homines Nasci tenebant eum pro Archiepiscopo, 40.

Mynsus Cerri. Conditionatus Archiepiscopi, 45.

MANSUS CLUSURAE, 33.

Mansus Communist. Servitia hominum eius, 41, 42. Ratio proguaita, 44.

Mansus Configni. Eum tenebant filii Cononis de Vezano, 40. Conditionatus Archiepiscopi, 47.

Mansus Crosae. Locatus, 329. Mansus Cunizae de Porcile. *Vide* Mansus Porcilis.

Mansus de Castaneis, 37, 56. Mansus de Gubernatis. Servitia hominum eius, 41, 45. Ratio pro guaita, 44.

Mansus Domnicus. Vide Mansus Campi Domnici.

Mansus Ficarii, 33. Conditionatus Archiepiscopi, 49.

Mansus Fontanae, 35.

Mansus Fontanilii. Archiepiscopo dimissus, 383.

Mansus Gazii. Conditionatus Archiepiscopi, 45, 46.

Mansus Glaredi, 36.

Mansus Gomedi. Eum tenebant filii Cononis de Vezano, 40.

Mansus Guilielmi de Gropo, 270. Mansus Maxeredi, 35.

Mansus Medolici. Locatus, 332. Mansus Monticelli. Servitia hominum eius, 41.

Mansus Montis, 36. Servitia hominum eius, 41, 43. Ratio pro guaita, 44.

MANSUS NAXII. Locatus, 296.

Mansus Olivae, 56. Conditionatus Archiepiscopi, 50. Locatus, 487, 488.

Mansus Palmae. Conditionatus Archiepiscopi, 50.

Mansus Pandulphi, 52.

Mansus Petri de Ruffino. Debitalis declaratus, 379.

Mansus Plazii. Servitia hominum eius, 44, 42. Ratio pro guaita, 44. Mansus Podii. Locatus, 448,

Mansus Pontis. Eum tenebat Andreas de Runco, 46.

Mansus Porcilis. Conditionatus Archiepiscopi, 45. Recordatus, 77, 448.

Mansus Prati S. Syli. Servitia hominum eius, 41, 43. Ratio pro guaita, 44.

Mansus Presbyteri Cunizonis, 970

MANSUS RIPAE, 33.

Mansus Salteranae. Eum tenebant homines Nasci, 40.

Mansus S. Bazarii. Locatus, 303. Mansus S. Michaelis, prope Januam. Monasterio S. Syri assignatus, 428.

Mansus S. Petri de Arena 23. Eum tenebat Odo Gerandus, 32. Consules laudant Archiepiscopo partem eiusdem mansi, 70. Pro quo Aidelina, filia Ansaldi Apparuidi, solvit pensionem, 390.

Mansus S. Syli Miliani. Locatus, 195.

Mansus Scandoleti, 33.
Mansus Solarioli. Locatus, 506.

Mansus Suari. Conditionatus Archiepiscopi, 46.

MANSUS TANETI. Locatus, 244.
MANSUS TRADICOSTAE, 56. Servitia hominum eius, 44. Ratio proguaita, 44.

MANSUS VALLIS sive VALLIS S. Syri, 38. Servitia hominum eius, 41, 42. Ratio dictorum hominum pro guaita facienda, 44. Recordatus, 53.

Mansus Vignalis. Ecclesiae Januensis pertinebat, et cum alio in Langasco commutatur, 436.

Massaricia cappellae S. Juliae Kalaoli obnoxia. Locata, 292.

Massaricia Costae de Castro. Locata, *ibi*.

Massaricium Andreae Itoli, 306. Massaricium Badalaxi. Locatum, 292.

Massaricium Bavali. Locatum, 195.

Massaricium Besanicae. Utsupra, ibi.

Massaricium Campoli. Ut supra, ibi.

Massaricium Casae Martinascae. Ut supra, ibi.

Massaricium Casae Terenzanascae. Ut supra, ibi.

Massaricium Castri. Ut supra, ibi.
Massaricium Caxavi. Ut supra, ibi.

Massaricium Ceredi. Utsupra, ibi. Massaricium Calpariae. Utsupra, ibi.

Massaricium Castae de Castro.  $Ut\ supra\ ;\ ibi.$ 

Massaricium Crucis. Locatum, 495.

Massaricium Quellenae. Ut supra, ibi.

Massaricium S. Mariae Bargalii. *Ut supra*, 288.

Massaricium Saponicum, 292. Massaricium Semperti Servi, 201.

Massaricium Sivelanae, 292. Massaricium Sorlanae, ibi.

Massaricium Zanicae. Locatum, ibi.

MENSURAE, scilicet: Cannellae, 89, 405. Juges, 414, 415, 456. Pertica, 277. Pertica iugalis, 414, 415. Pes domini Liprandi Regis, 249, 343. Tabula, 436, 447.

Molendina Bisamnis. Locata, 276.
Molendina Domuscultae, 402,
221.

Molendinum Archiepiscopi. Instrumentum eius constructionis, 440.

Molendinum Barcae, 541.

Molendinum Binellum. Eius redditus, 56. Recordatum, 155.

MOLENDINUM BISAMNIS, 401.

Molendinum Britiscae, 33. Eius redditus, 55. De eo emit partem Archiepiscopus, 95, 438. Et partem habebat Andreas Bencius, 404. Albertus q. Guaitafoliae et consortes venditionem partis dicti molendini confirmant Archiepiscopo, 355. Cui Bonadonna praedicti q. Guaitafoliae et filius eius aliam partem renunciant, 357.

Molendinum Colzoli. Eius redditus, 55.

Molendinum Cantoni. Conditionatum Archiepiscopi, 46. Eius redditus, 56.

Molendinum Cerreti, 283.

Molendinum Cerri. Conditionatum Archiepiscopi, 47. Eius redditus, 56. Pars eiusdem empta a Syro II, 457. Qui de eadem investivit Capharum, 299. Locatum, 552, 537.

Molendinum Corsi, 25. Locatum, 194.

Molendinum Domnicum, sive. Domnicatum, in Molaciana, 54. Eius redditus, 55. Recordatum, 457, 242. Locatum, 458, 187.

Molendinum Dompnicum, in Ponte Decimo, 297.

Molendinum Fossati S. Michaelis. Locatum, 202.

Molendinum Fossati. Locatum, 284.

Molendinum Fucis, 97.

MOLENDINUM FULLI. Eius redditus, 56.

Molendium Archiepiscopi, 49. Eius redditus, 56. Consules laudant quod Henricus Malus Aucellus non inquietet Archiepiscopum pro aqueductu dicti molendini, 409. Ibi feudum a filio Strallandi venditum, 437. Laudamenta Curiae circa molendinum praedictum, 300, 301. De quo octava pars a Bontico possidebatur, 302.

Molendinum Insulae Laci Draconarii, 34. Eius redditus, 55. Locatum, 148, 150, 229.

Molendinum Insulae de Pere. Locatum, 281. Molendinum Insulae Scandoletti Eius redditus, 56. Loratum, 477. Molendinum Insulae ultra Besanium. Locatum, 495, 495.

Molendinum Insulellae. Super eum ius habebat familia Lanfranci Brugnonis, 407. Et de eo partem emit Archiepiscopus, 360.

Molendinum Johannis Blanci, 395. Concordia inter dictum Johannem et Archiepiscopum pro eo, 405.

Molendinum Isaecurtis, 24.

MOLENDINUM LACI, 33.

Molendinum Lanfranci de Volta, 268.

Molendinum Madelberti, 239, 240.

MOLENDINUM MONASTERII S. STE-PHANI. Instrumentum constructionis ciusdem, 410.

Molendinum Murualli. Consules laudant quod non destruatur, 302. Conventio circa caduitam aquae, 362.

Molendinum Murualli. Domini eius conveniunt se cum Hugone archiepiscopo domino praedicti, pro caduita aquae regulanda, *ibi*.

Molenbinum Novum. Vide Molendinum Porcellorum.

Molendinum Novum, in..... Eius redditus, 56.

Molendinum Novum, in Medolico. Eius redditus, 56. Locatum, 532.

Molendinum Novum Murualli Suprani. Orcoita Sardena et filii eius renunciant Archiepiscopo iura, quae habent super dictum molendinum. 528. Molendinum Nucis. Eius redditus, 55, 56. Emptum ab Archiepiscopo, 456, 457. Locatum, 399.

Molendinum Octoboni, et aliorum. Consules laudant quod ad dictum molendinum ducatur aqua, 364.

Molendinum Periculi, 34. Eius redditus, 55. Recordatum, 437. Archiepiscopo venditum, 358, 359.

Molendinum Porcellorum, 58. Eius redditus, 56. Recordatum, 262. A Lamberto et Druda iugalibus constructum, 347.

MOLENDINUM PULCIFERAE. Vide MOLENDINUM S. PETRI ARENAE.

Molendinum S. Bazarii. Locatum, 147, 172.

Molendinum S. Michaelis Lavaniae. Concessio terrae pro aedificatione eius, 536.

MOLENDINUM S. PETRI ARENAE. Conventio Ayraldi episcopi cum nonullis de Volta pro eo, 268, 392.

MOLENDINUM SUBTERRATUM, 33. Eius redditus, 56. Partem eius habebat Andreas Bencius, 404. Et aliam Archiepiscopus acquisivit, 438.

Monasterium S. Agathae. Terra eius , 414.

Monasterium S. Fructuosi. Tenebat quarterium decimae plebis Plicaniae, 19. Conditionatum Archiepiscopi, 55. Terra eius, 306. Recordatum, 382.

Monasterium S. Mauri Taurinensis. Cappellae Campi Florentiani donatum, 29. Eius abbas, *ibi*. Monasterium S. Petri. Terra eius, 417.

Monasterium S. Stephani, prope Januam. Jura Archiepiscopi super eius ecclesiam, 7. Habebat partem decimae Rapalli, 17. Consules laudant quod clusa molendinorum eiusdem monasterii non impediatur, 60. Terra eius, 412, 464. Monachi, 426. Terra eius locata, 296.

Monasterium S. Syri, prope Januam. Jura Archiepiscopi super eius ecclesiam, 7. Quae memoratur, 73. Basilica appellata, 412. Cui Theodulphus episcopus nonnullas decimas confirmat, 412. Ab imperatrice Adalasia quibusdam bonis donata, 425. Monachis S. Benedicti assignata, 427. Petrus primus abbas, ibi. Basilica S. Marcellini donatum, 434. Et decimis illorum de Carmadino et de Insulis, 441. Consules laudant ecclesiae S. Syri decimam haereditatis filiorum q. Rustici de Caschifelone, 443. Innocentius papa II adiudicat dicto monasterio possessionem decimarum ab illis de Carmadino et de Insulis ut supra debitarum, 446. Consules laudant eidem planum Castelleti, 453. Alexander papa III sententiam praedictam Innocentii II confirmat, 457.

Monasterium S. Thomae, prope Januam. Jura Archiepiscopi super eius ecclesiam, 8. Recordata, 447.

N

NAVES. Decimae ab ipsis Archiepiscopo debitae, 9, 40, 41, 365, 566. Nomina illorum qui navem habebaut pro libellaria, 27. Sententia Curiae Episcopalis, qua laudatur Bonifatio de Volta et consortibus facultatem percipiendi decimam navium semelin anno, *ibi*.

0

Отоміле (denarii). 9, 404.

P

Palatium Archiepiscopi Januae, 32, 54, 58, 59, 60, 64, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 88, 91, 93, 96, 97, 98, 99,

100, 402, 405, 407, 408, 409, 414, 415, 418, 419, 427, 428, 429, 451, 453, 455, 458, 471, 477, 478, 480, 481, 483, 485, 487, 489, 192, 194, 496, 498, 499, 200, 202, 203, 205,

206, 208, 200, 210, 212, 215, 215, 216, 217, 219, 221, 225, 227, 228, 250, 252, 254, 256, 258, 259, 241, 242, 244, 245, 246, 248, 250, 251, 255, 255, 257, 258, 259, 268, 290, 295, 297, 299, 500, 501, 502, 518, 519, 521, 522, 525, 350, 552, 354, 559, 540, 549, 555, 363, 364, 381, 584, 585, 588, 590, 591, 594, 595, 404, 467, 468, 470, 471, 474.

PALATIUM NOVUM ARCHIEPISCOPI. Consules laudant dicto Archiepiscopo pensionem, si in memorato palatio placitaverint, 74. Recordatum, 393.

PALATIUM NOVUM S. LAURENTII, 592.

PALATIUM S. AMBROSII. Ab Alexandro papa III Ecclesiae Mediolanensi confirmatum, 458.

PARATA INSULAE BISAMNIS. Consules laudant quod destruatur, 59.
PARLAMENTUM PUBLICUM, 269.
PARLAMENTUM S. ROMULI, 122.
PARROCHIA PLEBIS RIVAROLII, 21.
PASTINA INSULAE CORSI, 38, 84.
Vendita Archiepiscopo, 139.

Pastina Tazoli, 84, 85. Locata, 115.

Pastinum Andreae Itoli, 306. Pastinum Fontanilii. Locatum, 334.

Pastinum Nervii. Locatum, 188, 191.

PASTINUM OTTONIS EPISCOPI. Conditionatum Archiepiscopi, 49.

Pastinum Prati. De eo acquisivit partem Archiepiscopus, 439.

PASTINUM PROPE FONTANAM CO-VERCLATAM. Locatum, 190. PEDACIUM PLEBIS BORZULI. Ab Iterio Pedegula tenebatur, 12.

Pensio Archiepiscopi Mediolanensis, 73.

Pensiones Archiepiscopi Januensis, in Nervio, 54.

Pensiones Episcopi Januensis, in civitate, 364.

Podium Pontis Decimi. Capharo laudatum, 297.

PONTILE CANONICAE S. LAUREN-TII, 60.

PONTILE PALATII ARCHIEPISCOPI, 101.

PONTILE PALATII DE CASTELLO, 87.

Porticus Ingonis de Volta, 443. Possessio Haeredum Presbyteri Martini, 425, 426.

Possessiones Eccl. Jan. Ab Ottone et Berengario imperatoribus confirmatae, 412.

Prata Archiepiscopi, 89, 586. Pratum Agnetis, 165.

PRATUM BENEDICTI DE S. STE-PHANO. Locatum, 294.

PRATUM CANTONI. De eo emit partem Archiepiscopus, 135.

PRATUM CONRADI, 146, 231.

PRATUM CORNALIS, 143, 150, 204.
PRATUM COSTAE ALTAE, 197.

PRATUM DOMNICATUM, in Comolacio, 218, 220.

Pratum Domnicatum, in Creto, 144, 145, 226, 247.

Pratum Domnicatum, in Figario, 231.

Pratum Domnicatum, in Murtedo, 244.

Pratum Domnicatum, in Poio, 261, 271, 272.

Pratum Domnicatum, in S. Bazario, 239, 306.

Pratum Domnicatum, in S. Sylo Miliano. Ecclesiae huius loci assignatum, 438. Locatum, 440.

PRATUM DOMNICATUM SUBTANUM, in Molaciana, 211, 212.

PRATUM DOMNICUM, in Casalio, 201.

PRATUM INGONIS, 226.

PRATUM LEONIS, 262.

Pratum Mansi de Castaneis, 36.

Pratum Nuciculi, 167.

Pratum Nusiglae. Locatum, 147. Pratum Scaluglae. Locatum, 283.

Pratum Viae Novae. Locatum . 252.

Praecariae Januensium. A Berengario et Adalberto regibus confirmatae, 340.

Praedia. Quo modo regulabantur Januae contentiones circa ea, 312, 313.

PRAEDIUM ECCLESIAE JANUENSIS, in S. Petro Arenae, 331.

Praescriptio XXX vel XL annorum. Lex Justiniani Imperatoris circa eam, 375.

Proprietates Januensium. A Berengario et Adalberto regibus confirmatae, 310.

PUTEUS APUD SIGESTRUM, 79.

#### R

REDDITUS MOLENDINORUM, 55, 56.
REGISTRUM CURIAE ARCHIEPISCOPALIS JANUAE. Ratio compilationis
eius, 3. Quando incoeptum, 4.

Res ancillarum et servorum ecclesiae S. Mariae plebis Bargalii. Locatae, 288,

RES CAPPELLAE S. JULIAE DE KALAOLO. Locatae, 291, 292.

RES COMITATUS JANUENSIS, 343. RES ECCLESIAE JANUENSIS. Locatae, 444, 445, 447, 448, 449, 457, 459, 461, 463, 465, 466, 467, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 477, 480, 486, 487, 490, 493, 495, 496, 498, 499, 201, 202, 204, 205, 207, 211, 212, 214, 215, 216, 218, 220, 223, 225, 226, 230, 233, 234, 236, 238, 240, 241, 244, 245, 250, 252, 253, 256, 260, 271, 274, 276, 277, 278, 280, 281, 285, 286, 289, 291, 294, 295, 305, 343, 353, 448, 420, 423, 424.

RES ECCLESIAE S. DAMIANI DE STRUPA. Locatae, 175, 179, 182, 484.

RES ECCLESIAE S. JOHANNIS CA-RANTIAE. Locatae, 387.

RES ECCLESIAE S. LAURENTII JANUAE. Locatae, 292.

RES ECCLESIAE S. MARCELLINI LAVANIAE. Locatae, 291, 421.

RES ECCLESIAE S. MARIAE BAR-GALII. Locatae, 288.

RES ECCLESIAE S. MICHAELIS LA-VANIAE. Locatae, 284.

RES ECCLESIAE S. SYLI MILIANI. Locatae, 222.

RES ECCLESIARUM. Quomodo solvebantur pensiones pro ipsis debi-

tas, iuxta ianuensium consuetudines, 545.

RES JANUENSIUM. A Berengario et Adalberto regibus confirmatae, 340.

Roboretum Bruxedelli. Emplum ab Archiepiscopo, 360.

ROBORETUM DE CAVANNARILE. De eo emit partem Archiepiscopus, *ibi*.

ROBORETUM MOLACIANAE, 406.

ROBORETUM MONTIS PRESENTERI

Roboretum Montis Presbyteri. Locatum, 291.

RUVINATA ANDREAE NAZARII, 261.

S

Scriptiones. Consuetudines ianuensium circa eas. 312.

T

TERRA A MOLENDINO PERICULI USQUE AD HORTUM BONI MARTINI, 157.

TERRA ADVOCATI, 437. TERRA ALBAREDI, 360.

TERRA ALBERICI, 494.

Terra Alberti, 354. Terra Alberti, famuli S. Syri, 274.

TERRA ALBERTI GUERCII, 64. TERRA ALBERTI TAZOLELLI, 85. TERRA ALTILIAE, 393. TERRA ANDREAE, 466.

TERRA ANDREAE REGINZONIS, 179.

TERRA ANGELBERTI. Cum alia

Ecclesiae Januensis commutata, 417.

TERRA ANSALDI DE GAIO, 135.

TERRA ANSALDI PORCI, 416.

TERRA ANSALDI RUFI, 367.

TERRA ANSELMI, 285.

TERRA ARIMANNORUM, 177, 274.

TERRA BARGALII, 287.

TERRA BEGALFIGHI, 281.

TERRA BEGLANI DE S. OLASCO, 432.

TERRA BENESTASII, 92.

TERRA BELLANDI PRESBYTERI, 191.

Terra Bellandini de Prato, 34.

Terra Bernardi Preseyteri, 218, 220.

Terra Bernardi Vitalis, 262, 263.

TERRA BONI INFANTIS DE DOMO-CULTA, 66.

TERRA BONI MATI, 491.

TERRA BONI SENIORIS, 197, 200.

TERRA BURGI JANUAE, 289, 342, 343, 354.

TERRA CAMPARIA, 34.

Terra Campasca, 18, 55, 383.

Terra Campi Domnici, 147, 190, 261, 270, 272, 275.

TERRA CAMPI LONGI, 90.

TERRA CAMPI PLANI, 272, 275.

TERRA CAMPI SCULDAXII, 86, 87.

TERRA CANOVAE, 364.

TERRA CAPELLANA, 306.

TERRA CARETI (DE TURPI), 174.

TERRA CASAE SUBTANAE, 48, 285.

TERRA CASALII, 199.

TERRA CASTAGNEDALLI, 90.

TERRA CASTAGNEDI, ibi.

TERRA CASTANEAE BONAE, 448, 150, 360.

TERRA CASTELLI, 456, 459.

TERRA CAUDETA 77.

TERRA CAVANARII, 188.

TERRA CAVANNAE BONAE, 285

TERRA CEDRAGNAE, 306.

TERRA CERRI, 393.

TERRA COLLORETI, 188, 191.

TERRA COMITALIS, 306.

TERRA COMMUNISI, 223.

TERRA COMUNAGLAE, 364.

TERRA COMUNIS. Vide TERRA SUB-TUS COSTA.

TERRA CONRADI JUDICIS, 288.

TERRA CONRADI MERDEVENTRIS, 285.

TERRA CORNALEDI, 90.

TERRA CORNALIS, 285.

TERRA CORSI, 84, 130, 139.

Terra Costae, 285, 360.

TERRA COSTAE BRUSCATAE, 188.

TERRA COSTAE LONGAE, 363.

TERRA CRESCENTII, 260.

TERRA CAVANUZAE. Archiepiscopo renunciata, 347. Locata, *ibi*.

TERRA COSTA LONGA, 191.

TERRA COSTAE. Vendita Archiepiscopo, 360.

TERRA CRETASCA, 193.

TERRA CULTURAE, 90.

TERRA DEL CONTORTO, 254.

TERRA DELICIOSINA, 255.

TERRA DOMINICI, 414, 415.

TERRA ECCLESIAE TERDONENSIS, 417.

TERRA ERIBERTI, 138.

TERRA ERIZI DE GANO, 254.

Terra Fa o Fredo, sive Faio Frigido, 85, 255, 275, 277, 288, 515, 567, 568.

TERRA FABRICAE, 53.

TERRA FENOGLEDI, 285.

TERRA FEUDI, 564.

TERRA FEVIASCA, 55.

TERRA FILIAE MERLONIS GUARA-CHI, 111.

TERRA FILIARUM e ITERII, 72.

TERRA FILII CRESPI, 332.

TERRA FILH TEUTEFREDI, 176.

TERRA FILIORUM CONONIS DE VEZANO, 89.

TERRA FILIORUM GIRARDI, 325.
TERRA FILIORUM JOHANNIS CAMARARII, 218, 220.

TERRA FILIORUM OBERTI CANCEL-LARII. 436.

TERRA FILIORUM PRESBYTERI VE-NERIOSI, 145, 146.

TERRA FILIORUM e BELLAMUTI, 80.

TERRA FILIORUM e JOHANNIS CA-VACIAE, 84.

TERRA FILORANA, 384.

TERRA FONTANII, 146, 227.

TERRA FONTIS SACRATI. Archiepiscopo renunciata, 317. Locata, ibi.

TERRA GAIDALDI, 285, 305.

TERRA GALIVERTI, 254.

TERRA GALLA, 81.

TERRA GARIBALDI, 417.

TERRA GENITORIS GUIBERTI ET GUINENGUISII, 296.

TERRA GISONIS GRAVELIAE, 206.

TERRA GLARETI, 254.

TERRA GONTARDORUM, 298.

TERRA GUALTERII, 254.

TERRA GUARACCONIS, 478.

TERRA GUBIANI, 254.

TERRA GUASTI, 104.

TERRA GUIDOTI DE PALAZOLO, 341.

TERRA GUILIELMI DE CAMPO CA-STOREO, 360.

TERRA GUILIELMI DE VOLTA, 298.

TERRA GUILIELMI GARRII, 85.

TERRA GUILIELMI GEORGII, 135.

TERRA GUILIELMI PIPERIS, 86.

Terra Guilielmi e Forzani, 300.

TERRA GUILIELMI SCEMINI, 99.

TERRA GUILIELMI TRALANDI, 300.

TERRA HAEREDUM BONIZONIS PI-GNOLI, 306.

TERRA HENRICI DE PONTE, 104.

TERRA HENRICI RUFI, ibi.

TERRA HUGONIS FREDALDI, 34.

TERRA HURRI, 368.

TERRA IDONIS ALSENDAE, 306.

TERRA INDOMNICATA, 222.

TERRA INFRA CASTRUM MOLACIA-NAE, 248.

Terra Infra Murum Civitatis Januae, 267.

TERRA INGONIS, 254.

TERRA INGONIS DE VOLTA, 111

TERRA INSULELLAE, 360.

TERRA IRUFFA, 364.

TERRA ISACURTIS, 220.

TERRA JOHANNIAE, 231.

TERRA JOHANNIS, 415.

TERRA JOHANNIS BARCAE, 341.

TERRA JOHANNIS BISXOLAE, 342.

TERRA JOHANNIS CALDERARII, 64.

Terra Johannis Coghi, 445, 450, 204.

TERRA JOHANNIS DE LEDA, 47.
TERRA JOHANNIS FERRARII, 84.
TERRA JOHANNIS FLACCA PANIS,
147.

TERRA JOHANNIS GASTALDI, 146. TERRA JOHANNIS LOXI, 224. TERRA JOHANNIS MALOSII, 422. TERRA JOHANNIS MERLI, 51.

TERRA JOHANNIS SCRIZI, 243.

Terra Judicensis. Eam tenebant canonici S. Laurentii Januae, 125, 126.

Terra Juxta Molendinum Insu-Lellae. Super eam ius habebant Lanfrancus Brugnonus et consortes, 407.

TERRA LAMAZOLAE, 94.
TERRA LAMBERTI GUERCH, 408.
TERRA LAMBERTI PORCI, 411, 416, 262, 263, 347.

TERRA LAMMAENIGRAE, 344, 369. TERRA LANFRANCI, 195. TERRA LANFRANCI BUCHAE, 68. TERRA LANFRANCI SCALZA VETU-LAE, 298.

TERRA LAVAGLI, 285.
TERRA LAVANIAE, 344.
TERRA LAVEDONAE, 306.
TERRA LEONIS DE VALLE.
TERRA LEONIS MAGISTRI, 442.
TERRA LODENALLI, 90.
TERRA MADELBERTI, 445, 446, 466. 495.

TERRA MANEGRAE, 93.
TERRA MARTINI, 254.
TERRA MARTINI BINELLI, 34.
TERRA MARZAI, 306.
TERRA MAURI, 290, 354.
TERRA MAURONIS, 261.

TERRA MEDOLICI, 345.
TERRA MOCONISI, 285.
TERRA MOLENDINI ARSITII, 275.
TERRA MONTIS ALTI. Archiepiscopo renunciata, 317. Locata, ibi.
TERRA MONTIS VULFI, 285.
TERRA MURTEDI, 214.
TERRA NEPOTUM OBERTI CANCELLARII, 136.

TERRA NESPOLI, 360.
TERRA NUSILIAE, 447, 275.
TERRA OBERTI, 393.
TERRA OGLERII DE S. OLAXO, 363.
TERRA OLIVAE, 282.
TERRA OTTONIS BALDI, 136.
TERRA OTTONIS DE CALEGNANO, 64.

Terra Ottonis de Capharo, 137.
Terra Ottonis Fornarii, 70.
Terra Pandulphi, 352.
Terra Petri de Quarterio, 360.
Terra Petri de Saporito, 347.
Terra Petri de Vacarile, 145.
Terra Petri Nevarsci, 191.
Terra Plani, 55, 285.
Terra Plani da lo Persego, 285.

TERRA PLANI DE LA SOSENA, ibi.
TERRA PLANI DE RIVA, ibi.
TERRA PLANI DE RIVA ALLEREDA,
ibi.

TERRA PLAZIE, 364.
TERRA PLAZIE, 86, 87.
TERRA PODIE, 444, 275.
TERRA PONTIS DECINIE, 237, 297.
TERRA PORCELLORUM, 68, 438.
TERRA PORCILIS, 77.
TERRA POST BURGUM, 406.
TERRA PRADASCA, 474.

TERRA PRATI EPISCOPI, 64, 316.

TERRA PREDOCHI, 285.

TERRA PRESBYTERORUM ORPALA-TII, 297.

TERRA PROPE ECCLESIAN S. LAU-RENTII, 526.

TERRA PROPE PALATIUM ARCHIE-PISCOPI, 436, 437.

TERRA QUARTARENTIA, 244.

TERRA RATA PECORAE, 341.

TERRA RAUBELLASCA, 169.

TERRA RAYNALDI GOBI, 340, 388.

TERRA REGENZONIS, 177.

TERRA ROBORETI, 88.

TERRA ROPERTI, 415.

TERRA RUFINI, 249, 220.

TERRA RUFINI CANAVARII, 139.

TERRA RUNUNATA, 208.

TERRA SABBATINI, 261.

TERRA S. QUIRIQUASCA, 382.

TERRA S. AGATHAE, 414.

TERRA S. AMBROSII, 169, 273, 274, 306, 420, 422.

TERRA S. FRUCTUOSI, 306.

TERRA S. LAXI, 328, 363.

TERRA S. MARIAE, 285.

TERRA S. MARIAE BURGI JANUAE, 508.

TERRA S. MARIAE DE PATRA-NICO, 274.

TERRA S. MARIAE TERDONENSIS, 414.

TERRA S. NAZARII, 420, 422.

TERRA S. PETRI IN VALLE MA-XIMA, 447.

Terra S. Stephani, 112, 164. Locata, 296.

TERRA S. VINCENTII, 25.

TERRA SCARELLAE, 388.

TERRA SIGESTRI, 90.

TERRA SOLARII, 166.

TERRA SOLARIOLI, 195.

Terra Somelegi, 285.

TERRA STRUPAE, 137.

TERRA SUBTUS COSTA, 34, 135.

TERRA STABILIS, 254.

TERRA STIFINONI, 415.

TERRA SUBTUS S. MARIA DE ILICE, 306.

TERRA SYLI CLERICI, 206.

TERRA TACIOLELLI, 273.

TERRA TAVEDRONI, 177.

TERRA TAZOLI, 84.

TERRA TEUTEFREDI JUDICIS, 288.

TERRA TEUZONIS, 174, 231.

TERRA TURRIS, 53.

TERRA VACARICIOLAE, 261, 272, 275.

TERRA VACUA S. GENESII. Canonicis S. Laurentii donata, 443.

TERRA VALLASCA, 490.

TERRA VALLIS CALIDAE, 76.

TERRA VALLIS MARENCAE, 86, 87.

TERRA VALLIS PURCIFERAE, 188.

TERRA VALLIS STURLAE, 165.

TERRA VARIAE, 550, 551.

TERRA VENERANDI, 174. TERRA VENERI, 8.

TERRA VENERIOSI, 219, 220.

TERRA VERTURI, 191.

TERRA VIAE NOVAE, 147.

TERRA VILLANI, 360.

TERRA ZUCHARI, 90, 147.

Terrae Bisamnis, 437, 438, 493, 259, 344.

Terrae Conditionatae Archiepiscopi, 8, 47, 55, 568, 569, 585. Terrae Domnicatae Ecclesiae Januensis, 469, 479, 494, 495, 253, 305, 526.

Terrae Domuscultae, 456, 248, 220, 307.

Terrae Ecclesiae Januersis, 65, 70, 84, 405, 416, 262, 282, 290, 306, 325, 352, 363, 395. Consules laudant quod Guido Laudensis destruat opus factum super terram Eccl. Jan. in S. Petro Arenae, 97.

TERRAE ECCLESIAE JANUENSIS COM-MUTATAE, 414, 417.

Terrae Emptae ab Archiepiscopo, 104, 106, 436, 437, 438, 459, 262, 347, 355, 360, 363, 364.

Terrae Gandulphi Doctoris, 415.
Terrae Laudatae Archiepiscopo, 64, 66, 68, 70, 76; 77, 84, 85, 86, 89, 92, 93, 94, 297, 340, 584, 388.

Terrae Locatae ab Archiepiscopo, 86, 87, 88, 90, 115, 116, 137, 144, 146, 147, 148, 150, 165, 166, 188, 191, 193, 199, 208, 214,

218, 220, 225, 227, 256, 257, 248, 254, 257, 259, 261, 267, 270, 272, 273, 274, 275, 285, 287, 289, 296, 306, 307, 308, 314, 316, 317, 326, 359, 341, 342, 343, 344, 345, 350, 351, 352, 354, 367, 393.

TERRAE MOLACIANAE, 137, 257, 261.

Terrae Nervii, 94, 137, 339. Terrae Renunciatae Archiepiscopo, 130, 132, 317, 328.

TERRAE S. OLAXI, 363,

Terrae S. Petri Arenae, 70, 97, 137, 352, 355.

Terrae S. Syli Emiliani, 146, 236, 237, 243.

TERRAE SERVORUM GUILIELMI DOC-TORIS, 116.

TREXENDA IUXTA DOMUM GANDUL-PHI OSBERGERII, 74.

TREXENDA PROPE ECCLESIAN S. LAURENTII, 326.

Truina S. Nicholai, 60. Turris Advocatorum, 435. Turris Porcellorum, 32.

#### V

Vinea Alberici Camarlengi. Locata, 282.

VINEA BAVALI. Locata, 144. VINEA CASTANEAE BONAE. Locata, 148, 450. Vinea Cerri, 78. Empta ab Archiepiscopo, 135.

VINEA CLAPEDI, 254.

VINEA DOMNICATA, in Cunio S. Michaelis, 169.

VINEA DOMNICATA, in Molaciana, 143, 150, 204.

Vinea Domuscultae, 215, 217. Vinea Gotizae, 65.

VINEA HELIONIS. Vide VINEA CERRI.

VINEA INDOMNICATA, 282.

VINEA ITERII, 215.

Vinea Johannis Coghi, 218, 220.

VINEA MAGINFREDI, ibi.

VINEA NERVII. Consules laudant quod homines S. Syri colant dictam vineam, 89. Eius mensurae, *ibi*.

VINEA PLANELLI. Locata, 254.

Vinea Rufini Coghi, 450, 204.

VINEA VALLIS CALIDAE, 76.

Vineola Pontis. Conditionata Archiepiscopi, 46.

VITES ANDREAE, 415. VITES REGUM, ibi.



# INDEX LOCORUM

AD USUM

### REGISTRI CURIAE ARCHIEPISCOPALIS JANUAE

NOTITIIS MODERNISQUE NOMINIBUS

AUCTUS

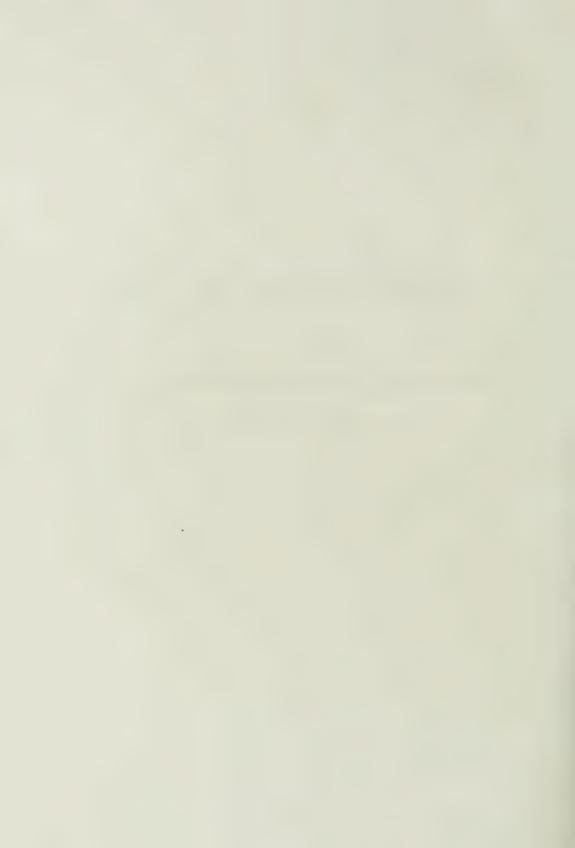

## AVVERTENZA

L' Indice Geografico, da me compilato ad uso del Registro Arcivescovile, formasi di due parti. La prima contiene la denominazione latino-barbara dei luoghi che in questo monumento trovansi ricordati, ed il cenno di quanto a riguardo loro può leggersi nel medesimo; la seconda è destinata ad additarne il nome vivo, italiano o del dialetto, ed a fornirne brevi notizie, specialmente topografiche, talvolta seguite dalla indicazione di un qualche documento, e tal altra ancora dal testo del documento medesimo. Con ciò io m'ebbi in mira di assicurare la conoscenza di parecchi atti, cui non m'avvenne di radunare se non nel giro di parecchi anni, e nell'applicarmi a studi e ricerche d'argomenti diversi, e di accertare pur anco non raramente la identità di alcuni luoghi, pei quali fra le antiche e le moderne voci notabilissime corrono le differenze.

Non sempre però il mio pensiero, per quello che si ragguarda a questa seconda parte dell' Indice, ha potuto effettuarsi; imperciocchè parecchie denominazioni, il più delle volte limitate, per avventura, a qualche umile casolare, ponno essere cadute in dimenticanza, o sfuggire come che sia alle indagini dello studioso.

Le frazioni poi, o dipendenze de' luoghi, ai quali accennano il Registro e i documenti, che gli fanno seguito, come sarebbero i castelli, le strade, i fiumi, i torrenti, ecc., sono da me riunite sotto i luoghi stessi, e distinte dai principali, mercè il carattere corsivo. Che se le medesime non si trovassero del continuo disposte secondo l'ordine e le divisioni, che sono nello stato attuale delle cose, e si riconoscesse quindi che alcune di esse, da me collocate sotto la giurisdizione di una parrocchia, entrano invece nei confini di un'altra, il lettore avvertirà ch'io tratto della geografia del secolo xII, e che troppo mi allontanerei dallo scopo di codesto Dizionario, se volessi tener dietro alle mutazioni che avvennero nei successivi.

Intanto mi si conceda, ch'io esterni la mia sincera gratitudine a que' benevoli amici e colleghi miei, march. Marcello Staglieno, cav. Cornelio Desimoni ed Alessandro Wolf, i quali vollero aiutarmi de' loro lumi in questa impresa; e a me medesimo si consenta ch'io mi compiaccia dell'opera mia, come quella, che, nella assoluta mancanza di un Dizionario Geografico della Liguria, può segnarne il principio, ed invogliare altri di me più valenti a tentare la via, che non sarà priva di conforti, nè può mancare di condurre ad ottimi risultati.

## INDEX LOCORUM

## A

Africa. Naves, quae de Africa Januam veniunt, debent solvere decimam Archiepiscopo, 9, 365.

AGONIUM, sive AGONIA. Homines huius loci praestare debebant scaticum et alpiaticum Archiepiscopo, 8. Solvebant manentaticum eidem, 368.

AIMEDUM. Ibi terra Ecclesiae Januensis locata, 285.

Alun, sive Mons Allii, 37. Homines istius loci debebant dare xv secatores, 39. Ibi terra empta ab Archiepiscopo, 363. Homines praedicti libellarias Montis Creti tenebant, 465.

AFFRICA. Nel medio evo i genovesi esercitarono lungo le coste d'Affrica un assai esteso e svariato commercio.

Ognio. Frazione del Comune di Neirone, e Rettoria nel Vicariato del medesimo nome.

Il Registro Arcivescovile accenna col nome di Aimedum ad una località di Cicagna.

Aggio. Rettoria nel Vicariato di Struppa, e frazione del Comune stesso.

Gli uomini d'Aggio portano oggi ancora a Genova le ricotte e le giuncate (iuncatas), delle quali è parola a pag. 38 del presente volume. Fossatum de Alleo, 227.

Fossatum de Ficu, ibi.

ALBAREDUM. Ibi terra empta ab Archiepiscopo, 360.

Albarium. Ibi locus Archiepiscopo donatus, 319. Ab codem locatus, 320.

ALEXANDRIA. Naves de dicta civitate Januam venientes debebant solvere decimam Archiepiscopo, 9, 565.

ALGUINEDI. Fabianus dimisit Archiepiscopo id quod ibi habebat, 383.

ALLEOLUM, 182.

ALMARIA. Naves de Almaria venientes Januae solvebant decimam Archiepiscopo, 9.

ALPE. Vide Insisa.

ALPEXINUM, 247.

Fossato d'Aggio. Nasce nel Piano di Portiggia (Monte Creto), ed è uno degli influenti del Rivo Torbido. Fossato del Fico, nella Valle e

Parrocchia d' Aggio.

Si indica una località nelle vicinanze di Molassana.

ALBARO (San Francesco). Comune e Parrocchia dipendente dal Vicariato di S. Martino, sito ad oriente di Genova e a brevissima distanza dalla città.

ALESSANDRIA D'EGITTO. Città patriarcale, situata sopra una delle foci occidentali del Nilo, cinquanta leghe al nord del Cairo, e bagnata dal Mediterraneo.

Forse Aigo, località presso Fontanegli.

Luogo che il *Registro* sembra indicare nella direzione di Fontanegli, Cavassolo, ecc., in Bisagno.

Almeria. Città maritima e vescovile della Spagna, capoluogo della Provincia dello stesso nome. Fu conquistata dai genovesi nel 4147.

Il nome di *Alpesino* potrebbe essere generico, ed altro non indicare in questo luogo se non che un piccolo monte nei confini di Bargagli.

AMEA. 18.

Anciasi, 436.

AQUA BENEDICTA, 248, 220.

AQUA FRIGIDA, 465.

AQUAREZUM. Ibi ius habebant Lanfrancus Brugnonus, filius et nurus eius, 107.

ARGENUM. Ibi filii Cononis de Vezano tenebant mansos Archiepiscopi, 40. Res Eccl. Jan. locatae, 296.

ARMEANUM (Flumen), 381.

ASALETUM, 164.

ASTURAIRE. Ibi castanetum Archiepiscopi, 40.

Auguri (Plebs), 82. Ibi terra empta ab Archiepiscopo, 137. Recordata, 315. Ab Alexandro papa III Ecclesiae Mediolanensi confirmata, 458. Il Registro pone la Villa Amea sotto la Pieve di Sestri a levante, e pare anco in prossimità di Libiola.

Anglassi. Rivo nel Tortonese.

Località negli Appennini, e verisimilmente nella Parrocchia di Montobbio, ivi esistendo il monte della Noce e Verici, che insieme ad Aqua Benedicta trovansi ricordati.

Acquarredda. Borgata del Comune di Montobbio.

Località nelle circostanze di Molassana.

ARZENO. Villaggio del Comune di Casarza, soggetto in antico alla Podesteria di Sestri a levante, dal cui borgo è lontano otto miglia.

ARMA od ARMÈA. Torrente, che bagna la Valle Ceriana.

Località che il Registro designa nelle circostanze di Bayari.

Luogo che viene indicato assieme ad altri cadenti nella giurisdizione di Sestri a levante.

Uscio. Comune, Vicariato e Prevostura in Fontanabuona, alle origini del torrente che gli dà il nome. Il Vicariato si compone delle parrocchie di Campodesasco, Lumarso,

Pian de' Preti, Salto, Terrile, Tribogna ed Uscio.

Località della Valle di Lavagna

Assereto, e nel dialetto genovese Axioc. Casale degli Appennini, nella Parrocchia di Montobbio

AUSTANA, 422.

AXERETUM, 249, 225

Fossatum de Axeredo, 225

B

BAGNEIRA, 82.

Barbaria. Naves de Barbaria Januam venientes debebant solvere decimam Archiepiscopo, 9, 363.

Bagnara. Borgata del Comune di Quinto.

Barberia. Vasta regione formante parte dell'Africa settentrionale, e divisa nei quattro stati di Tunisi, Tripoli, Marocco ed Algeri. Confina al nord col Mediterraneo e l'Oceano Atlantico, al sud col Sahara e i deserti di Bilma e di Lidia, all' est coll' Egitto, e nuovamente coll' Atlantico all' ovest.

Con questo nome si accenna ad una località che dovrebbe esistere nelle vicinanze del *Poggio*, sulla parrocchia di S. Siro di Struppa.

BARCA (LA), 231

Bargalium. Ibi decimam habebat Archiepiscopus, 45. Cuius divisio legitur, 49. Consules laudant eidem decimam ab Anfosso Simpanto infra plebem Bargalii detentam, 68. Item alpiaticum ipsius plebis, 83. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 446. Item S. Laurentii, 287. Et ecclesiae plebanae, 288. Conditiones Archiepiscopi in eadem plebe, 367. Merulus de Castro et Guilielmus Arnaldus tenebant ibi libellariam, 390.

Via publica, 288.°

BAVALI. Decima eius plebis, 13. Quo modo divisa, 20. Memoratur, 35, 35. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 144, 165, 193. Item oblationes ecclesiae S. Georgii, 400. Curtis huius loci ab Eugenio papa III Syro archiepiscopo confirmata, 454.

Fontana de Canale, 165. Fontana de Granna, ibi. Fontana de Olmeto, ibi. Bargagli. Comune, Arcipretura e Vicariato nell' Alto Bisagno. La giurisdizione del Vicariato si estende anco ad una parte della Fontanabuona, colla quale il paese confina, ed abbraccia le parrocchie seguenti: Bargagli, Davagna, Moranego, Traso (Alto Bisagno), Boasi, Tasso e Vallebuona (Fontanabuona). La parrocchia di Bargagli dicesi oggi ancora la Pieve.

Del 4198 il Notulario Guglielmo Cassinense ha memoria de' Consoli di Bargagli, in numero di sei.

Homines de bargagli (debent dare) per unumquemque ramoxinum unum pro guardia (Guardia Civitatis etc. V. Lib. Jur. I, 33.)

BAVARI. Comune, Arcipretura e Vicariato, sito in collina alla sinistra del Bisagno, ed all'origine del torrente Fontaneggi. Il Vicariato comprende: Bavari S. Giorgio (l'antica pieve), Bavari S. Desiderio, Fontaneggi, Nasche e Premanico.

Homines de bavali et funtanegli supra totum debent dare pro guardia minas castanearum XII (Guardia Civitatis).

An. 1254, 26 ianuarii. Wilielmus archipresbyter plebis de bavalo (Foliatium Notariorum, Ms. della Bibl. Civico-Beriana, vol. I, car. 477 verso).

Fontana de Rucca, 162. Fossatum de Linasca, ibi. Ripa Lovaria, 165. Via quae venit de Bavali, 184.

BAZALI. Conditiones Archiepiscopi in dicto loco, 33, 35. Recordatus, 482. Curtis Eccl. Jan. ibidem a papa Eugenio III Syro II confirmata, 454.

Campus de Bellari, 176. Ficus Morenus, 177, 182. Fossadellum, 182. Fossatum, 176. Via antiqua, ibi.

BEGALI, 12. Decima huius villae locata, 460.

Bembelia. Decima eius locata, 322, 598.

Benestasium, 92. Ibi libellaria Guilielmi de Gropo laudata Archiepiscopo, 94. Recordatur, 265. Eius conditiones, 270. Res Eccl. Jan. ibidem locatae, 309, 324. Luogo vicino a S. Siro di Struppa.

Illi (homines)..... de bazali per unumquemque debent dare phialam olei (Guardia Civit).

ВЕСАТО, е nel dialetto genovese ВЕСНÈ. Villa e<sup>®</sup> Rettoria sita in montagna all'origine del fossato di Teglia. Dipende dal Comune e Vicariato di Rivarolo.

San Colombano. Comune del Mandamento di Chiavari, posto sull'Entella, a tre miglia e mezza dal capoluogo.

Nella tassa imposta del 1387 all'archidiocesi di Genova dal papa Urbano VI, trovasi ricordata sotto la pieve di Lavagna ecclesia sancti Columbani de Bembelio.

Località della Valle di Lavagna.

Besenia. Ibi res Eccl. Jan. monasterio S. Syri assignatae, 428.

BESOVENICUM, 14.

BIBIANUM. Ibi res Ecc. Jan. monasterio S. Syri assignatae, 428.

BIDUANUM, 16.

BISAMNE sive VESANUM (Flumen), 19, 108, 116, 135, 142, 145, 148, 150, 165, 166, 172, 177, 178, 179, 184, 190, 191, 205, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 222, 229, 255, 246, 505, 541, 415, 444, 445. Consules regulant ius quod habent Porcelli pro aqua dicti fluminis haurienda, 595.

Pons super dictum flumen, 394.

BISAMNE sive VESANUM (Vallis). Ibi possidebant quaedam bona Lambertus et Ansaldus Porci, 32. Memoratur, 184, 187, 193, 195, 206, 211, 214, 220, 250, 256, 258, 240, 245, 254, 275, 282. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 259, 276. Ibique pensionem tenebant Domini de Volta, 266.

Insula Archiepiscopi in Besanio, vel ultra Vesanum, 59, 193, 195, 405.

Insula Molendini de Blanco, 405. Via, 395. Bussonengo. Rettoria nel Vicariato di Sori, e frazione del Comune di Canepa.

Luogo della antica pieve di Rapallo.

Il fiume Bisagno ha principio nel territorio mandamentale della Scofferra e dal monte Candelozzo; e bagna la Valle a cui dà il nome, per un corso di quindici miglia.

Valle di Bisagno. Questa Valle ha una lunghezza pari a quella del fiume omonimo, e nella sua maggiore larghezza giunge a sette miglia. Confina da mezzogiorno col mare, da ponente colla Polcevera e la città di Genova, da tramontana, mediante gli Appennini, coll'antica podesteria di Montemoggio e la Scofferra, da levante col territorio di Neirone, Roccatagliata e Recco.

Via ad molendinum novum, 547. Via Lamberti Porci et Drudae ingalium, 262, 265.

Via privata Symonis Auriae, 101. Via publica iuxta flucium, 341.

BOASIUM, 85.

BOCELA, 191.

BOLAGUM (Flumen), 16.

Borzili (*Plebs*). Decima Archiepiscopi super eam, 12. Pedagium, *ibi*. Divisio decimae, 21.

BRASILE, 21.

Broglum, 471.

Bruxedelli. Ibi roboretum venditum Archiepiscopo, 560.

Bruxetum, 58, 96, 490, 491

Bruzonum, 88.

Boasi. Rettoria nel Vicariato di Bargagli, e frazione del Comune di Lumarso.

Il Registro sembra indicarci questa località nei dintorni di Rapallo.

Bolago. Torrente che sbocca nel golfo di Rapallo.

Borzoli. Comune ed Arcipretura sottoposta al Vicariato di Sestria ponente, da cui dista un miglio.

Homines de borzuli.... debent per ununquemque dare faxium de lignis (Guardia Civitatis).

Brasile. Rettoria nel Vicariato di S. Cipriano, e frazione del Comune di Bolzaneto in Polcevera.

Questo Broglio spettava alla Curia di Molassana.

Così appellavasi, giusta il Registro, un rovereto nelle vicinanze di Molassana.

Località di Molassana.

Borzone. Borgata del Comune di Borzonasca, e Vicariato il quale comprende Accero, Borzone, Foce, Buda. Ibi res Eccl. Jan. locatae,

Bugea. Decima Archiepiscopi super naves de dicto loco venientes, 9, 565.

Bugna, 254.

BULAGUM. Ibi castanetum conditionatum Archiepiscopi, 47.

BURGUM. Ibi mansus Archiepiscopi, 41, 42. Ratio eius pro guaita, 44.

Buzalla. Ibi res Ecc. Jan. locatae, 144. Memoratur, 218, 220.

Buzana, 140. Terra hominum huius loci Archiepiscopo laudata, 382. Montemoggio, Porcile, Prato e Temossi.

Del 4484 l'arcivescovo Ugo Della-Volta fondò a Borzone l'abbazia di S. Andrea.

Luogo della Valle di Lavagna.

BUGIAH. Città dell' Africa nella Provincia d' Algeri, posta sul pendio di una collina alle falde del mare. Nel medio evo era la piazza più mercantile di tutta la Barberia.

Località della Valle di Bisagno, e pare eziandio in prossimità di Molassana.

Località dell'antica Curia di Morego.

Luogo compreso nella giurisdizione della Curia di Molassana.

Busalla. Comune, e Prevostura dipendente dal Vicariato di Borgo de' Fornari.

Bussana. Comune della Riviera di ponente, sottoposto al mandamento di Taggia. CADRANZA. Ibi filii Cononis de Vezano tenebant mansos Archiepiscopi, 40.

CALABRIA. Decima Archiepiscopi super naves de hac regione Januam venientes, 40, 366.

CALCINARIA, 468.

Calmus Asegninus. Vide Mons Asinianus.

CALMUS DE CARELLO. Vide Mons CARELLI.

CALZOLUM, 56, 480, 482. Fabianus dimisit Archiepiscopo id quod habebat in dicto loco, 383.

CAMPEDELLI. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 296.

CARANZA. Frazione del Comune di Varese.

CALABRIA. Provincia dell' Italia, che formava la parte settentrionale del cessato Reame di Napoli. Confina all'est, all'ovest ed al sud col Mediterraneo, al nord colla Provincia di Basilicata.

Località nelle circostanze di Molassana.

CAVASSOLO, e nel dialetto genovese CAASSED. Frazione del Comune di Rosso, nell'Alto Bisagno, ove trovansi parecchi molini, ed una delle prese d'acqua del Civico Acquedotto.

Località la cui ubicazione parrebbe indicata dal Registro fra Nascio e

CAMPELLUM. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 164.

Via, 264.

CAMPI (Villa), 11. Gastaldus de Medolico decimas huius Villae colligebat, 46.

CAMPI (Villa), 300.

CAMPORA, 176, 180, 182, 186.

CAMPORZASCUM. Ecclesia eius, 266.

CAMPUS CASTORIUS, 495, 495.

CAMPUS CAULARIUS, 177.

CAMPUS DOMNICUS, 20, 34, 445, 446, 470, 201, 247, 260, 270. Ibi mansus Archiepiscopi, 41, 42. Ratio eius pro guaita, 44. Res Eccl. Jan. locatae, 147, 157, 261, 272, 275.

Fontana de Rio, vel de Ripa, 170, 270.

Cassagna, nella Valle di Sestri a levante.

Località della Serra di Bayari.

Questa Villa era compresa sotto la pieve di Serra, e pare esistesse a breve distanza da Magnerri, se si pone attenzione a quanto leggesi a pag. 46: Gastaldus de medolico colligit decimas de campis et de magnerri.

CAMPI. Villa sita di rimpetto a Rivarolo, sulla sinistra della Polcevera, e frazione del Comune di Corneliano.

Località delle vicinanze di Struppa.

Camposasco. Rettoria del Vicariato di Leivi, e frazione del Comune di S. Colombano.

Luogo della Valle di Bisagno.

Forse lo stesso che Campus Castorius.

CAMPODONICO, e nel dialetto genovese CAMPODENEGO. Località della parrocchia di S. Siro di Struppa, a breve distanza da Molassana.

Fossatum descendens pro Ripa, 272.

Senterium pergens pro Riparolio, 272.

Via pergens a Molaciana, 260. Via publica, 147, 261.

Via publica pergens a Campo Domnico, 270.

Via publica pergens a Castello (Molacianae), 260.

CAMPUS FELECTUSUS, 465, 296.

CAMPUS FLORENTIANUS, 5, 8, 21, 29.

La strada che dal *Castelluzzo* mette a Molassana.

Località della Valle di Bavari.

Si accenna probabilmente ad una località di Rivarolo superiore in Polcevera, ove sorge tuttavia un oratorio intitolato a S. Stefano, il quale potrebb' essere l'antica cappella di cui è parola nel *Registro*; e che Siro II arcivescovo donò a' monaci di S. Mauro.

Addi 22 ottobre del 1162, il prete Pietro della chiesa di S. Stefano di Campo Fiorenzano, permuta con Filippo Cincia alcuni beni, cioè: ipse philippus dedit supradicte ecclesie in pallaredo medietatem unius peice terre et octavam alterius medietatis. quam peciam terre presbiter de figinno consuevit tenere, coheret ei superius costa inferius rivus transtri ab una parte terra quam idem presbiter tenet et ab alia terram quam tenent illi, de carpano, ipse vero presbiter petrus ...... dedit ei duas pecias terre iuris supradicte ecclesie que sunt ad crucem. inter utramque quarum est terra

CAMPUS LONGUS, 274.

Fossatum, ibi.

CAMPUS PLANUS. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 272, 275.

Via pergens in Campo Plano, 272.

CAMPUS SCULDAXIUS. Ibi terra laudata Archiepiscopo, 86. Locata, 87. Recordatus, 469.

CAMULIUM (Plebs). De ea decimam et pensionem habebat Archiepiscopus Mediolanensis, 73. Cui Alexander papa III plebem hanc confirmavit, 458.

CANAVA, 14.

CANELEDUM, 281.

CANNAVALE, 254, 522. Ibi res ecclesiae S. Michaelis Lavaniae locatae, 284.

albericorum ...... dat etiam ei ipse presbiter petrus medietatem unius pecie terre quam in eodem loco ipsa ecclesia habet comunem malerbe. (Chartarum, vol. II, col. 821).

Hominos campi florenzani debent dare denarios de papia antiquos II (Guardia Civit).

Località della Valle di Lavagna, e verosimilmente in prossimità di Tassorello.

Località prossima a Campodonico.

Località della Valle di Lavagna.

CAMOGLI. Florido borgo, con angusto porto, nella Riviera Ligure Orientale. È Comune, Arcipretura e Vicariato; il quale ultimo abbraccia le parrocchie di Camogli, Costa, Noceto e Ruta.

CANEPA. Comune e Rettoria nel Vicariato di Sori. È posto in montagna, ed a ponente del torrente di Sori.

Località della Valle di Polcevera, e forse non lungi da Morego.

Canevale. Rettoria nel Vicariato di Cicagna in Fontanabuona, e frazione del Comune di Correglia. CANTONE. Ibi molendinum conditionatum Archiepiscopi, 46.

CAOVARIUM. Ibi res ecclesiae S. Laurentii Januae locatae, 292.

CARANTIA, sive CARANTIUM (Plebs). Divisio decimarum eius, 23. Res ecclesiae S. Johannis dictae plebis locatae, 387. Honorius papa III Abbati de Telieto et Praeposito Mortariensi committit executionem commutationis huius Plebis Ecclesiae Januensi subditae, cum plebe Gavii Ecclesiae Terdonensi in spiritualibus obediente, 472.

CARBONE. Ibi mansus Archiepiscopi, 41, 42.

Località dei dintorni di Morego.

Luogo della Valle di Lavagna.

L'antica pieve di Caranza corrisponde all'attuale Vicariato di Mongiardino, e la chiesa di questa Arcipretura è, come la primitiva, intitolata a S. Giovanni Battista; ma, giusta il consueto delle pievi d'oltre giogo, e secondo la tradizione ancor viva, quella doveva trovarsi a qualche distanza dal paese, e precisamente nel luogo che nomina il Registro, abbenchè oggigiorno non trovisi più indicato nelle carte topografiche e nei dizionarii.

An. 1325. Plebatus de moniardino sive de carentio ianuensis diocesis (Miscellanee Ageno).

An. 1335, 11 decembris. Presbyter andreas minister ecclesie sancte marie de nuceto. et canonicus plebis sancti iohannis de carantio de moniardino (Fol. Not. vol. III, par. II, car. 268 verso).

Nel Libro delle Compere del Pedaggetto leggesi a car. 5 recto nella formola di vendita del pedaggio di Voltaggio, che homines de burgo guillelmi spinulle (Borgo de' Fornari) et de roncho et de plebe carancii sunt exempti a dicto pedagio solvendo (Archivio di S. Giorgio).

CARBONI. Frazione del Comune di Bargagli.

CARMADINUM, 21

CARNELLA. Ibi res Ecc. Jan. locatae, 291.

CARONULI. Ut supra, 164.

CAROSIUM. Ibi res Eccl. Jan. monasterio S. Syri assignatae, 428.

CARPENETUM. Homines huius loci tenebantur praestare scaticum et alpiaticum Archiepiscopo, 80. Memoratur, 165.

CARVANICI, 219.

CASA ANTICA. Ibi res ecclesiae S. Michaelis Lavaniae locatae, 284.

CASA MARTINASCA. Ibi massaricium Ecel. Jan. locatum, 193.

CASA MEDIANA. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 146.

Casa Nova, 225. Ibi castanetum Eccl. Jan., 316.

Costa Mala, 225. Flumexellum, ibi. Via publica, ibi. Cremeno. Rettoria della Polcevera Secca, dipendente dal Vicariato di S. Cipriano, e dal Comune di Bolzaneto.

Località della Valle di Lavagna.

Luogo della Serra di Bavari.

Carosio. Comune del Mandamento di Gavi, e Rettoria del Vicariato di Voltaggio.

CARPENETO. Borgata del Comune di Cicagna, in Fontanabuona.

Probabilmente CALVARI, Rettoria dipendente dal Vicariato e dal Comune di Rosso, nell'Alto Bisagno.

Località della Valle di Lavagna.

Martinasca. Frazione del Comune di Costana.

Luogo della Villa di Molassana.

Casanova. Rettoria del Vicariato di S. Olcese, e frazione del Comune di Bolzaneto. CASA SUBTANA Ibi mansus Archiepiscopi, 45. Res Eccl. Jan. locatae, 284. Memorata, 560.

CASA SUBTANA. Ibi terra empta ab Archiepiscopo, 106.

CASA SUBTANA. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 285.

CASA VETUS, 86, 469.

CASALE DALIFRETUM, 294

Casale de Petrone. Ibi homines Nasci medium mansum tenebant, 40.

CASALETUM. Ibi terrae Eccl. Jan. locatae, 350, 551.

CASALILE, 254.

Via pergens a mansione Tomadi de Glareto, ibi.

Casalium, 170, 171, 199, 201, 250, 256, 257.

Maceria pergens a Prato Domnico et descendens in Fossato Croso, 201.

Casella, 76, 435.

Località di Morego

Luogo della Villa di Molassana.

CASASOTTANA, ed anche CASSOTTANA. Borgata del Comune di Cicagna, in Fontanabuona.

Località della Valle di Lavagna.

Località della Valle di Sestri a Levante.

Luogo accennato nel Registro insieme a Cesinello e Cesena, e che parrebbe quindi doversi rinvenire sotto la parrocchia di Vara.

Luogo della pieve di Vara.

Località della Villa e Curia di Molassana.

Luogo nella estesa giurisdizione della antica Curia di Molassana.

Casella. Comune sito ad un'ora a mezzodì da Savignone, sulla destra del Brevenna, nella Provincia di Genova. I suoi confini CASCHIFELONUS, 20, 30, 445, 449.

CASINAE SPENSAE. Ibi decimae Eccl. Jan. locatae, 285.

Casinellum. Ibi homines Nasci duos mansos tenebant, 40.

CASSAUM, 264.

CASTAGNE (A LE), 231.

Castagnedellum, 671, 167, 180, 182, 186, 254.

CASTAGNOLA, 167, 269.

Costa de Castagnola, 315.

CASTANEA BONA. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 148, 150. Alia ab Archiepiscopo empta, 360.

CASTANEA CAPRARIA, 247.

Castanea Grossa, Ibi res Eccl. Jan. locatae, 143. si distendono sino alla cima del monte Giovo.

Castrofino. Località con chiesa nella Polcevera Secca, in vicinanza di Pedemonte, dipendente dalla parrocchia di S. Cipriano.

Località della Valle di Lavagna.

CESINELLO. Vallone e torrente, che divideva in antico il territorio di Castiglione da quello di Varese.

Casale della località di Poggio, sotto la giurisdizione della parrocchia di S. Siro di Struppa.

CASTAGNELLO. Località del Giogo di S. Eusebio in Bisagno, così appellata tuttora dalla florida vegetazione dei castagni che vi s'incontrano.

Località delle vicinanze di Molassana.

Luogo nelle pertinenze di Molassana.

Luogo di Bargagli.

CASTANETUM, 40, 176.

CASTANETUM VETULUM. Ibi homines Nasci mansum unum et dimidium tenebant, 40.

Castellionum (Plebs). Divisio decimarum eius, 22. Ibi filii Cononis de Vezano tres mansos tenebant, 40. Consules laudant Archiepiscopo decimas et pensiones Petro Vegio de ista plebe perventas, 109. Et decimam quam praedicti filii Cononis de eadem plebe soliti erant percipere, 114.

Castellum. Ibi homines Nasci duos mansos tenebant, 40.

CASTELLUM DE PARDENO, 165.

CASTRUM BERNARDI, 286.

CAURANA, 14.

CAVALILLE, 231, 252, 254. Ibi campus Eccl. Jan. locatus, 244.

CASTAGNETO, e nel dial. gen CASTAGNOÙ. Località nella parrocchia dei santi Cosma e Damiano di Struppa.

Località, che parrebbe esistere nella pieve di Vara.

Castiglione. Borgo della Riviera Orientale, sito sul destro lato del torrente Petronio, il quale scaturisce dal monte S. Nicolò in questo territorio, e va a sboccare in vicinanza di Sestri. È Comune, Arcipretura e Vicariato; e quest'ultimo abbraccia le parrocchie di Castiglione, Chiama, Frascati, Massasco, Masso, Missano e Velva.

An. 1213, 21 decembris. Jordanus archipresbyter plebis de castelliono (Foliat Notarior. vol. I, car. 70 verso).

CASTELLO. Borgata del Comune di Moneglia.

Località che il *Registro* sembra accennare come esistente nella Valle di Bavari.

Luogo della Valle di Lavagna.

CAPRENO. Rettoria nel Vicariato di Sori, e frazione del Comune di Canepa.

Località del *Poggio*, a S. Siro di Struppa.

Senterium pergens a Fontanio,231. Via pergens a Cavalilli , 191. Via publica pergens ad libellarium Ursicini , 244.

CAVANNA. Ibi mansus Archiepiscopi, 44, 46. Memoratur, 151.

CAVANNA BONA. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 285.

CAVANNARILE. Ibi pars roboreti vendita Archiepiscopi, 360.

CAVANNARIUM, 490.

CAVANUZA. Ibi terra Archiepiscopo renunciata, 347. Ab eodem locata, ibi.

CAVEDURNUM. Ibi mansus conditionatus Archiepiscopo, 50. Casale 51.

CAVRIASCUM, 277.

Località dell'antica Curia di Morrego.

Luogo della Valle di Lavagna.

Luogo delle pertinenze di Molassana.

Luogo presso il Fossato di Caneva.

Luogo della Polcevera, non molto discosto da Rivarolo.

Homines de tana turba (Torbella) et de rivariolo et de porcili et de cavanuza ...... debent facere guardiam ad turrem capitis fari.

Luogo dell'antica Curia di Nervi.

CARASCO. Borgo al nord di Chiavari, sulla sinistra dell'Entella; Comune, e Rettoria nel Vicariato di Sturla.

Nella Villa di Carasco possedeva alcuni beni il monastero di S. Giovanni di Pavia; e nel gennaio del 4033 Alberto marchese donò al monastero di S. Stefano di Genova una terra aratoria sita nel luogo medesimo. (*Chartarum* vol. I, col. 508).

Pons , 521

CAVRIOLETUM, 251.

CAVURSI, Vide CORSI.

CAZAGNA, sive CAZANIA. Ibi manentaticum hominum Nasci, 40. Terra S. Stephani locata, 396.

CEDONA. Ibi homines Nasci, masum tenebant, 40.

CEDRAGNA. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 306.

Rivus Avantore, ibi.

CEDRIALE. Ibi conditiones, habebat Archiepiscopus, 50.

CELANISI (Plebs). Decima, 12. Eius divisio, 22. Vendita Archiepiscopo, 136. Eidem renunciata, 138.

Celiana. Juramenti eius Consulum formula, 449. Homines huius loci cum sanctis romulensibus dissidebaut, 422. Decima eius vendita Archiepiscopo, 438. Divisio gastaldionum, reddituum et honorum inter eumdem et canonicos S. Laurentii, 431.

Località del *Poggio*, a S. Siro di Struppa.

CASSAGNA. Frazione del Comune di Casarza.

Località, forse, della pieve di Vara.

Luogo della Valle di Lavagna.

Località dell'antica Curia di Nervi.

CERANESI. Frazione del Comune di Pontedecimo, Arcipretura e Vicariato alla sinistra del torrente Polcevera. Il Vicariato comprende: Campomarone, Ceranesi, Cese, Livellato, Marcarolo e Torbi.

Homines ...... de celunexi ....... debent dare denarios XI papienses antiquos (Guardia Civit.).

CERIANA. Comune e Mandamento della Diocesi di Ventimiglia. Giace nella Valle cui dà nome, sulla destra del torrente Armèa, tre ore al nord di San Remo. Consuetudines et usus Celianae incolarum a Syro II confirmatae, 456.

Cella, sive Cella vel Serra Bavali. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 35, 35. Ibique res Eccl. Jan. locatae, 161, 165, 164, 288. Recordata, 162, 165, 195.

CEMBRANUM. Ibi filii Cononis de Vezano tres mansos tenebant, 40.

CENTUM CRUCES, 18.

Serra di Bavari. Località della parrocchia di S. Giorgio di Bavari, sovra la sommità della collina, donde per una parte si scende nella Valle di Bisagno e per l'altra in quella di Sturla.

CEMBRANO. Borgata e frazione del Comune di Maissana, nella Valle di Lagorara, sul fiume Borza.

CENTO CROCI. Colle dell'Appennino, che oggi segna ad oriente i confini della Provincia di Genova.

- « Per questo monte, per quello
- » che si dice, hanno passo i ladri
- » e banditi, che passano dalla parte
- » di S. Stefano e da Val di Sturla
- » a Pietra Crosa, per depredare i
- » viandanti ....... Da questo monte
- » ...... nascono quattro fiumi: il
- » maggiore Petronia, ed il secondo
- » Borza, il terzo Torza, l'ultimo e
- » minor di tutti Frascarese. Petro-
- » nia e Frascarese corrono verso il
- » ponente, e si congiungono insieme
- » sotto il villaggio dei Casali, par-
- » rocchia di S. Pietro di Frascata,
- » lontano ed a ponente di Castiglione
- » un miglio; Torza e Borza corrono
- » tra greco e levante per Lagorara,
- » e si congiungono a Vara, che poi
- » si congiunge colla Magra, che
   » sbocca in mare vicino a Sarzana
- " (Descriptio confinium Magnifica)
- » (Descriptio confinium Magnificae
- » Comunitatis Castilionis et Lago-

CERESIOLA. Homines huius loci scaticum et alpiaticum Archiepiscopo praestabant, 80.

Costa de Cerexola, 288.

CERRETUM, 49, 34.

CERRUM. Ibi mansus conditionatus Archiepiscopi, 45. Vinca ab codem empta, 435. Terra Eccl. Jan. locata, 595.

Via publica, ibi.

CERSOLASSI (Villa), 415.

CERTENULUM, 284.

CERVIX DE BOCO, 386.

CEXENA. Ibi homines Nasci duos mansos tenebant, 40.

CISINUM, 22.

» rariae, die martis 31 iulii 1601

» Ms. per copia presso di me) ».

Forse CERESA, una delle Ville sottoposte alla pieve di Bargagli.

SERETTO. Villa sottoposta alla pieve di Bargagli.

Homines ....... de cerreto debent dare pro guardia denarios IX super totum (Guardia Civit.).

Luogo della Curia di Morego.

Luogo della Diocesi Tortonese.

CERTENOLI. Rettoria nel Vicariato di Leivi, e frazione del Comune di S. Colombano.

Località del territorio di Sori.

CESENA. Località con chiesa, nel distretto della Rettoria di S. Pietro di Vara.

Cesino, e nel dial. gen. Cexin. Villa sita sulla sinistra della Polcevera, in una collina che domina Pontedecimo, tra i fossati Riccò a levante e Ciovellina a ponente. È Prevostura del Vicariato di Mignanego, e frazione del Comune di S. Cipriano.

Da varii instrumenti registrati nei Notularii di Nicoloso Beccaria, Giovanni Enrico Porta e Bartolommeo Fornari (V. Foliat Noturior vol. 1., 402, 406, 258, 465, e vol. 111, par. 1, car. 406), si rilevano le seguenti notizie.

An. 1255, 25 marzo. Ugo magiscola e Guglielmo canonico di S. Lorenzo di Genova eleggono Balduino chierico a loro nunzio presso del Papa, allo scopo d'impetrarne bolla confermativa della sentenza di scomunica pronunciata dal Capitolo e dall'Arcivescovo contro Ansaldo rettore della chiesa di S. Antonino di Cesino, dichiarato falsario.

An. 1235, 45 febbraio. Oberto Della-Croce presenta all' Arcivescovo di Genova una bolla pontificia, con che si deputano alcuni ecclesiastici a pronunziare circa l'appello introdotto dal rettore Ansaldo presso la S. Sede, dichiarando di essere egli stato condannato sine causa rationabili.

An. 1255, 22 aprile. Frexinaria canonico di Fabbrica, nella Diocesi Tortonese, a nome dei suddetti deputati, assolve dalla sentenza di scomunica il menzionato Ansaldo, et ipsum in ecclesia sancta universa restituit.

An. 1252, 23 febbraio. Stefano preposito di S. Maria di Voltaggio, ordina in nome del Papa, che, vacando la Rettoria di Cesino, debba la medesima conferirsi al chierico Ruffinetto di Bosco.

An. 1267, 6 aprile. Giovanni ministro della ridetta chiesa.

CLAPEDUM, 254.

Costa de lo Clapedo, 146. Fossatum, 254.

CLAUSURA, 174, 176, 182, 186. Via publica, 182.

CLAVARUM, 264.

CLAVARUM (Vallis), 291.

CODULA, 43, 43.

COLERETUM, sive COLLAREDUM, vel COLLORETUM. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 459, 464, 463, 287. Memoratur, 464, 494.

Collorigla, 255.

COLOANA (Flumen), 18.

COMITATUS JANUENSIS, 278.

Località nelle vicinanze di Molassana.

Località di Struppa.

CHIAVARI. Città capo-luogo di Circondario, sita lungo la spiaggia marina, 18 miglia e <sup>3</sup>/<sub>4</sub> a levante di Genova.

La Valle di Chiavari è attraversata dall' Entella e da altri rivi minori, e confina colla Fontanabuona.

COLLUA (dial. gen.). Monte del Bisagno, formante parte della catena del Creto.

Luogo della Valle di Bargagli.

Località nelle circostanze di Molassana.

Uno degli influenti del Vara.

Sul vero e primo significato di questo vocabolo, e sulla sua differenza dalla Marca, vedasi *Marchia*; ma in progresso di tempo queste due parole si usarono promiscuamente, per designare il territorio genovese. I confini di esso, da mezzogiorno a settentrione, avanti del dodicesimo secolo,

erano, senza dubbio, il mare e l'Appennino; imperocchè non è prima del 1120 che i genovesi passarono il Giogo, per impadronirsi di quello, che ora si direbbe il Mandamento di Gari. Ad occidente poi, nel secolo XII, il limite del Genovesato era il fiamicello Laestra, noto nei documenti sotto il nome di Gesta: ma nell'antecendente doveva esserlo invece il fiume Lerone, giacchè fino ad esso giungeva la contigua Marca Aleramica. Ad oriente segnavane il termine, nell'anzidetto secolo XII, il luogo di Rovereto presso Chiavari; e questo dovea di poco variare anche nei precedenti, confinando col Comitato di Lunigiana, per mezzo d'un'ampia striscia di terreno, posseduta dai monasteri di S. Fruttuoso a Capodimonte e di Brugnato, e che da Sestri a levante stendevasi fino alla montagna detta allora Pietra Corice, ed oggi Vasco.

Communisi (Villa), 39, 167, 198, 223. Ibi mansus Archiepiscopi, 40, 42. Ratio pro guaita, 44.

Fontana de Carpeno, 223.

Fossatum de Rivo, ibi. Via publica, 167.

COMOLACIUS. Vide VICUS MOLA-

Compenium. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 281.

Luogo della giurisdizione dell'antica Curia di Molassana.

Fontana di Carpi, nel distretto di Pino. È ricca di acqua perenne, la quale si versa nel torrente Geriato.

Luogo della Curia di Morego.

CONFIGNUM. Ibi mansus tenebant filii Cononis de Vezano, 40.

Constantinopolis, 372, 374, 377.

CORAONA, 266.

CORELIA (Villa), 522.

CORIONUM (Flumen), 414.

CORNALE. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 285.

CORNALE, sive CORNALE DULCIA-NUM, 144, 168, 272.

Cornelianum, 21. Decima grani huius loci Archiepiscopo laudata, 67.

Cornelica, 367, 368.

Località dell'antica pieve di Vara.

COSTANTINOPOLI. Infinite sono le relazioni politiche e di commercio, passate nel medio evo tra la Corte di Costantinopoli ed il Comune di Genova. I cittadini di quest' ultima vi godeano, in forza di privilegi spesso confermati e spesso ancora violati, una strada con chiesa, un embolo o stazione per le merci, ed altre ragguardevoli possessioni.

Località della Valle di Bisagno.

COREGLIA. Comune e Rettoria nel Vicariato di Cicagna, in Fontanabuona.

CURONE. Torrente, che scende dalle Alpi di Salogni nel Tortonese, e mette nel Po a Bastida de' Dossi, in quel di Voghera.

Località della Valle di Lavagna.

Luogo nelle circostanze di Molassana.

CORNELIANO. Villa sita in riva al mare, tre miglia a ponente da Genova. È Comune, e Parrocchia dipendente dal Vicariato di San Pier d'Arena.

CORNEGA. Villa in Fontanabuona, già sottoposta alla Podesteria di Roccatagliata e Neirone.

CORNIA, sive CORNIUM, 264, 285.

Corsi rel Caversi. Eius cappella, sive ecclesia S. Martini, 450, 459. Memoratur, 25, 58, 274, 278. Ibi terra Archiepiscopo renunciata, 430. Ab eodem empta, 439. Tercierium vineae locatum, 297. Bona Ecclesiae Januensis ab Eugenio papa III confirmata, 434.

Fossatum, 191, 214. Insula. Ibi pasteni laudati Archiepiscopo, 84.

Via, 130.

Corsica. Decimae Archiepiscopi super naves de hac Insula Januam venientes, 40, 41, 365, 366. Memorata, 384.

CORTINAE. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 291.

CORVARIA. Homines huius loci scaticum et alpiaticum praestare debebant Archiepiscopo, 80. Memoratur, 345.

Fossatum, 277.

Pedes de Corvaria, 270. Ripa de Pede de Corvaria, 279.

Costa. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 296.

CORNIA. Rettoria nel Vicariato di Cicagna, e frazione del Comune di Moconesi, in Fontanabuona.

Cavorsi. Borgata del Comune di Torriglia.

An. 1238, 7 et 17 iunii. Dicitur vacare ecclesia sancti martini de corsio plebatus sancti syri de molazana pro morte qm. presbyteri columbi olim dicte ecclesie rectoris. Ibi electio presbyteri bernabovis de rapallo in rectorem dicte ecclesie (Fol. Not. 1, 270 recto).

Corsica. Isola dell'Italia, soggetta alla Francia, cui la cedette la Repubblica di Genova nel 1768.

CORTINO. Villata, e frazione del paese di Tribogna in Fontanabuona.

Località della pieve di Uscio, in Fontanabuona.

Costa. Uno dei villaggi, che in antico formavano la Podesteria di Sestri a levante. COSTA. BRUSCATA, 180.

COSTA DE ALIGADA, 288.

COSTA DE CASTRO. Ibi villae et massaricia Eccl. Jan. locata, 292.

Costa de Cavigla. Ibi res Eccl. Jan locatae, 164.

COSTA DE PECORILE, 288.

COSTA DE LA CARPENETA, 254.

Costa de li Passatori, 199.

COSTA DE PALISONI, 465.

COSTA DE RUBEIS. Ibi libellaria filiorum Cononis de Vezano, 40.

Costa Longa. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 281.

Costa Longa. Ut supra, 283.

COSTA LUPARIA: Ibi res ecclesiae S. Michaelis Lavaniae locatae, 284.

Costa Mala. Ibi castanetum, de quo redemit partem Archiepiscopus, 438. Località di Molassana, che il Registro ci dà a conoscere prossima al torrente Geriato. Petimus perias duas de terra in costa bruscata usque in glareto.

Località nella Valle di Bargagli

Luogo sottoposto alla giurisdizione della pieve di Vara.

Luogo della Serra di Bavari.

Località di Bargagli.

Luogo di Molassana.

Località di Molassana.

APPARIZIONE, e nel dial. gen. Patscion. Comune, e Rettoria dipendente dal Vicariato di S. Martino d'Albaro.

Costa Rossa. Frazione del Comune di Sestri a levante.

Località nelle vicinanze di Morego.

Località nelle circostanze di Molassana.

Fossa L'uparia. Uno dei villagi, che in antico formavano la Podesteria di Sestri a levante.

Località di Casanova.

COSTA ROVEROSA, 321.

Cotrani. Ibi terrae commutatae, 414.

CRUX, 179.

Cucul. Girardus Castaldus vendidit Archiepiscopo id quod ibi possidebat, 154. Similiter fecit Rustica de Cerro, ibi. Et Adalasia Comitissa, 135.

Via Vetus, 134, 135.

CUCURNUM, 47. Ibi ecclesia S. Laurentii, 265.

CULTURA, 291.

Cuminelia. Ibi res ecclesiae S. Laurentii Januae locatae, 292.

CUNIUM S. MICHAELIS, 169.

Curtis, 50.

Cusella. Ibi res ecclesiae S. Michaelis Lavaniae locatae, 284.

Cusina Merli, sive Merlini, 277. Fontana, 280.

Località della pieve d'Uscio.

Località del Tortonese.

Località nelle vicinanze di Struppa.

Luogo della Curia di Morego.

Cogorno. Antico feudo, e villa della Riviera Orientale, sita sul colle di Lotto. Al presente è Comune, e Rettoria sottoposta al Vicariato di Lavagna.

Località della Valle di Rapallo.

COMUNEGLIA. Rettoria all'origine del fiume Vara, dipendente dal Vicariato di Varese.

Conio. Frazione del Comune di S. Colombano.

Luogo dell'antica Curia di Nervi.

Località della Valle di Lavagna.

Località della Villa di Urri.

D

DERCOGNA, 53, 454.

DESELEGA, 266, 387.

DERCOGNA. Localilà con chiesuola, sottoposta all' Arcipretura di Rosso.

DESEREGA, ed anche ZEREGA. Frazione del Comune di Coreglia, e Rettoria dipendente dal Vicariato di Cicagna.

E

EMDIDASCUM, 18.

CANDEASCO. Villa con chiesa, già sottoposta alla pieve di Sestri a levante.

FABRICA, 50, 54.

FAIDALLUM, 251.

FAUM CASCAVI, 18.

FAVARIDUM, 292.

FEDULE (A LE), 285.

FELECTUM, 82, 465, 400.

FELETOR, 294.

Fenogledum. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 285.

FICARIOLUM, 176, 182, 231.

FICARIUM, 182, 231.

Fossatum da le Fontanelle, 231.

Luogo dell' antica Curia di Nervi.

Luogo delle vicinanze del *Poggio*, a S. Siro di Struppa.

Località della Pieve di Vara.

FAVAROLO. Uno dei villaggi, che in antico facevano parte della Podesteria di Sestri a levante.

Località della Valle di Lavagna.

Luogo della Valle di Bavari.

Località dell'antica pieve di Sestri a levante.

Luogo della Valle di Lavagna.

Luogo della Rettoria de' SS. Cosma e Damiano di Struppa.

Località, come sopra.

Via pergens a le Tane, ibi.

FIGARIUM, 45.

FICARIUM. Ibi mansus conditionatus Archiepiscopi, 49.

FONTANABONA, 19, 93.

FONTANA PAUPERA. Ibi res ecclesiae S. Johannis Carantiae locatae, 387.

FONTANA SACRATA, 317.

FONTANILIUM, 43, 34, 464, 475, 476, 478, 482, 484, 272. Ibi pastinum locatum, 331. Mansus Archiepiscopo dimissus, 383.

Casale de Turdo, 185. Castanetum de Turdo, 175, 178, 184.

Fontana Theudorini, 175, 178. Fossatellum descendens in Prato, 185.

Fossatum de Ceredallo, 178. Fossatum de Fodallo, 175. Rivus Leucaria, 185. Via Canaria, 184. Via usque in Pereto, 164. Luogo della Curia di Morego.

Località della Curia di S. Pier d'Arena.

Fontanabuona. Valle estesissima, che da Chiavari si protrae fino nelle gole degli Appennini, ed è partita dal fiume Lavagna.

Località della pieve di Caranza, ora di Mongiardino.

Località e podere a S. Cipriano in Polcevera.

Fontaneggi, ed anche Fontaneggi. Rettoria del Vicariato di Bavari, e frazione del Comune di Bargagli, sita in collina sulla sinistra del Bisagno, a sette miglia e mezzo da Genova.

Homines de bavali et funtanegli supra totum debent dare pro guardia civitatis minas castanearum XII. (Guardia Civit.). FONTANIUM. Ibi terrae Eccl. Jan. locatae, 146, 227.

FORCM JULII. 10.

Fossa, 273, 285.

FULLUS. Ibi molendinum, 56.

Fuza, 17.

Luogo di Valle, nell'attuale Comune di Bargagli.

Frejus. Città della Francia, nel Dipartimento del Varo.

Località di Tassorello.

Follo. Località presso il Bisagno, sulla strada provinciale, nella parrocchia di S. Siro di Struppa, ove scorre un torrentello di acqua perenne, che servì ad alimentare un picciolo molino, che vi esiste fino ai nostri giorni.

In uno spoglio del Cadastro della Pieve di Piana (Bisagno) del 1641, fatto ad uso della Curia Arcivescovile, si legge codesta nota: Batti-

- » sta Ferro q. Benedetto, Molino con
- » casetta al Follo; confini dinanzi e
- » da un lato la strada, di dietro e
- » dall'altro Paolo Baghino; prezzo
- » di lire 1500 ridotto a lire 900,
- » per il terratico che paga alla Mensa
- » Arcivescovile ».

Foggia. Rettoria nel Vicariato, di Rapallo, e frazione dell'omonimo Comune. GAIANUM sive GALLIANUM, 48. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 298. Via publica, ibi.

GAIUM. Vide GAZIUM.

GARIBALDUM, 17.

GATERICUM. Ibi res Eccl. Jan. monasterio S. Syri assignatae, 428.

GAVIUM (Plebs et Castrum). Ibi res Eccl. Jan. locatae, 419. Monasterio S. Syri assignatae, 428. Honorius papa III Abbati de Telieto et Praeposito Mortariensi committit curam commutationis dictae plebis Gavii cum plebeio Carantiae, 473. Località dell'antica Curia di Morego.

Garibaldo. Frazione del Comune di Nè, Arcipretura, e Vicariato; il quale ultimo comprende le Parrocchie di Caminata, Garibaldo, Nè, Pontori e Zerli.

Assereccio. Località presso Voltaggio.

An. 1157, 18 octobris. Nos lanfrancus piper et wilielmus de volta locamus ...... terciam partem tocius eius quod habemus in gazerego prope vultabium (Chartar. II 445).

GAVI. Mandamento e Comune, Arcipretura e Vicariato d'oltre Gioghi, nella Provincia d'Alessandria. Il Vicariato abbraccia le parrocchie di Gavi, Monterotondo e Pratolongo.

La pieve di Gavi è antichissima; e sotto il primitivo titolo di S. Maria (mentre al presente è di S. Giacomo) esisteva a non poca distanza dal paese, come è il caso della pieve di Serravalle, ed in genere di quelle della antichissima Diocesi Tortonese, giusta quanto ha rilevato il Bottazzi. Di un castello poi presso Gavi si ha memoria in atti del 1053 e 1055 (Carte genovesi, mss. dell' avv. Francesco Ansaldo); ed è quello situato sul monte alle spalle del paese, dove esiste tuttora l'antica fortezza ampliata dalla Repubblica Ligure.

Località di Vigomorasso.

GAZIUM. Ibi mansus conditionatus Archiepiscopi, 45, 46, Memoratur, 218, 220.

Planum de Gazio. Ibi domnicatum et castanetum, de quibus Archiepiscopus habebat conditiones, 47. Res Eccl. Jan. locatae, 284. Pars castaneti empta, 363.

GEMINIANUM, 21.

GINESTA, 18.

Glariolum. Ibi molendinum, 25, 49, 56, 109, 437, 500, 301, 302.

Ripa de Campis, 109.

GLARIOLUM. Ibi res Eccl. Jan. monasterio S. Syri assignatae . 428.

ZEMIGNANO. Villa sita all'origine del fossato di Acquamarcia, sotto il monte dei Due Fratelli. È Rettoria nel Vicariato di S. Cipriano, e frazione del Comune di Rivarolo.

GINESTRA. È la prima villa che s' incontra a levante di Sestri, nella Riviera Orientale, del cui Comune fa parte.

Località dell'antica Curia di San Pier d'Arena, e forse la ghiaia di Corneliano, in prossimità di Campi.

Giarolo. Frazione del Comune di Montacuto, nel Mandamento di San Godascum. Ibi terrae Eccl. Jan. cum aliis commutatae, 414.

GOMARENUM. Ibi res ecclesiae S. Michaelis Lavaniae locatae, 284.

GOMEDUM. Ibi filii Cononis de Vezano mansum tenebant, 40.

Gravelia, 47, 54, 469, 336.

Groparium, 17.

GROPO MARCIO, 292.

Guastum. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 46. Memoratur, 49, 66. Terra Curiae Archiepiscopi, 104. Sebastiano, Provincia e Diocesi di Tortona.

Godiasco. Mandamento, Comune e Parrocchia nella Provincia di Voghera, Diocesi di Tortona.

Luogo della Valle di Lavagna.

Luogo della pieve di Vara.

GRAVEGLIA. Priorato nel Vicariato di Chiavari, e frazione del Comune di Carasco. Questa villa è sita nella Valle di Sturla, e prende nome dal torrente, che, scendendo dall' Appennino, s'immette nel fiume Lavagna, dopo un corso di parecchie miglia.

GROPPARO. Frazione del Comune di S. Stefano d'Aveto.

Groppo Marzo. Villa posta nella Valle di Lagorara sul fiume Borza, e soggetta in antico alla Podesteria di Castiglione. Ora fa parte del Comune di Godàno.

Luogo della Curia di Morego.

HERCULIS, sive DE HYRCO (Plebs). Vide S. MARTINUS.

HURRI. Homines huius loci scaticum et alpiaticum Archiepiscopo praestare debebant, 80. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 277, 321. Pensiones Archiepiscopi, 368.

Fossatum, sive Rivus Crosus, 277, 279, 280.

HURTI. Ibi res Eccl. Jan. monasterio S. Syri assignatae, 428. URRI. Rettoria nel Vicariato di Neirone, e frazione dell'omonimo Comune.

Forse la parola *Hurti* è scorrezione, e potrebbe emendarsi in quella di *Sturti*; nel quale caso non tornerebbe difficile il riconoscere nella medesima l'indicazione dell'attuale Sorli, che è Comune e Prevostura nel Mandamento di Garbagna, Provincia e Diocesi di Tortona.

I

ILICE. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 144. Memoratur, 147.

Insisa, vel Sisa, aut Alpe, 218, 220, 223, 252.

Insula (Villa) 41, 22.

Insula de Lacu Draconario. Ibi molendinum Eccl. Jan. locatum, 148, 150.

Insula S. Syri. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 336.

INSULELLA. Ibi molendinum, 107. Pars cuius empta ab Archiepiscopo, 360.

ISACURTIS. Ibi molendinum, 24. Memoratur, 220.

LIGGIE (dial. gen.). Località nel distretto della parrocchia di S. Martino di Struppa.

Insisa o Sisa. Così appellasi il più alto monte del Bisagno a levante del Creto, della catena dell' Appennino. Sulla costa, che si estende verso mezzogiorno, sorgono le parrocchie di S. Martino e S. Cosma di Struppa, gli abitanti delle quali lo chiamano *Monte Arpe*, mentre che altri l'appella anco *Reno*.

Isola. Borgata nella Polcevera, in vicinanza di Pedemonte.

Località presso del *Lago Dagonà*, dove oggi ancora si vedono le rovine di un molino.

Luogo della Valle di Lavagna presso il torrente Graveglia.

Località della Villa di Molassana.

Localita presso Vigomorasso, in Polcevera.

J

Janua (Castrum), 119, 526, 552 Decima habitatorum eiusdem canonicis S. Laurentii donata, 456.

Palazolum, 16.

Janua (Civitas). Decima ibi percepta ab Archiepiscopo, 45. Vassalli ipsius ibidem, 24, 454. Berengarius et Adelbertus reges civium ianuensium bona et consuetudines confirmant, 340. Consuetudines antedictae, ibi. Ab Alberto marchione iuratae, 344. Ibi domus Eccl. Jan. locata, 354. Recordata, 289, 292, 505, 457. Decimae habitantium istius civitatis canonicis S. Laurentii donatae, 456.

Chiamavasi anticamente Castello, e tuttora appellasi con questo nome, quella parte della città che si eleva tra i colli di Mascherona e Sarzano. Ivi, intorno al mille, i genovesi, per meglio difendersi dalle frequenti invasioni saraceniche, edificarono la fortezza, o castrum, del quale venne poi (sec. XII) delineata una rozza immagine nei sigilli e nelle monete del Comune, e di che oggi ancora può vedersi un avanzo nell'arco a grandi bozze che fiancheggia il monastero di S. Maria in Passione.

Palazzolo. La prima delle Compagne, o rioni, onde era divisa la Città.

All' epoca della compilazione del Registro (an. 4143), assai ristretto era il circuito delle mura di Genova. Partivano esse dal Broglio, e proseguivano, discendendo alla chiesa di S. Egidio, ove è di presente la piazza di S. Domenico ed il Teatro Carlo Felice, al luogo di Serravalle, su cui più tardi elevaronsi il Palazzo Ducale ed il Palazzetto Criminale, a S. Matteo ed a Luccoli; ripie-

Palatium et cappella S. Ambrosii ab Alexandro papa III Ecclesiae Mediolanensi confirmata, 458.

Brolium. Ab Alexandro papa Ecclesiae Mediol. confirmatum, ibi.

Calinianum, 64, 114, 445.

Fossatum descendens ad mare, 432.

Hostium Civitatis, 267. Locus ubi dicitur Domus, ibi. Murus Civitatis, 267.

Portus. Homines familiae de Bulgaro confitentur decenum introitus portus istius antiquitus habuisse, 474.

Ravecca, 445.

Susilia, 91.

Via comunis terrae Eccl. Jan., 267. Via prope ecclesiam S. Laurentii, 289, 326, 384. gavano quindi verso la cappella, e poi chiesa, di S. Pietro de' Banchi, continuavano alla Raibetta, o mercato de' legumi, a Canneto ed alla piazza della chiesa di S. Giorgio; rialzavansi poscia nei colli di Castello, Mascherona e Sarzano, finchè pel luogo di Ravecca e il Piano di S. Andrea ricongiungevansi al Broglio.

Chiamavasi anticamente Broglio quella regione della città, che oggi si distingue col nome di Orti di S. Andrea.

Carignano. Colle della parte orientale della Città, unito all'altro di Sarzano per mezzo dell'arditissimo ponte che fece gittare la famiglia Sauli nel 1719. Prima ne era diviso dal fossato di Rivo Torbido.

Homines de calegnano debent facere guardiam in calegnano (Guardia Civit.).

Il Porto della Città rimane ai piedi della medesima, e sotto la curvatura di un vasto semicircolo del diametro di circa 3600 metri.

Ravecca. Luogo, o regione della città, fra il colle di Sarzano e il Piano di S. Andrea.

Soziglia. Luogo, e già Compagna della Città, fra Luccoli e Campetto. Via publica infra murum Civitatis, 267.

Janua (Burgum Occidentale, sive S. Thomae). Decimae eiusdem canonicis S. Laurentii donatae, 456.

Caput Arenae, 428.

Castelletum. Guilielmo Piperi locatum, 51. Ecclesiae S. Syri laudatum, 485.

Fossatum S. Michaelis, 202, 505, 413.

Granarolium, 49, 50.

Mons S. Michaelis. A Guilielmo Nigro et Baldicione fratribus possidebatur, 32. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 305. Recordatum, 428. Sotto il nome di Borgo Occidentale comprendo quel tratto, che si distendeva ad occidente della cinta delle mura, sino a Capo di Faro.

Luogo alla spiaggia del mare, su cui fu fondata la chiesa di S. Giovanni di Prè, per ciò appunto appellata nelle antiche carte de Capite Arene.

Castelletto. Vasta elevazione di terreno, che domina la città. Ivi giunsero le mura della medesima edificate nel 1155, e vi fu allora costrutta una torre per difesa e custodia di esse. Più tardi poi vennero innalzate sul piano di Castelletto imponenti fortezze, allo scopo di contenere i genovesi nella soggezione di principi stranieri, e più volte il furore popolare le smantellò. L'ultima fu uguagliata al suolo nel 1848, ed ora si elevano sopra de' suoi avanzi parecchie civili abitazioni.

Torrente ora diseccato.

Granarolo. Collina assai elevata, sulla cui vetta trovasi una porta della attuale cinta delle mura di Genova.

Homines ...... de granairolo ...... debent facere guardiam ad turrem capitis fari. (Guardia Civit.).

Colle di S. Michele, fra la piazza detta ora del Principe e l'Arsenale di Terra. Fu in parte distrutto assieme alla chiesa, di cui è cenno nel Registro, per dar luogo al passo della Ferrovia.

Platea S. Syri, 354.

Pons Clericolum . 91

Strata Romana, 444.

Via publica pergens ad Fossatum S. Michaelis . 305. Via publica S. Thomae , 52.

Janua (Burgum Orientale, sive S. Vincentii, vel novum). Ibi possidebant quaedam bona Ansaldus et Lambertus Porci, 38. Qui res Eccl. Jan. ibidem in locationem accipiunt, 276. Aliae locationes habentur, 289, 538, 542, 545, 555. Memoratur, 308. Decimae dicti Bargi canonicis S. Laurentii donatae, 456.

Domusculta. Eam tenebant Advocati, 31. Recordata, 32, 71, 72, 102, 136, 215, 217, 218, 220. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 308. Pro ea Guilielmus Piper solvebat pensionem, 393. Ab. Eugenio papa III Syro archiepiscopo confirmata, 454.

La piazza di S. Siro della quale parlasi nel *Registro* è quella, che oggi resta di fianco alla basilica di tale santo. Potrebbe ancora formarsene una idea, chi osservasse il prezioso affresco eseguito da Giambattista Carlone nell'abside di quella chiesa, rappresentante il santo vescovo nell'atto di cacciare il basilisco dal pozzo secondo che narrasi dalla leggenda.

Ponticello che sorgeva presso l'ora distrutta chiesa degli Infermi di S. Lazzaro, in prossimità della porta della Lanterna.

Nel Manuale Possessionum dell'anno 1562 (Archivio di S. Giorgio) trovo notata: domun unum positam in burgo sancti thome cui coheret antea strata romana.

Sotto la denominazione di Borgo Orientale, intendo distinguere quella parte a levante della città, che fu incorporata alla medesima colla cinta murale del 1627; cioè il tratto che corre dalla porta dell' Arco alle porte Romana e della Pila.

Indicavasi con questo nome una vasta estensione di terreno, presso l'antica ed ora distrutta chiesa di S. Vincenzo. Fossatum apud Domuncultam, 215, 217, 218, 220, 208.

Via publica, 558, 542, 545, 555, 254.

Via publica ad ecclesiam S. Mariae, 508, 432.

Via publica apud Domumcultam, 215, 217, 218, 220.

Via quae venit a Bisagno ante S. Martinum, et ante Hospitale S. Stephani usque ad portam Civitatis, 445.

JANUA (Suburbia). Decimae incolarum eorum S. Laurentii canonicis donatae, 456

JENESTEDUM. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 424.

Jugus (Villa), 11 Decimae eius, 46.

Jugus Ceresiola, sive Resiola, 420, 422.

Questa strada ha molta analogia colle attuali della Pila e di Ponticello. La prima, fiancheggiando la chiesa di S. Maria della Pace (già S. Martino) giunge agli archi di S. Stefano, e la seconda mette al colle di S. Andrea, ove a' tempi della compilazione del Registro si trovava la porta della Città.

I sobborghi di Genova nell'anno 1158, a cui spetta l'atto, nel quale sono citati, erano formati ad oriente da quelli che oggi esistono fuori la Porta Romana, e si appellano di S. Zita e degli Incrociati, e ad occidente dal territorio, che correva dalla chiesa di S. Tommaso al Ponte Clericolio presso S. Lazzaro, cioè a breve distanza dalla attuale Porta della Lanterna.

Luogo della Valle di Lavagna.

Luogo della Pieve di Serra nell'alta Polcevera.

Località della Valle di Lavagna.

## K

KALAOLUM. Ibi res cappellae S. Juliae locatae, 291.

CENTAURA. Villa sita m collina, alla distanza di due miglia da Lavagna. È Rettoria sottoposta al Vicariato ed al Comune di Lavagna.

L

LACUS TERRO CORETO, 177.

LAGNETUM, 18.

Il Registro accenna a questo lago nelle vicinanze di Fontanegli e della Sorrigia.

Forse Agnora, una delle ville dell'antica Podesteria di Moneglia, da cui dista tre miglia.

An. 1191, 9 aprilis. Gerardus capronus potestas de lagneto et celasco fatetur habuisse libras x pro pedagio quod habent illi de lugneto et celasco super lucenses (Foliat. Notarior. I, 27).

LAMMANIGRA (Villa). Ibi res Eccl. Jan. locatae, 279, 280, 315, 521. De quibusdam libellariis pensionem habebat Archiepiscopus, 368, 369.

Costa de Lammanigra, 279, 315. Fossatum veniens de aqua ploglosa, 280.

LAMAZOLA. Vide MACIOLA.

LANGASCUM (Plebs). Decima, 12. Divisio eiusdem, 23. Ibi res Eccl. Jan. cum aliis commutatae, 428, 436.

LAURUM. Ibi mansus conditionatus Archiepiscopi, 50. Et casale similiter, 51. Memoratur, 53, 60, 453.

LAVAGLO PAGANO vel PAGNANO, 218, 220.

LAVAGLUM, 147, 223, 250, 254. 257.

Costa de Lavaglo, 146, 147, 168.

LAVAGLUM, LEVALLI, sive LEVI vel LIVI, 14, 264. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 291. Item medietas cappellae S. Laurentii, 529. Et decima eiusdem loci, 344.

Località della pieve d'Uscio. Il vocabolo *Lama* significa luogo concavo e basso, in cui a poca profondità stagnano le acque; e vuolsi derivato dal celtico *lam*, che vale appunto laghetto, palude, pantano.

Langasco. Prevostura dell' Alta Polcevera, verso la *Bocchetta*, a dodici miglia da Genova, nel Vicariato di Mignanego, e frazione del Comune di Larvego.

Homines de langasco..... per unamquamque plebem debent dare denarios VI papienses antiquos (Guardia Civitatis).

Luogo dell' antica Curia di Nervi.

Luogo del monte Sisa.

Luogo del *Piano di Portiggia*, nel monte Creto.

Leivi. Comune, Arcipretura e Vicariato in Fontanabuona. Quest' ultimo si compone delle parrocchie di Camposasco, Certenoli, Leivi S. Bartolommeo, Leivi S. Ruffino (Arcipretura) e Remaggi.

LAVANIA (Flumen), 85, 255, 275, 274, 285, 288, 306.

LAVANIA (*Plebs*). Decima, 8, 14. Divisio eiusdem, 17. Decima maris locata, 463.

LAVANIA (Vallis), 26, 241, 284, 285, 286, 291, 306, 336. Pensio Comitum, 264. Terra vendita Archiepiscopo, 277. Res Eccl. Jan. locatae, 344. Terra Archiepiscopo laudata, 384. Res ecclesiae S. Marcellini locatae, 421. Eugenius papa III Syro II confirmat proprietates quas habet in ista Valle, 454.

Fossatum , 274. Fossatum de Fagida , 285.

LAVANIASCUM. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 459. Conditiones Archiepiscopi, 367.

LAVAGNA. ed anche ENTELLA Questo fiume ha origine dall'Appennino al di qua di Torriglia, nei confini di Bargagli e Roccatagliata: scorre la Valle di Fontanabuona, ingrossandosi delle acque di parecchi torrenti, e sbocca in mare fra Sestri e Chiavari

Intra Siestri e Chiaveri s' adima Una fiumana bella del suo nome.

( Dante, Purg., XIX )

LAVAGNA. Grosso abitato, alla foce del fiume omonimo. È Comune, Arcipretura e Vicariato; e quest' ultimo comprende le parrocchie di Breccanecca, Centaura, Cogorno, Lavagna S. Stefano (Arcipretura), Lavagna S. Salvatore, Lavagna Cavi, e Monticelli.

Chiamasi Valle di Lavagna quella estensione di territorio, che è bagnata dal fiume di questo nome, e che formò in antico uno dei quartieri del Governo di Chiavari.

In questa Valle possedeva dei beni la basilica di S. Giovanni di Pavia (V. articolo S. Cyprianus); e Adalberto marchese vi godeva delle proprietà, di cui nel 1055 donò le decime al monastero di S. Maria di Castiglione, nella Diocesi di Borgo S. Donnino (Muratori, Antich. Estensi, par. I, pag. 99).

Luogo nei confini della Valle di Bargagli.

LAVASELLUM, 173, 197.

LAVASELLUM, 281.

LAVEDONA. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 506.

Fossatum, ibi.

Via publica pergens per Costam, ibi.

LAZARIA. Ibi terrae Eccl. Jan. locatae, 350, 351.

Locus Judei. Ibi res Eccl. Jan. cum aliis commutatae, 414.

Lombardia. De iis qui debent ire in dieta provincia pro Archiepiscopi servitio agitur, 48.

LEUZALLUM, 182.

LEVAGI, vel LEVASCUS, 95. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 285.

Libiola, 48. Ibi res ecclesiae S. Laurentii Januae locatae, 292. Località della Valle di Molassana.

Luogo della Curia di Morego.

Luogo della Valle di Lavagna.

Luogo della Pieve di Vara.

Località del Tortonese.

Lombardia. I genovesi facevano con questa vasta regione dell'Italia settentrionale un assai importante commercio di panni e di biade.

Luogo dell' Alto Bisagno, nella direzione di Fontanegli, Cavassolo, ecc.

LEVAGGI. Rettoria nel Vicariato di Borgonovo, e frazione del Comune di Borzonasca in Fontanabuona.

LIBIOLA. Priorato, Vicariato e frazione del Comune di Sestri a levante. Alla giurisdizione del Vicariato sono soggette le parrocchie di Bargone, Cardeni, Libiola, Loto e Sambuceto.

Nel volume dei privilegii del monastero di S. Savino di Piacenza, presso il ch. signor conte Bernardo Pallastrelli, si legge sotto l'anno 1037: Fossatellum descendens de Terricio in Lignone, 292.

Rivus qui currit de Gauselia, ibi. Via publica da lo Copello, ibi.

LIMARCE. Homines huius loci scaticum et alpiaticum Archiepiscopo praestare debebant, 80.

Linal, sive Linarium. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 164. Memoratur, 266.

LUCEDUM, 177.

Lucus sive Lucus, 20, 24, 267.

Privilegium conradi (imperatoris) et confirmatio ecclesie sancte rictorie (de Libiola) constructe in valle sigestrina.

LUMARSO. Comune e Prepositura nel Vicariato d'Uscio.

Legnali. Frazione del Comune di Torriglia.

Località dell' Alto Bisagno.

Giogo di S. Eusebio. Rupe, con chiesa succursale della parrocchia di Montesignano, che si eleva di fronte a Molassana.

Homines ...... de lugo ..... debent per unumquemque dimidium denarium pro guardia (Guardia Civit.).

An. 1254, 2 madii. Rectoria sancti eusebii de lugo plebatus molazane (Fol. Not. 1, 483).

An. 1254, 29 madii. Presbyter galvanus rector ecclesie sancti eusebii de lugo (Id. 485).

## M

MACIOLA, MACINOLA, MATINOLA, sive MAXERA, vel LAMAZOLA. Ibi terra laudata Archiepiscopo, 94. Res ecclesiae S. Marcellini locatae, 291. Item Eccl. Jan. 420. Recordatur, 421. Rivus Levascus, ibi.

MAGNERRI (Villa) 11. Eius decimae 46.

MALLIOLUM, 39.

MALPRENSAE TERRAE. Ibi res Eccl. Jan. monasterio S. Syri assignatae, 428.

Maneçonum, sive Manentianum, 12, 21.

Manegra. Ibi terra laudata Archiepiscopo, 93.

Manonia, 418.

MAXENA. Rettoria sottoposta al Vicariato ed al Comune di Chiavari.

MAGNERRI. Piccolo borgo sito in altura, all'origine del rivo di Valleregia (Voirè), e a breve distanza da Mignanego, del cui Comune fa parte.

MAGGIOLO. Una delle frazioni del Comune di Bargagli.

MANESSENO. Rettoria della Polcevera, sottoposta al Vicariato ed al Comune di S. Olcese.

Luogo della Fontanabuona.

Luogo del Tortonese, e forse in vicinanza di Monte Capraro.

MARCA JANUENSIS. Ibi possessiones Ecclesiae Mediolanensis ab Alexandro papa III confirmatae, 458. Seguitando le idee svolte dal che cav. Desimoni nella sua Relazione sul frammento di Breve Consolare, pubblicata nel volume I degli Atti della Società Ligure di Storia Patria, intendiamo per Marca l'unione di più Comitati in un solo ed ampio distretto. Donde avviene che il Marchese, trovandosi a tener placito nell'uno o nell'altro dei Comitati della sua Marca, solea far seguire alla qualità generale di Marchio, quella di Comes huius Comitatus.

Tuttavia, se tale, come l'abbiam detto, è il significato di Marchio e di Marchia, preso nella sua vera origine e natura, egli è certo però, che, a lungo andare, sciolta la Marca col disgregarsi e discentrarsi de' mal composti elementi onde formavasi, non ne cadde il nome; ma passò ad essere un pleonasmo, un sinomino di Comitato, Vediamo infatti usati i vocaboli di Marchia Januensis e Marchia Mediolanensis, come se fossero tra loro diverse, mentre è noto che in origine, e fino a tanto che esistè la vera Marca, furono membra di un solo corpo. Così vediamo ugualmente la Marca di Savona e quella del Monferrato distintamente nominate, benchè esse pure, secondo l'avviso del medesimo cav. Desimoni, fossero identiche, e così ancora quelle di Albenga e di Torino.

Giova anzi il notare, che quando esisteva la vera *Marca*, questa non solevasi esprimere nei documenti;

giacchè siffatte unioni di Comitate essendo di numero assai ristretto. tornava inutile specificare a quale di esse presiedeva il tale o tal altro Marchese; e bastava, a farlo conoscere, il nome del Comitato, in cui l'atto compievasi. Egli è perciò che il primo documento conosciuto, nel quale trovasi nominata la Marca di Genova, non risale oltre al 1089 (è una donazione di beni fatta da Buonafiglia a Guida sua nipote, riferita al n.º 239 delle Carte Genovesi mss. dell' avv. Ansaldo), mentre ne abbiamo poi altri del 1164 e 1184, con che dall'Imperatore si confermano ai Malaspina ed agli Estensi gli antichi diritti, o piuttosto le reliquie di questi, esercitati in essa Marca dai loro antecessori. Si fa cenno ancora della Marca di Genova in atti notarili del 1253, 1273 e 1346; ma da questi precisamente si riconosce, che nei secoli XIII e XIV la parola Marchia altro non era più che un nome geografico, equivalente a territorio o distretto; imperocchè di quest' epoca, non solo l'antica Marca, ma lo stesso legale Comitato Genovese, era, se non interamente scomparso, grandemente modificato dall' allargatosi dominio della Repubblica.

MARIANA. Ibi res Ecl. Jan. locatae, 419.

MARITIMA. Decima ab Archiepiscopo percipienda supra navibus de Maritima venientibus, 366. MEIRANA. Cascina, sulla strada che da Gayi conduce a Novi.

MAREMMA. Il nome di Maremma, o Marittima Toscana, trovasi raramente usato avanti il 1000; e

yale a denotare quella spiaggia italica di ponente, che guarda o si avvicina al Mare Toscano, a partire dalla Bocca di Magra sino alla foce del Chiarone, passato il lago di Burano.

La Maremma suole dividersi in tante sezioni, quanti furono i contadi o distretti delle città marittime comprese nel tratto indicato, cioè: Maremma Lunense o di Lunigiana, Pisana, Volterrana, Populoniense ora Massetana, Grossetana o Rosellense, e Sovanese o sia Orbetellana.

MASSONEGA. Una delle ville, che componevano in antico la pieve di Serra.

An. 1211, 19 iunii. Locum unum ..... in plebeio serre in villa mosenege (Fol. Not. I, 62 verso).

An. 1253, 2 et 19 martii. Nicolosus aurie ..... cedit oberto aurie filio suo emancipato iura que habet in petiis duobus terre in territorio massonege. loco ubi dicitur runcus. (Id. 465 recto).

An. 1253, 2 iunii. Lanfrancus filius qm. opizonis de bosco sindicus hominum quarterii magnerri et massanegae (Id. 504 recto)

An. 1369. Manzonega villa potestacie pulcifere (Manuale Possessionum, car. 22 verso. Archivio di S. Giorgio).

Morgassi. Località con cascine, presso Gavi.

MASSONICA (Villa), 11.

MAUREGASI. Ibi res Eccl. Jan. monasterio S. Syri assignatae, 428.

MAXEVAIA. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 285.

MAZASCUM. Ibi possidebant quaedam bona Lambertus et Ansaldus Porci, 52. Terra laudata Archiepiscopo, 89. Decimae Petri Vegii similiter, 409. Memoratur, 264. Res Eccl. Jan. locatae, 276, 291, 507. Consules declarant Cazaguerram ex omni iure dimissum, quod super locum istum habebat, 505. Ibi conditiones Archiepiscopi, 382. Consules declarant nullitatem remissionis decimae huius loci ab eo factae, 455.

MEDOGALLA, 164.

MEDOLICUM (Plebs), 22, 118, 99, 504, 325, 593. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 35, 44 - 47. Cannetum, 46. Ecclesia S. Andreae, ibi. Operarii, 48. Terra laudata Archiepiscopo, 86. De iis, qui fidelitatem iuraverunt, 151. Ibi nonnulla bona Eccl. Jan. locata, 318, 332, 345, 367.

Castrum, 61, 63, 448, 455, 298. Ibi terra empta. ab Archiepiscopo, 459. Ab Eugenio papa III Syro II confirmatum, 454.

Insula. A Consulibus laudata Archiepiscopo, 78.

Pons. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 46. Libella Trenclerii ab eodem empta, 156. Res Eccl. Jan. locatae, 281.

Via, 332.

Luogo della Fontanabuona.

Massasco. Rettoria nel Vicariato di Castiglione, e frazione del Comune di Casarza.

Luogo della Valle di Bayari.

Morego, e nel dial. gen. Meurgo. Rettoria della Polcevera Secca, nel Vicariato di S. Cipriano, e frazione del Comune di S. Ouirico. Via iaxta Guastum , 135 Via publica , 139

MELMI, 266.

MELSA, 18

MELEGARIA, 285.

MEMI (Flumen), 16.

MESSINA, 384

MIGNANUM. Ibi res Eccl. Jan. monasterio S. Syri assignatae, 428.

Moconisi sive Modonesi, 49. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 285.

Molaciana (*Plebs*). Decima eius, 12. Divisio eiusdem, 20. Cappella, *ibi*. Conditiones, 35, 34, 38. Ope-

Mermi. Frazione del luogo di Montesignano, in Val di Bisagno.

Homines ...... de melmi debent per unumquemque dimidium denarium pro guardia (Guardia Civit.).

MISSANO. Rettoria dell'antica pieve di Sestri a levante, ora dipendente dal Vicariato e dal Comune di Castiglione.

Nella tassa del 1587 si nota: Ecclesia sancte marie de Massiv.

Luogo della Valle di Chiavari.

Torrente dell'antica pieve di Rapallo.

Messina. Città maritima della Sicilia, assai fiorente per traffici, specialmente innanzi la scoperta del Capo di Buona Speranza. Da due atti del 1259 e 1261 si conosce, che i genovesi vi possedevano delle loggie particolari (Jur. I, 1293, 1346).

Luogo del Tortonese.

Moconesi. Comune, e Rettoria nel Vicariato di Cicagna.

Molassana. Villa del Bisagno, sita in collina, sei miglia lungi da Genova, e Prevostura dipendente rarii, ibi, 40. Foeni secatores, 39. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 106, 145, 145, 146, 150, 240, 257, 261. Famuli, qui Archiepiscopo fidelitatem iuraverunt, 154. Recordatur, 207, 229, 244, 254, 256, 271, 305 Libellus hominum ipsius loci, 315. Gastaldi, 366.

Campus Planus. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 272, 275.

Castrum. Guaitatores ipsius, 40-43. Consuetudo Castellani, 43. Ratio guaitatorum, 44. Famuli in eum habitantes, 249. Ab Eugenio papa III Syro II confirmatum, 454.

Carponaria dicti Castri, 207. Clapella, 212, 213.

Costa de Legimare, Liomale, Lumare, 145, 144, 150, 204, 261.

Costa pergens in Glareto, 282. Felegaria, 249.

Fontana Coverclata, 143, 147, 158, 187, 190, 204, 259, 270, 282.

Fontana de Scalugla, 188, 190. Fontana Sacrata, 254. Fontanella, 180, 208, 210, 246. Fossatum, 256. Fossatum Castri, 207. dal Vicariato e dal Comune di San Siro di Struppa.

Le Piane di Molassana. Località di questa Villa.

Di questo Castello vedonsi oggi i ruderi sulla cima di un monte, che sovrasta alla chiesa di Molassana, e nomasi Castelluzzo.

Chiappella, e nel dialetto genovese Ciappella. Località della parrocchia di Molassana, presso il torrente Bisagno, poco lungi dalla quale esistono de' molini.

Località sotto S. Eusebio.

Si accenna ad una località sotto il Castello.

Fontana della Coverciá (dial. gen.), nella parrocchia di S. Siro di Struppa. Le sue acque scorrono perenni, e si versano in Bisagno nel Lago Draconario.

Fossato del Castelluzzo, il quale s' immette poscia in quello di Caneva.

Fossatum de Caneva, 190, 221, 249, 272.

Fossatum de Luimale, Riomallo, Rumale, 172, 184, 185, 188, 191, 271.

Fossatum de Preda Marza, 188. Fossatum quod vadit in Monte,

Gaium Domnicatum, 254. Glaretum, 143, 144, 150, 188, 190, 204, 208, 211, 212, 254, 256, 261, 271.

Insula, 211. Locata, 212. Lacus Draconarius, 143, 150, 204, 229,

Podium Salae, 143, 150, 204. Post Burgum. Ibi terra vendita Archiepiscopo, 106.

Rivus Malus. Vide Fossatum de Luimale.

Rivus veniens usque in Glaretum et Lavagli, 254.

Saitula Domnicata, 211.

Fossato di Caneva, e nel dial. gen. Fossoù de Can-nia. Nasce fra alcune montagnette di terra rossa, del cui colore tingosi le sue acque, e divide l'attuale parrocchia di Molassana da quella di S. Siro di Struppa.

Fossato di Rumale. Scorre sotto S. Eusebio, fra questo e Serrino, e si versa nel Bisagno rimpetto a S. Bazario.

Geriato, e nel dial. gen. Geioù. Torrente ghiaioso, che divide la parrocchia di Pino da quella di Molassana. Nel distretto di quest'ultima esiste pure un quartiere di circa venticinque fuochi con una cappella, chiamato Geioù.

Lago Draconario, e nel dial. gen. Lago Dagonà. Località del Bisagno, sulla parrocchia di S. Siro di Struppa: quel torrente, passando qui rinserrato fra due monti, forma come un laghetto. Nel punto medesimo si versa l'acqua della Fontana Coverclata.

Senterium pergens ad Fontanam Converclatam, usque in Pratum, 282.

Sevale de Persico, 145, 150, 204.

Seve de Pradello, 143, 150. Via, 190, 360.

Via de Peroallo, 257.

Via pergens a Campo Nazarii presbyteri, 187, 190.

Via pergens a Fontana Coverclata, 190.

Via pergens a Pradello, 143, 150, 204.

Via pergens ad Fontanam de Carpeno, 254.

Via pergens in Gava, 187.

Via pergens usque in Fontana, 142, 190.

Via pergens usque in Libellaria Erizi de Gano , 254.

Via publica, 143, 145, 150, 204. Via publica pergens a Curte indomnicata, 249.

Via publica pergens a fluvio Vesano, 166.

Via publica pergens de Molaciana ad Pratum, 282.

Via publica pergens in Podium Serrae, 197.

Via publica pergens pro Costa, 142.

Via usque in Glaretum, 254.

Molendinum Arsitium. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 275.

La strada, che, costeggiando al presente il Civico Acquedotto, passa oltre la chiesa di S. Siro di Struppa, e, volgendo a destra, scende alla Via Provinciale nel luogo di Prato.

Luogo della giurisdizione di Molassana. Molinellum, 183.

Monaxile. Ibi terrae Eccl. Jan. locatae, 350, 351.

Monelium (Plebs). Divisio decimarum eius, 18. De illis Petri Vegii laudatur proprietas Archiepiscopo, 109. Et de illis filiorum Cononis de Vezano similiter, 114.

Moniardinum, 26

Mons. Ibi mansus Archiepiscopi, 41, 42. Ratio guaitae, 44. Res Eccl. Jan. locatae, 145.

Gradale, ibi.

Fossatum Libellariae Brazamontis, ibi.

Mons, 291

MOLINELLO. Frazione della Rettoria di Staglieno in Bisagno.

Luogo della pieve di Vara.

Monecula. Comune e Vicariato nella Riviera di Levante, già capo di una delle Podesterie della Repubblica. Il Vicariato si riparte nelle parrocchie di Lemeglio, Moneglia S. Croce (Arcipretura), Moneglia S. Giovanni, e Moneglia S. Saturnino.

An. 1033. Adalberto marchese dona al monastero di S. Maria di Castiglione, omnem decimam nostre proprietatis ...... in ...... monelia (Muratori, Antich. Estensi).

An. 1255, 12 ianuarii. Adam archipresbyter plebis Monelie (Fol. Not. I, 100 recto).

Mongiardino. Comune del Mandamento di Rocchetta Ligure, Provincia di Novi, Diocesi di Genova, Arcipretura e Vicariato, dal quale dipendono le parrocchie di Cerendero, Mongiardino, Salata, e Vergagni.

Luogo dell'antica Curia di Molassana.

Monti. Rettoria dipendente dal Vicariato e dal Comune di Rapallo. Mons Alianus, 165.

Mons Altus, 47, 304, 317.

Mons Asinianus, 24, 267, 280.

Mons Bergalla, 288.

Mons Bozali, 284.

Mons Butonia, 167, 193, 195, 198, 223.

Costola, 223. Fontana, ibi.

Mons Caprarius, 418, 419.

Mons Careli, 279, 280, 315, 321.

Mons Copalli, 321.

Mons Cornalli. Medietas eius laudata Archiepiscopo, 410, 405. Cui ab Eugenio papa III confirmatur, 454.

Monte della Valle di Bayari.

Monte, o podere, compreso nella giurisdizione dell'antica Curia di Morego.

Montesignano. Priorato del Bisagno, sottoposto alla Curia di Genova, e frazione del Comune di Bayari.

Homines ...... des monte asciano (sic) ...... debent dare per unumquemque dimidium denarium pro guardia (Guardia Civit.).

Bragali. Frazione del paese di Bargagli.

Monte della Valle di Lavagna.

Monte nelle pertinenze di Molassana.

Monte Capraro. Parrocchia già dipendente dalla Pieve di Fabbrica in Val Curone, sulla destra del torrente, alle falde del monte Giarolo.

Forse il Monte del Comelli che nella Carta Topografica dello Stato Maggiore trovasi segnato fra Pian de' Preti e Lumarzo.

Monte nel distretto medesimo.

Monte, che trovandosi indicato assieme a Roccatagliata, può conghietturarsi che fosse vicino a questo paese.

Mons Corvi, 168, 171, 197.

Fontana, 168.

Strata descendens in aqua Fontanae, 223.

Mons Cretus, 43, 226. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 146, 247, 283.

Alpe de Creto. Ut supra, 145.

Pratum, 191.
Rivus Lactodona, 247.
Via pergens a Fontanio, 285.
Via pergens a Via Nova, 254.
Via pergens pro Costa usque in
Fossa, 188.

Mons Cucus, 19.

Mons Finale, 145.

Mons Finale, 241.

Mons Lanerius. Eum tenebat Guilielmus filius Caphari, 32. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 298.

Mons Longus, sive Jugus Longus, 163, 266.

MONS MEDOLICI. Vide MEDOLICEM.

Luogo delle vicinanze di Montobbio.

Monte Creto. Sovrasta alle parrocchie di Molassana, S. Siro di Struppa ed Aggio; e segnava in antico il termine del Governo di Bisagno.

Alpe di Creto. È la parte piu alta di questo monte; donde scorgesi Genova, e buona parte della Lombardia.

Monte Cucco, nelle vicinanze di Bargagli.

Monte indicato dal Registro come una dipendenza del Creto.

Monte della Valle di Lavagna.

Luogo, o podere, dell'antica Curia di Morego, nella Villa di Gaiano.

Monte Lungo. Sorge presso la Serra di Bavari, e dipende dall'Arcipretura di S. Giorgio. Mons Monachorum, 165.

Mons Nastali, 284.

Mons Nosiglae, sive Nosida, vel Nusilia, 171, 195, 218, 220. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 147, 157, 262, 275.

Fossatum de Fontana, 262. Via pergens de Salino, ibi. Via publica descendens in Fossato de Serra Meridiana, 147.

Mons Pellium. Ibi res ecclesiae S. Michaelis de Lavania locatae, 284.

Mons Presbyterum. Ibi roboretum Eccl. Jan. locatum, 291.

Mons Rosarium, 163, 266.

Fontana, 162.

Mons Rozi, 235, 274. Costa de Cerallo, 235. Riva de Porcile, ibi. Via publica, ibi.

Mons S. Ambrosii. Eum tenebant filii Cononis de Vezano, 40.

Mons S. Syri, 237.

Monte della Valle di Bayari.

Monte nelle pertinenze della Villa di Soggio, in Fontanabuona.

Monte della Noce. Borgata negli Appennini, al di là del Sisa, sul fossato Cairasca, con chiesa succursale nel distretto della parrocchia di Montobbio.

Monte della Valle di Lavagna.

Forse PIAN DE' PRETI. Rettoria nel Vicariato d'Uscio, e frazione del Comune di Tribogna.

Monte Rosato, nella arcipretura di S. Giorgio di Bavari, sotto quello dei *Ratti*.

Monte della Valle di Lavagna.

Monte indicato assieme a parecchi luoghi dipendenti dalla pieve di Vara.

MONTE S. SIRO. Una delle dipendenze del Creto, verso la Parrocchia di S. Siro. Cabrioletum, ibi.
Clapa de Provagineto, ibi.
Cuniole, ibi.
Via publica, ibi.

Mons Speronis, 386.

Mons Tazoli. Ibi pars Gandulphi Ortonadi Archiepiscopo laudata, 84. Item terra Johannis Ferrarii, ibi. Terra et castanetum Oberti Ferrarii similiter, 85. Et terras Alberti Tazolelli et Guilielmi Garrii, ibi. Res Eccl. Jan. locatae, 145, 159. Recordatur, 235. Archiepiscopus pensionem habebat de dicto monte, 367, 368.

Costa de Cerreceda, 235. Fossatum, 85. Fossatum Aquae Bonae, 235. Fossatum Costae Formosae, 274.

Mons Tuscanus, 14. Ibi res ecclesiae S. Michaelis de Lavania locatae, 284. Locatio decimae eiusdem montis, 318. Pro qua Archiepiscopus habebat pensionem, 368.

Mons Vallis. Populus S. Romuli cum hominibus istius montis discordias habebat, 122. Et Comune huius loci tertiam partem dicti montis in locationem habebat, 140. Divisio eiusdem inter Archiepiscopum et canonicos S. Laurentii, 452.

Mons VILLAE. Eum tenebant heredes presbyteri Martini, 425, 426.

Cunnietti. Località del detto monte.

Monte nei confini della pieve di Sori.

Tasso. Rettoria del Vicariato di Bargagli, e frazione del Comune di Lumarzo.

Luogo soggetto alla pieve di Cicagna.

An. 1232, 6 novembris. Magister iohannes rector ecclesie sancti petri de oscano plebatus plecanie (Fol. Not. I, 222 verso).

Monte della giurisdizione di San Remo.

Monte compreso nella giurisdizione di cui sopra.

Mons Vulfi. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 385.

Montes super Carvanici, 219.

MONTICELLUM. Ibi locus, 24. Mansus Archiepiscopi, 41.

Monticellum. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 159, 285.

Morella. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 49. Locus ab eodem emptus, 325. Res Eccl. Jan. locatae, 337.

Via , 325.

MORTEDUM, 264.

Mortedum sive Murtetum, 38.

Fossatum, 214. Insula, 191.

Muroallus, 78, 220. Ibi gurretum laudatum Archiepiscopo, 99.

Monteghirfo. Rettoria sottoposta al Vicariato ed al Comune di Favale, nella Fontanabuona.

Forse le montagne, alle quali si estende la Rettoria di Calvari, nell' Alto Bisagno.

Luogo della Curia di Molassana.

Monticelli. Rettoria dipendente dal Vicariato di Lavagna, e dal Comune di Cogorno.

Luogo della Villa di Morego.

Località della Valle di Lavagna.

Luogo prossimo alla Villa di Cavorsi.

Morigallo. Località della Polcevera Secca, dipendente dal Comune di Bolzaneto. Ivi esisteva in antico un monastero, con ospedale attiguo pei pellegrini; ma di tale edifizio oggi non resta più che la chiesuola di S. Margherita, posseduta dai canonici di S. M. delle Vigne di Genova; ed alla quale si riferisce il documento seguente.

liano de Bulgaro ementi nomine ecclesie sancte margarite de muruallo octavam quam habent sui nepotes in cucellis que octava est pro indiviso cum advocario et cum piperi (sic) et cum iacomo de turca et cum burbonoso et cui terre coheret ab una parte terra ecclesie sancte margarite de muruallo ab alia fluvius purcifere sicce a tertia terra archiepiscopi et nicole de rodulfo a quarta terra archiepiscopi. (Fol. Not. 1, 59 verso)

An. 1192, 24 martii. Drua soror Bonivassali de Antochia vendit Ju-

MURTA. Prevostura sita in collina sulla sinistra della Polcevera, dipendente dal Vicariato e dal Comune di Rivarolo, e divisa da quella di Feggino per mezzo del torrente Trasta.

An. 1184, 18 novembris. Janue ante domum bonifacii de volta. Obertus concerius bonus iohannes de costa baldoinus de loco ville et ansaldus de monte cuco cunsules (sic) plebis rivarolii . laudaverunt ut iuris est forestam de murta a senterio de fan... usque in fossatum de vacarilio descendendo inde sicut forestum descendit usque in fozum si... et a via mastra de murta que itur in montes et ab arsareza recolligendo per fossatum de moirai usque in fosatum de trasto . sit dehinc comunis inter homines de murta et eorum consortes ville et civitatis qui in illo monte participant. exceptis pratis. hoc autem ideo (laudaverunt) quoniam cum gandulfus de castagneto ugo de prato

MURTA, 20, 21.

vassallus de runco rolandus de cornaleto grimaldus et wilelmus selvaticus roncassent in monte predicto dicentes quod erat divisus et asortitus. contradicebant eis guido de maiolio opizo de erchi et benza de aira per se et alios consortes predicti montis dicentes quod mons erat comunis et acomunatus. facto sacramento calumnie et bando dato probaverunt quido opiço et bença predicti octo idoneis testibus quod mons predictus cum suis forestis erat comunis hominum murte et consortum in eo participancium, quare consules laudaverunt ut supra. (Notulario di Lanfranco, an. 1180-1190, car. 117 recto; Archivio Notarile).

Luogo delle pertinenze di Bargagli.

Località della Valle di Bisagno, tra Sorrigia e Fontaneggi.

Musca Nigra. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 288.

Muscledum, sive Musquedum, 177, 186.

N

NASCI, 48, 264. Nota rerum Archiepiscopi, quas homines istius loci tenebant, 40. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 266. Consules declarant nullitatem remissionis decimae ipsis hominibus ab Archiepiscopo factae, 455.

NAZANUM, 23.

Nascio. Villaggio sito entro terra, sul torrente Graveglia; e frazione del Comune di Casarza. La sua chiesa di S. Maria ha titolo di Arcipretura.

NAZZANO. Frazione del Comune di Rivanazzano, nel Tortonese.

An. 4035, 40 giugno. Adalberto marchese dona al monastero di S. Maria di Castiglione, nella Diocesi di Borgo S. Donnino, omnem decimam portionem de ....... casis et castris seu rebus omnibus iuris nostri quas habere visi sumus ...... in loca effundas (et fundas) Nazano (Muratori, Antichità Estensi).

An. 1164, 29 settembre. Federigo imperatore conferma ad Obizzo marchese Malaspina quartam partem nazani castelli et curie (Chartar. II, 990).

Napoli. Moltissime sono le relazioni politiche e di commercio passate fra il Comune di Genova ed il

NEAPOLIS, 384.

NEI, 264.

NERONI. Consules laudant quod homines huius loci scaticum et alpiaticum praestent Archiepiscopo, 80. Memoratur, 314, 568.

Fossatum, 286.

NERVIUM (Plebs). Decima, 45. Eius divisio, 46. Ibi bona Lamberti et Ansaldi Porcorum, 32. Domusculta, 50. Conditiones, ibi, 51. Pensiones, ibi. Operarii, ibi, 52. Servitia eorum, ibi. De iis qui bariles et salices dare debent, ibi, 53. Breve recordationis de operibus famulorum Nervii, ibi. Consules Januae condemnant nonnullos homines istius loci ad solvendas Archiepiscopo tres partes decimae olivarum, 81, 83. Consules huius plebis, 82. Quarta pars decimae praedictae ecclesiis memoratae plebis remittitur, 83. Consules laudant quod homines S. Syri de Nervio vineam faciant et alia servitia, 88. Ibi Curia Archiepiscopi, 89. Curtis domnicata, 94. Regno di Napoli. In questa città i liguri godevano assai privilegii, aveano degli stabilimenti particolari, ed una chiesa intitolata a S. Giorgio, che tuttavia si appella dei genovesi.

Nè. Rettoria e Comune, nel Vicariato di Garibaldo.

Neirone. Comune, Arcipretura e Vicariato in Fontanabuona. Dal Vicariato dipendono le parrocchie di Gattorna, Neirone, Ognio, Roccatagliata ed Urri.

Col nome di Fossatum si accenna dal Registro al Torrente di Neirone, il quale presso Pian de' Preti s'immette nella Lavagna.

Nervi. Borgo sito in riva al mare, 2 ore <sup>1</sup>/<sub>4</sub> a levante di Genova. È Comune, Arcipretura e Vicariato; il quale comprende le parrocchie di Bogliasco, Nervi S. Ilario, Nervi S. Siro (Arcipretura), e Quinto. Terrae Archiepiscopo laudatae, ibi, 588. Famuli, qui eidem fidelitatem iuraverunt, 453. Res Eccl. Jan. locatae, 491, 276, 339. Dieta Curtis ab Eugenio papa III Syro II confirmata, 454.

Strata, 388.

Torrens decurrens in finibus vineae Archiepiscopi, 89.

Via per tribunam Ecclesiae, 50. Via superior, 388.

NESPOLUM, 167. Ibi emit terram Archiepiscopus, 360.

NIZALLA, 292.

NOSIDA. Vide MONS NOSIGLAE.

NOVELLETUM, 182.

Nozalogum, 17.

NUANUM, 18.

Nusilia, 14.

Luogo delle vicinanze di Molassana.

Luogo della Valle di Sestri a levante.

Luogo dell' Alto Bisagno, e nelle vicinanze di Cavassolo.

Nozarego. Rettoria dipendente dal Vicariato di Portofino, e dal Comune di S. Margherita.

Nuano. Uno dei villaggi, che formarono anticamente la Podesteria di Sestri a levante.

Noziglia. Quartiere della parrocchia di Coreglia in Fontanabuona. 0

OLALE DOMNICUM. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 281.

OLEI. Eius decimae, 20.

OLEZIUM. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 164.

OLICETUM, 234, 236.

Fossatum, 147, 148, 157, 172, 245, 260, 272.

Luogo delle vicinanze di Morego.

Orero, e nel dial. gen. Oè. Villa sita in montagna, quasi all'origine della Polcevera Secca, e Rettoria dipendente dal Vicariato e dal Comune di S. Olcese.

Luogo delle pertinenze di Bavari.

Località della parrocchia di S. Siro di Struppa, in vicinanza della Fontana Coverclata.

An. 1386, 7 iunii. Dominus ludovicus de fiisco (episcopus vercellensis) dat martino de ansaldis de strupa in locationem perpetuam quamdam terram ecclesie sancte marie de vialata positam in villa strupe loco ubi dicitur orexeto . in medio cuius seu quasi decurrit fossatus qui videtur partire silvestrum a domestico (Fol. Not. vol. II, par. II, car. 129 verso).

Via de Fasce, 245.

Via pergens ad Ecclesiam, 246. Via publica, 147, 246, 272.

OLIVA. Servitia hominum huius loci, 39. Ibi mansus, 50. Memoratur, 190. Res Eccl. Jan. locatae, 282.

Fontana Domnicata, ibi.

OLIVA. Ibi Archiepiscopus habebat conditiones, 54.

OPLUM, 168.

ORDOLASCI, sive ORPALATIUM. Eius decima, 43. Memoratur, 297.

OLIVA. Località sotto al castello di Molassana, e sulla strada della Fontana Coverclata.

An. 1253, 12 ianuarii. Ego buronus de molazana vendo ...... tibi rollando de vignolo ...... tertiam partem ...... terre que est in molazana ubi dicitur oliva (Notulario di Bart. Fornari an. 1251 - 1254, car. 49 recto; Archivio Notarile).

Luogo della Valle di Lavagna.

Montobbio. Comune, Arcipretura e Vicariato, nel Mandamento di Staglieno. Dal Vicariato dipendono le parrocchie di Carsi, Frassinello, Montobbio, Pareto e Senarega.

CASAMAVARI. Rettoria sita in collina, alla destra del Bisagno, dipendente dalla Curia di Genova, e dal Comune di Staglieno.

An. 4030, marzo. Gandolfo Visconte ed Offiza giugali, non che Matrona figlia del qm. Alberico, donano al monastero di S. Siro di Genova i beni che possedono in loco et fundo casamavali (Chartar. II, 486).

Homines de casamavali ... . debent facere guardiam (Guardia Civit.).

An. 1235, 12 februarii. Presbyter naalis minister ecclesie sancti

antonini de auro palatio (Fol. Not. I, 102 recto).

An. 1303, 4 octobris. Presbyter anthonius zucca de saona minister et rector ecclesie sancti antonini de orpalatio (Id. vol. III, par. II, car. 368 verso).

Fossato di S. Antonino. Le sue acque perdonsi in quelle del Bisagno.

Luogo della Curia di Molassana.

ORTALE, 39.

Fossatum, 413.

**p** .

Palma. Ibi mansus conditionatus Archiepiscopi, 50. Casale, de quo pensionem habebat, 51.

Panigale. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 46.

Panigale. Eccl. Jan. locatae, 146. Memoratur, 231, 243.

Panisi, 19.

Luogo della Curia di Nervi.

Località della Curia di Morego.

Panigale, e nel dial. gen. Panigà. Località montuosa, nella parrocchia di S. Siro di Struppa.

Pannesi. Rettoria nel Vicariato di Uscio, e frazione del Comune di Lumarso. Pannallum. Ibi res ecclesiae S. Michaelis de Lavania locatae, 284.

PASCALE, 294.

PATRANICA, 274.

PAULE. Ibi conditiones habebat Ar<sup>2</sup> chiepiscopus, 46.

PAUSATURI, 254.

Pelagum. Decima navium a Pelago venientibus quo modo Archiepiscopo tribuenda dicitur, 9, 460.

An. 1234, 12 septembris. Ecclesia sancti laurentii (Januae) habet iurisdictionem in hominibus de pannesi (Fol. Not. vol. III, par. I, car. 9 verso).

Luogo della Valle di Lavagna.

Località della Valle di Sestri a levante.

Luogo della Valle di Lavagna.

An. 1065, novembre. Giovanni abbate del monastero di S. Maria di Patrania, concede in affitto alcuni beni posti in loco Salto (frazione del Comune di S. Stefano d'Aveto) et in caruncione ..... terricio ...... mesema ....... campo de oliva ...... littore boziasco ...... godeverto (Da copia cartacea dell'Archivio Capitolare di Tortona).

Luogo della Curia di Morego.

Località delle circostanze di Molassana.

La vera ed esatta definizione del Pelago non venne sinora pubblicata da alcuno. Emerge tuttavia chiaramente da alcuni documenti dell'Archivio di S. Giorgio, e da questi la desunse l'egregio avv. Cornelio Desimoni, facendone parola in una sua Relazione ms. sovra un codice membranaceo, comunicato alla Società Ligure di

Storia Patria dal canonico Giuseppe Manfredi di Voghera. Nelle Regole delle Compere del Capitolo (sec. XIV), egli dice, si denomina Pelago tutto il mare, che comincia al di là dei seguenti tre punti: Roma ad oriente, Capocorso a mezzogiorno, e Salò (che era nel medio evo il confine tra la Catalogna e la Spagna ulteriore o moresca) ad occidente. Ma il senso del Pelago più distinto ancora apparisce dal volume delle clausole degli appalti gabellarii (sec. XV), ivi trovandosi che equivale all'alto mare, od altura, come ora si dice con vocabolo tecnico; sicchè questa al di là di Roma e di Salò abbracciava ogni parte marittima, anche vicina a terra, e si scostava di tre miglia dal lido tutto giù quanto è lunga la Riviera di Toscana, Genova, Provenza e Catalogna. Donde spicca esatta e precisa, fino dal 1400 almeno, la nozione commerciale del cabotaggio, e la nozione politica del mare territoriale.

Egli è solo dopo avere intesa di questa guisa la denominazione del Pelago, che si possono convenientemente capire i molti documenti dei Libri de' Giuri, ove il Comune genovese proibisce alle città dipendenti, come Savona, Albenga, ecc., la navigazione nel Pelago, senza della espressa sua facoltà, ma, quel che è più, nei tempi di maggiore antichità, quando la fiera Genova considerava l'alto mare come sua proprietà e dominio, lo vieta persino a' popoli indipen-

Pelium. Decima grani huius loci laudata Archiepiscopo, 67.

PERETUM, 164.

Perneccum, 11.

PETRA ASINARIA, 146, 231.

Petra Auguglaria, 177.

Petra Colexi, 344.

denti e lontani, come erano, per esempio, i barcellonesi.

Pegli. Comune assai fiorente della Riviera occidentale, a breve distanza da Genova, e Priorato sottoposto al Vicariato di Palmaro.

Luogo della Valle di Bavari.

Pernecco. Località presso il rivo omonimo, o di *Ciaè* (dial. gen.), nella Polcevera Secca, a breve tratto da Isola.

Località di Panigale, nella parrocchia di S. Siro di Struppa.

Luogo delle circostanze di Molassana.

Vasco, o Pietra di Vasco. Montagna della Riviera di Levante, a breve distanza dal Bracco, e così nominata dacchè, in tempi non molto remoti, quella, con cui si continua, le ebbe esteso il nome. È ricordata nella donazione della Corte di Montelungo, fatta da Carlo Magno al monastero di Bobbio il 5 giugno 774 (Chartar. I, 22), e nel documento della tassa imposta, correndo il 1387, da papa Urbano VI, donde si apprende che esisteva allora in questo luogo uno spedale.

« Ascendendo da Lagorara sulla strada Romèa, si dà nel pericoloso passo nominato Pietra Crosora, ossia Pietra Collica, e poi si dà in una regione nominata Vasa (Vasca), piena di castagneti e di alberi silvestri » (Giustiniani, Annali, I, 97, ediz. 3).

In tale regione sono inoltre varie belle e vive fontane, le cui acque « causano un fiume, detto il fiume di Vasca, sopra del quale sono tre molini, che perpetuamente macinano per l'abbondanza dell'acqua, e corre a basso in fondo del monte di Vasca dalla parte riguardante a ponente ». (Descriptio confinium Magnificae Comunitatis Castilionis etc.).

Qui si accenna, per fermo, come lo indica il nome, ad un cippo migliare, che sarebbe esistito nel luogo di *Bazali*.

Località di Struppa.

Luogo della Valle di Lavagna.

Luogo nei confini di Struppa.

Località di S. Pier d'Arena, forse identica con quella, che ivi dicesi oggi Salita della Pietra.

Località di Roncallo, nel territorio di Montobbio.

Località di S. Bazario, nel distretto della parrocchia di S. Siro di Struppa.

PETRA DE MILIARIO, 182.

PETRA DE SUERO, ibi.

Petra Martina. Ibi ecclesia S. Michaelis, 265.

PETRA MARZA, 491.

Petra Nadia, ibi.

Petra Rotunda, 231.

PETRA RUBEA, 147, 172.

PETRA TECTA, sive PRADA TEDA, 147, 190.

Pinum. Decima huius loci Archiepiscopo renunciata, 138. Memoratur, 261, 271.

Pisa, 446, 451.

Piscina. Eius decimae, 17.

Pixola, 164. Via da le Fontane, ibi.

Planellum, 254.

Planum. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 281.

PLANUM BASILIONI. Ibi res ecclesiae S. Michaelis de Lavania locatae, 284.

PLANUM DA LO PERSEGO. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 285.

PLANUM DE CARUSA, vel CAIROSO. Ibi res emptae ab Archiepiscopo, 136. Memoratum, 304. Res Eccl. Jan. locatae, 317. Località della Villa di Molassana.

Pino. Frazione del Comune di Molassana, in Bisagno, e Rettoria dipendente dal Vicariato di S. Olcesc.

Pisa. Città della Toscana, già capitale di una delle più gloriose repubbliche del medio evo.

Pescino, e più comunemente S. Margherita. Comune, Arcipretura e Vicariato, nel Mandamento di Rapallo. Dal Vicariato dipendono le parrocchie di Pagana, S. Margherita, e S. Siro.

Luogo delle vicinanze di Bavari.

Località del casale di Trecoste , a Molassana.

Luogo della antica Curia di Morego.

Luogo della Valle di Lavagna.

Luogo posto, verisimilmente, nella Valle di Chiavari.

Luogo delle circostanze di Morego.

PLANUM DE LA SOSENA. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 285.

PLANUM DE RIVA ALLEREDA. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 285.

PLAZIOLUM, 266.

PLAZIUM. Ibi mansus Archiepiscopi, 41, 42. Ratio pro guaita, 44.

PLAZUM. Ibi terra laudata Archiepiscopo, 86. Locata, 87.

PLECANIA (Plebs). Decima, 14. Divisio eius, 19. Decima Wilielmi de Verzili et consortum Archiepiscopo laudata, 93. Res Eccl. Jan. locatae, 285. Dicta Plebs memorata, 286. Praedicta decima locata, 322.

Podium, 34, 37, 43, 446, 454, 464, 474, 230, 271. Ibi res Eccl. Jan. Locatae, 444, 448, 457, 275.

Fossatum da le Fontanelle, 251. Fossatum pergens a Petra Asinaria, ibi.

Fossatum usque in Petra Rotunda, ibi.

Semita pergens ad Petram Asinariam, ibi.

Luogo posto, probabilmente, nella Valle di Chiavari.

Luogo sito ove sopra.

Località della Valle di Bisagno.

Piazzo, o Ciazzo. Frazione del Comune di Bargagli.

Località della Valle di Lavagna.

CICAGNA. Villa sita all'origine del fiume Lavagna. È Comune, Arcipretura e Vicariato in Fontanabuona; e da quest'ultimo dipendono le parrocchie di Canevale, Cicagna, Coreglia, Cornia, Moconesi, Orero, Soglio e Zerega.

Poggio, e nel dial. gen. Peuzzo. Località molto estesa, dipendente dalla parrocchia di S. Siro di Struppa.

Poggio è nome generico, derivante dalla natura del terreno; e parecchi altri luoghi delle parrocchie vicine a S. Siro trovansi pure con questo appellativo indicati. Ne abbiamo anche più esempii in alcuni degli articoli seguenti. Via a la Castagnaria, 164. Via Crosa, 231.

Via publica pergens a Castello, ibi.

PODIUM ALLUM. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 46.

Podium de Casa, 261.

Fossatum, ibi.

Via pergens per Ripariole usque in Fossa, ibi.

Via pubblica, ibi.

PODIUM DE LEOCARIA, sive LEU-CARARIA, 177, 185.

Podium Serrae, 197.

Pomariolum. Ibi res Eccl. Jan. monasterio S. Syri assignatae, 428.

Pons Corionus. Terra plebis huius loci, 414. Memoratur, 415.

Pons Decimum. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 237. Podium Capharo et tabulas 59 terrae Archiepiscopo laudantur, 297.

Campus de Padule, 237.
Fontanelle, ibi.

Via subtana versus Januam, 297.

Ponticellum, 271.

Luogo della Curia di Morego.

Località di Molassana.

Località del Bisagno, nelle circostanze della Doria.

Luogo di Molassana.

Pomarolo. Località fra Gavi e Carosio.

Pontecurone. Comune nel Mandamento, Provincia e Diocesi di Tortona, da cui dista quattro miglia. Giace sulla riva sinistra del torrente Curone, ed è diviso in due parrocchie, delle quali è l'antica pieve quella dedicata alla B. V. Assunta.

Pontedecimo. Comune ragguardevole di Polcevera, e Prevostura dipendente dal Vicariato di S. Cipriano.

Località del Bisagno, presso Pino.

Porcile. Ibi castanetum conditionatum Archiepiscopi, 45.

PORCILE, 274.

Portagonum, 288.

Portile, sive Portilia, vel Tilia, 447, 490, 228. Ibi castanetum Eccl. Jan. locatum, 223.

Via publica, ibi.

Portus Dalfini, 404.

Portus Veneris. Homines huius loci condemnantur ad solvendam Archiepiscopo decimam maris, 269, 396.

PRADA TEDA. Vide PETRA TECTA.

PRADELLA. Ibi terrae Eccl. Jan. cum aliis commutatae, 414.

Pratum, sive Pratum S. Syll. Ibi mansus Archiepiscopi, 41, 43. Ratio pro guaita, 44. Recordatur, 282. Luogo della Curia di Morego.

Homines ...... de porcile ..... debent facere guardiam ad turrem
capitis fari (Guardia Civit.).

Porcile. Frazione del Comune di Borzonasca, e Rettoria nel Vicariato di Borzone.

Luogo delle pertinenze di Bargagli.

Piano di Portiggia. Località del monte Creto, donde scende il Fossato di Aggio.

Portofino. Comune, Arcipretura e Vicariato nella Riviera di Levante; a cui sono soggette le parrocchie di Nozarego, Portofino, e S. Giacomo di Corte.

Portovenere. Comune ed Arcipretura nella Riviera orientale. Fu colonia dei genovesi, che la fondarono nel 1113, e sorge sopra il vivo scoglio, di rimpetto all' isola Palmaria.

Località del Tortonese.

Prato. Borgata sita sulla sinistra del Bisagno, nel distretto della parrocchia di S. Cosma di Struppa. Fossatellum , 184. Lacus de la Clapella , 212.

Pratum Episcopi, 46. Ibi terra laudata Archiepiscopo 64. Res Eccl. Jan. locatae, 220, 316.

Prazanetum. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 164.

Predocum. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 285.

PRESENDIUM, 260.

PRIMANICUM. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 161, 163. Memoratur, 164.

Costa de Primanico, 162, 165.

Provincia. Decima ab Archiepiscopo percipienda supra navibus de Provincia venientibus, 10, 11, 366.

Porcifera (Flumen), 26, 29, 71, 97, 134, 491, 220, 268, 500, 516, 392.

Purcifera (Vallis), 118, 188,

Luogo della Curia di Morego

Luogo dell' Alto Bisagno.

Luogo della Valle di Lavagna.

Luogo, forse, delle vicinanze di Molassana.

Premanico. Frazione del Comune d'Apparizione, e Rettoria dipendente dal Vicariato di Bayari.

Provenza. Vasta regione dell'Impero Francese, inclusa nei dipartimenti delle Basse Alpi, delle Bocche del Rodano, del Varo, e in una parte della Valchiusa.

Polcevera. Questo fiume, o torrente, nell'antichità detto *Procobera*, ha principio dall'Appennino ad occidente di Genova. Dei parecchi rami, che lo compongono, sono principali la Polcevera Verde e la Secca, il Riccò, il Sardorella ed il Romairone.

VALLE DI POLCEVERA. Prende nome dal torrente, onde è bagnata: principia dall'Appennino, e si distende fino al mare; la sua lunghezza PURCIFERA SICCA, 81, 494

è di circa sedici miglia, e di dodici la sua maggiore larghezza.

Secca. Torrente di breve corso, ed uno degli influenti della Polcevera Superiore.

Altro degli influenti come sopra.

Purcifera Viridis, 86.

0

QUARTINUM, 12.

QUARTUM, 82.

Queci, 24.

QUILIANA (Flumen), 18.

QUINTUM, 82. Ibi res Eccl. Jan. monasterio S. Syri assignatae, 428.

Villa della Pieve di S. Olcese.

QUARTO AL MARE. Comune della Riviera orientale, e Prevostura dipendente dal Vicariato d'Albaro.

QUEZZI. Rettoria nelle colline del Bisagno, sottoposta alla Curia di Genova, e frazione del Comune di Marassi.

CHILINELLA. Torrente nella pieve di Vara.

QUINTO AL MARE. Comune della Riviera di Levante, e Prevostura del Vicariato di Nervi.

An. 1033. Adalberto marchese concede al monastero di S. Maria di Castiglione omnem decimam nostre proprietatis ..... in loci et fundis quinto etc. (Muratori, Antichità Estensi).

RANETUM, 43.

RAPALLUM (Plebs). Eius decimae, 13. Quomodo divisae, 16. Ibi Lambertus et Ansaldus Porci bona possidebant, 32. Decima Ingonis de Sorba laudata Archiepiscopo, 73. Item decima Roderici Rapalli, 79. Decima Nigronis eidem renunciata, 138. Memoratur, 264. Res Eccl. Jan. locatae, 276, 285, 291. Item decima, 384, 398. Forum huius loci, ibi. Alexander papa III dictam plebem Archiepiscopo Mediolanensi confirmat, 458.

RAENOÙ (dial. gen.). Valle nella parrocchia di S. Siro di Struppa.

RAPALLO. Borgo, ed ora città, nella Riviera di Levante, a dodici miglia da Genova. È Arcipretura e Vicariato, e da questo dipendono le parrocchie di Assereto, Campo, Foggia, Monti, Novella, Rapallo S. Ambrogio, Rapallo SS. Gervasio e Protasio (Arcipretura), Rapallo S. Massimo.

An. 1033. Adalberto marchese dona al monastero di S. Maria di Castiglione omnem decimam nostre proprietatis ...... in locis et fundis ...... rapallo etc. (Muratori, Antichità Estensi).

Dal Fogliazzo de' Notari (vol. I, car. 161, 534, vol. III, par. I, car. 134, 135, 136, e par. II, car. 261) desumo la notizia della esistenza di alcuni prepositi della pieve di Rapallo, i quali sono: Obizzo (an. 1240), Aldebrando (1254-1259), Bernardo (1264-1265) e Vivaldo (1323).

Nel secolo XIII Rapallo componeva con Cicagna una sola Podesteria, sicchè del 1240 e 1252 trovo memoria di Guglielmo di Audo e Folco Marcone Rapalli et Plecaniae potestates (Fol. Not. I, 160, 370); ma nel seguente questo borgo ne formò una di per sè. Ond'io leggo al foglio 45 verso del Cartolario della Masseria del Gomune per l'anno 1366 (Archivio di S. Giorgio) registrata, sotto la data del 7 settembre, la seguente partita:

Pro andriolo domesticho potestate rappalli noviter ituro . et sunt quas habere et recipere debet pro servientibus sex cum eo deputatis ...... pro tribus mensibus ...... Lib. LXIII.

Recco. Comune della Riviera di Levante, Arcipretura e Vicariato, dal quale dipendono le parrocchie di Avegno, Megli, Polanesi, Recco, Testana e Vexina.

Località prossima alla Fontana Coverclata di Molassana.

Località nei dintorni di Molassana.

Luogo del Tortonese.

Località delle circostanze di S. Siro di Struppa.

Località del Monte della Noce.

RECUM (Plebs). Ibi decimam et pensionem habebat Archiepiscopus Mediolanensis, 73. Qui de ea plebe ab Alexandro papa III confirmationem obtinuit, 458.

RIPA , 490.

RIPARIOLE, sive RIPAROLIUM, 261, 272.

RIPARIOLI. Ibi terrae Johannis presbyteri cum aliis Eccl. Jan. commutatae, 414.

RIVA DE CASTAGNA, 231.

RIVARIA, 147.

RIVARIA. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 281.

RIVAROLIUM, 17

RIVAROLIUM (*Plebs*). Eius decima, 12. Divisio, 24. Eius parochia, *ibi*.

RIVIAGA, 464.

ROBORETUM, 44. Ibi decimae Eccl. Jan. locatae, 285, 544.

ROBORETUM, 46.

Roca Taliata. Medietas eius laudata Archiepiscopo, 400, 405. Cui ab Eugenio papa III confirmatur, 454.

Località dell'antica Curia di Morego.

RIVAROLA. Villa sita all'unione dei fiumi Lavagna e Sturla, a 28 miglia da Genova. È frazione del Comune di Carasco, e Rettoria dipendente dal Vicariato di Sturla.

RIVAROLO. Comune, Arcipretura e Vicariato della Polcevera. Il Vicariato ha sotto di sè le parrocchie di Begato, Feggino, Murta, Rivarolo S. Maria (l'antica pieve), Rivarolo S. Bartolommeo, Teglia (soccorsale) e Zemignano.

Homines ...... de rivarolio ....... debent facere guardiam ad turrem capitis fari (Guardia Civit.).

An. 1190, 21 aprilis. Opizo archipresbyter plebis Rivarolii (Fol. Not. 1, 450 recto).

An. 1252, 29 ianuarii et 18 madii. Johannes archipresbyter plebis de Riparolio (Id. 464, 467, verso).

Luogo della Valle di Bavari.

ROVERETO. Rettoria nel Vicariato di Zoagli, e frazione del Comune di Chiavari.

Rovereto. Arcipretura e borgata dipendenti dal Vicariato e dal Comune di Zoagli.

ROCCATAGLIATA. Rettoria dipendente dal Vicariato e dal Comune di Neirone. Castrum, 105.

ROMANIA. Decima Archiepiscopi super naves de Romania venientes, 9.

ROVEDUM. Ibi res ecclesiae S. Michaelis de Lavania locatae, 284. ROMANIA. Provincia della Turchia Europea, protendentesi fra il Balkan, la Macedonia, l'Arcipelago, lo Stretto dei Dardanelli, il Mare di Marmara, il Canale di Costantinopoli, ed il Mar Nero.

ROVERETO. Frazione del Comune di Sestri a levante.

Fra i privilegii del monastero di S. Savino di Piacenza, presso il ch. signor conte Bernardo Pallastrelli, uno ve ne ha dell'anno 4038, il cui sunto è del tenore seguente:

Bonusfilius presbiter quondam raynaldae et leida filia dodoni donaverunt pro remedio animarum suarum monasterio sancti savini omnia que habere videbantur in valle sigestrina ad locum qui vocatur roboretum . et capellam unam ibi consecratam in honorem sancti andree apostoli et sanctorum georgii seu fructuosi martyrum . et sunt hec nomina villarum et terrarum . barcusino . pastino de marino . plagio de gumperto . asurziana . cunio de calcinaria . castanea temporia . pasteno de alberto . casa arsa . pignoni . cunio de meledo . linali . tavrado . grumo . casco . unetoraria . manzaricia . campo leandanzo . madoera . in monte bargonasco . alio roboreto subtus groppolo . rio de salice . campello iobanaguli . fenuglaria et suam portionem de cardine. hec omnia et multa alia tradiderunt

cum massariciis et familis utriusque sexus predicto monasterio sancti savini ut ibidem cellam monachorum institueret ubi quatuor monachi residentiam facerent qui divina officia cottidie celebrarent. Adalbertus notarius fecit instrumentum.

RUMALLIUM (Villa). Decima eius locata, 525, 599.

Romaggi. Rettoria nel Vicariato di Leivi, e frazione del Comune di S. Colombano.

Runcallum. Ibi magnoletus conditionatus Archiepiscopi, 47. Memoratur, 187, 190, 220, 251, 282.

Via pergens a S. Syro, 231.

Roncallo. Luogo nel distretto della parrocchia di Montobbio.

RUNCUM, 45, 48, 455, 451.

Via publica pergens a lo Prado, ibi.

Ronco. Località della villa di Massonega.

RUNCUM, 174.

Località nei dintorni di Montobbio.

S

SACETA, 436.

Luogo del Tortonese, presso del rivo Angiassi.

SALERSA, 494. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 281.

Luogo della Polcevera Secca, compreso nella giurisdizione della Curia di Morego. Insula de Pere . 281.

SALINUM, 18, 22.

Salinum. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 35. Res Eccl. Jan. locatae, 145.

SALOGNIUM. Ibi res Eccl. Jan. monasterio S. Syri assignatae, 428.

Salterana. Ibi homines Nasci tenebant mansum, 40. Memoratur, 90. Conditiones Archiepiscopi, 582. Consules declarant nullitatem remissionis decimae a Syro II factae hominibus huius loci, 455.

S. AGATHA, 414.

S. Aegidius, 446.

S. Bazarius, 45, 238, 240. Ibi molendinum Eccl. Jan. locatum, 147. Mansus similiter, 305.

Luogo della pieve di Vara.

Saina (dial. gen.). Podere su quel di Montobbio, lungo la Scrivia, tra i villaggi Brememola e Costa.

Salogni. Villa sita a scirocco di Tortona, di cui è frazione comunale, presso il torrente Curone.

Salterana. Frazione del Comune di Maissana, nella Riviera orientale.

Sant' Agata. Comune e Parrocchia nel Mandamento di Villalvernia, Provincia e Diocesi di Tortona.

Il monastero a cui accenna il Registro, è quello dei benedettini, che, secondo la tradizione tuttora viva nel paese, sorgeva quivi nel centro dell'abitato, e che fu lasciato in abbandono verso i principii del secolo XVI.

SAINT-GILLES. Borgata della Francia, cinque leghe al sud di Nimes. I genovesi vi godeano privilegii, e vi possedevano un fondaco (*Lib. Jur.*, I, 297).

San Bazà (dial. gen.). Località, con due case, presso cui scorre il Fossato del Prato, nel distretto della Caput de Rupinata, 148, 172. Fossatellum descendens in Prato Domnicato, 259, 240.

Fossatum molendini Madalberti, 259, 240.

Insula Lugasca, 148. Lacus Lugascus, ibi, 172, 188, 191. Rivus Malus, 148.

Via ad Fontanam Coverclatam, 239.

Via pergens a S. Sylo, ibi, 240.

Via publica, 306.

S. Blasius, 23.

S. CYPRIANUS (*Plebs*). Decima, 12. Eius divisio, 22. Archiepresbyter, 118.

Parrocchia di S. Siro di Struppa, a breve tratto dal letto del Bisagno

Il Fossato del Prato.

Strada tuttavia esistente.

Via la quale, costeggiando il luogo di S. Bazà, mette, in altura, a quella, che da Molassana conduce a S. Siro.

SAN BIAGIO. Prevostura nel Vicariato di S. Cipriano, e frazione del Comune di Pontedecimo.

SAN CIPRIANO. Villa sita in altura, sulla sinistra della Polcevera, a dieci miglia da Genova. Ha da ponente il Riccò, e da levante il Secca. È Comune, Arcipretura, Vicariato, e da quest' ultimo dipendono le parrocchie di Brasile, Cremeno, Morego, Pontedecimo, S. Biagio, S. Cipriano, e S. Quirico.

Nelle Memorie Storiche di Pavia del Robolini, si leggono alcuni documenti relativi al monastero di S. Giovanni di quella città, dai quali apparisce che il medesimo aveva delle possessioni in questa villa; ed ecco gli squarci che le si riferiscono. An. 909. Berengarius divina farente elementia rex ... Concedimus et confirmamus ecclesie sancti iohannis ...... mansiones duas prope cortem genuensem in loco ubi dicitur sancti cipriani capellam unam cum domo coltili et mansos quatuor et cum omni sua pertinentia . in segestri quandam absentem terram . similiter in levarnio (Lavania) et in caurasio (Carasco) ac infra civitatem genuensem.

An. 924. Rodulfus rex .... Concedimus et confirmamus ...... mansiones duas prope curtem genuensem ...... in sancto cipriano capellam ...... in sigestri absentem terram . similiter in lavania et caurani. et infra civitatem genuensem.

An. 1045. Ego raynaldus dei gratia episcopus (papiensis) concedo et reddo basilice sanctis iohannis dominarum ..... in sancto cipriano capellam unam etc.

Homines ...... de sancto cipriano ..... debent dare denarios VI papienses antiquos (Guardia Civit.).

teri S. Cypriani et eius amitae. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 47.

Castrum quod fuit Archipresby-

Via descendens in Pulcifera, 76.

La strada, per cui da S. Cipriano si riesce a Pontedecimo, presso la Polcevera.

- S. JULIA. Vide KALAOLUM.
- S. Maria de Ilice, 506.

Liggi. Frazione del Comune di Nè, nel Mandamento di Lavagna. S. MARTINUS DE HIRCO. Decima, 13. Eius divisio, 45.

S. Mauritius Agauni, 425.

S. MICHAEL DE LAVANIA. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 54. Famuli eius qui fidelitatem fecerunt, 153. Terra ab codem empta, 277. Eugenius papa III confirmat Syro II Curtem huius loci, 454.

S. Olascus. Vide S. Ursicinus.

S. Petrus de Arena (Plebs). Divisio decimarum eius, 21. Conditiones Archiepiscopi, 33, 49, 50. Decima grani eidem laudata, 67. Terra nepotibus Ansaldi Sardenae tradita, 81. Terra Archiepiscopi, 97. Famuli eius, qui fidelitatem iuraverunt, 152. Memoratur, 191, 500, 470. Terra Eccl. Jan. monasterio S. Michaelis donata, 331. Locata, 352. Vendita, 355. Mansus, de quo Archiepiscopus pensionem accipiebat, 390. Ecclesia S. Martini, 391. Curtis ab Eugenio papa III Syro II confirmata, 454.

SAN MARTINO D'ALBARO Comune, Arcipretura e Vicariato, ad oriente di Genova. Il Vicariato abbraccia le parrocchie di Albaro S. Francesco. Albaro S. Martino, Apparizione, Castagna e Quarto.

Homines sancti martini de erclo ..... debent facere guardiam ad mansascum (Guardia Civit.).

San Maurizio d'Agauno. Piccola città della Svizzera, Cantone del Vallese, sulla destra del Rodano, fra Sion o Sitten e Gineyra.

Probabilmente S. MICHELE DI RIO. ed oggi Rì. Villa e Rettoria a levante di Chiavari, presso il fiume Lavagna. Dipende dal Vicariato e dal Comune di Chiavari.

SAN PIER D'ARENA. Considerevolissimo sobborgo, sito in riva al
mare, ad occidente di Genova, il
quale si distende dalle porte della
città al ponte di Corneliano, per la
lunghezza di circa un miglio. È
Comune, Arcipretura, e Vicariato,
dal quale ultimo dipendono le parrocchie di Coronata, Corneliano e
S. Pier d'Arena.

Homines sancti petri de arena qui soliti sunt facere guardiam debent eamdem guardiam (scilicet ad turrem capitis fari) facere (Guardia Civit.). Via., 552.

Via iuxta frontem terrae Guilielmi Tralandi, 300.

S. Petrus de Azo, 590.

S. QUIRICUS. Ibi terra laudata Archiepiscopo, 89. Conditiones ipsius ibidem, 582. Consules declarant nullitatem remissionis decimae ab Archiepiscopo factae hominibus huius loci, 453.

S. RAPHAEL, 10.

S. ROMULUS, sive VILLA MATUTIANA, 32. Ibi operarii Nervii debebant mittere annuatim duos homines, 52. Consules ab Archiepiscopo ordinati, 120. Juramentum eorum, ibi. Compagna, ibi. Formula sacramenti eiusdem, 122. Centragus, ibi. Parlamentum, ibi. Populus huius loci discors erat cum hominibus Celianae et Montis de Valle, ibi. Consuetudines Archiepiscopi ibidem, 123. Pensiones eius, 125. Commune

Accı od Accıa. Città già vescovile, ed ora distrutta, della Corsica. La sua cattedrale era intitolata a S. Pietro.

L' Olricus episcopus, del quale è memoria nel Registro, è verisimilmente identico coll' Henricus, di cui ragiona l' Ughelli, e che soscrisse alla donazione fatta dall'arcivescovo Siro a' suoi canonici, il 21 settembre del 1163.

S. Quirico. Una delle ville, che in antico formavano il primo *Terziere* della podesteria di Sestri a levante.

SAINT-RAPHAEL, nel Dipartimento del Varo, Circondario di Draguignan, Cantone di Frejus.

SAN REMO. Città sita in riva al mare, nella Diocesi di Ventimiglia. Fu detta in antico Villa Matutiana; ma, essendovisi nel IV secolo ritirato Romolo vescovo di Genova, e mortovi santamente, i fedeli, che, tratti alla fama de' suoi miracoli, accorrevano in gran numero a visitarne la tomba, mutarono ad onore di lui il vecchio appellativo in quello di S. Romolo, che poscia corruppesi nell' altro di S. Remo.

S. Romuli accipit in locationem tertiam partem dicti Montis de Valle, 140. Pares Curiae laudant quod sancti-romulenses missos Archiepiscopi honorabiliter recipiant, 349. Domus Balduini Archiepiscopo renunciata, 397. Syri II litterae Consulibus S. Romuli, circa investituras descendentium a quatuor filiis presbyteri Martini, ibi. Res Ecc. Jan. locatae, 423. Canonicis S. Laurentii donatae, 424. Conradus comes Vintimilii cedit Episcopo Januensi iura quae habet super terras et homines S. Romuli, 441. Obertus comes declarat dictos homines debitores esse Canonicae S. Laurentii, 442. Item una cum Sygifredo episcopo pronunciat eosdem homines tributarios praememoratae Canonicae, 444. Et haec sententia confirmatur, 455.

Braida. Locata, 123. Insula Bona. Locata, ibi. Platea Canonicae, 379, 381, 382.

S. Syrus. Ibi homines Nasci locum quemdam tenebant, 40.

S. Syrus Aemilianus, sive de Mo-Laciana (Plebs). Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 33. Terrae Eccl. Jan. locatae, 446, 236, 243. Memoratur, 206, 224, 233. Ecclesia S. Syri, ubi constitutus est Johannes abbas et pater, 438. Congrua dotatione munita, ibi, 439. Libellaria famulorum Eccl. Jan., ibi. Ecclesia vetus ab iurisdictione praememorate immunis dicitur, ibi. Località della Pieve di Vara.

SAN SIRO DI STRUPPA. Villa sita in collina, alla destra del Bisagno, e alla distanza di sette miglia da Genova. È Comune, Arcipretura e Vicariato; e da quest'ultimo dipendono le parrocchie di Aggio, S. Cosma, S. Martino e S. Siro.

An. 1233, 14 decembris. Presbyter wilielmus canonicus plebis sancti syri meliani vallis bisamnis et ottobonus archipresbyter eiusdem sanctus pontifex Sylus ibidem creditur natus et nutritus, 439.

Clapa. Ibi locus conditionatus Archiepiscopi, 34.

S. Ursicinus, sive S. Olascus (Villa et Plebs). Decima, 12. Eius divisio, 20. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 47. Mansi eidem laudati, 80. Terrae renunciatae, 132. Memoratur, 136, 364. Jura refutata, 328. Terrae emptae, 369. Terra Curiae Archiepiscopalis, ibi.

Figarium , 369. Locus de Ca , ibi. Via ad S. Cyprianum , 81.

Sanguinetum, 47. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 285.

plebis (Fol. Not. vol. III, par. I, car. 8 verso).

An. 1268, 1 octobris. Testamentum iacobe uxoris guilielmi scribe de sancto ambrosio ....... Andriolus eius filius archipresbyter sancti syri meliani de molazana ....... ecclesie sancti eusebii . sancti bartholomei de staiano . sancti bernardi . sancti martini de strupa . sancti martini de corsi . sancte marie de molazana. Ibi qm . presbyter ottobonus olim archipresbyter sancti syli de molazana (Id. ibid. car. 59 recto).

Chiappa. Località e fossato esistente nel distretto della parrocchia di S. Siro.

Sant' Olcese. Comune, Arcipretura e Vicariato, alle falde dell' Alto Appennino, sulla destra del torrente Sardorella. Il Vicariato abbraccia le parrocchie di Casanova, colla soccorsale di Trenzasco, Comago, Manesseno, Orero, Pino, S. Olcese, e S. Bernardo pure di S. Olcese.

An. 1190, 16 aprilis. Anselmus archipresbyter sancti ursicini (Fol. Not. I, 130. recto).

SANGUINETTO. Frazione del Comune di Chiavari, con chiesa succursale della parrocchia di Maxena. Sardinia. Decima solvenda Archiepiscopo a navibus de hac Insula Januam venientibus, 10, 565, 366. Recordata, 384.

SARZANUM. Ibi res Eccl. Jan. monasterio S. Syri assignatae, 428.

SAURUM (Plebs). Syrus archiepiscopus decimas olivarum huius plebis ordinat, 44. Eius ecclesia baptismalis et cappelllae, ibi. Decimarum divisio, 46. Decima grani Archiepiscopo laudata, 67. Consules huius loci, ibi. Memoratur, 264. Decima olei locata, 535. Quaedam decima dictae plebi laudata, 586.

Fossatum Floranum, 386. Roffinatum, ibi.

Scabiana (Flumen), 18, 292.

Scagnelli. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 281.

Sardicana. Grossa isola del Mediterraneo, fra l'Africa e l'Italia, all'est della Corsica.

Sarezzano. Comune ed Arcipretura nel Mandamento di Viguzzolo, Provincia e Diocesi di Tortona, da cui dista 4 miglia e ½. Sorge sopra un fruttifero colle, sulla sinistra del torrente Grue.

Sori. Borgo situato in riva al mare, presso il torrente omonimo, a scirocco di Genova. È Comune, Arcipretura e Vicariato; dal quale ultimo dipendono le parrocchie di Bussonengo, Canepa, Capreno, Sori S. Appollinare, Sori S. Margherita, Sori S. Michele, e Teriasca.

L'antica pieve, oggi ancora così appellata, è quella di S. Michele, ed è alquanto discosta dal Borgo. A pag. 564 del Registro si trova pure distinta colla indicazione di plebs de mari; ma forse questo vocabolo altro non è che una scorrezione di Sauri

Roffinatum è corruzione di Ruffinale, nome generico di rivo finale, o di confine. Per lo che potrebbe qui accennarsi al torrente, il quale divide il paese dalla pieve.

Scogliana. Uno degli influenti della Vara.

Luogo della Curia di Morego.

Fossatum Matum, 281 Via publica, ibi.

SCANDOLETUM, 176, 177, 179, 182.

Fontana Cuta, 179.
Fossatum iuxta terram domnica-tam, ibi.

SCAVARDICIUM, 304.

Serra (Plebs). Decimae quae de ea percipiebat Archiepiscopus, 11.

SERRA, 285.

SERRA MEZANA. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 144.

SERRINUM, 24, 163, 267.

SERRINUM. Haeredes presbyteri Martini quaedam bona acquisiverant ab hominibus huius loci, 125, 126.

SERUCLA, 207, 254, 261, 272.

Luogo del Bisagno, ove, come lo indica il nome, facevansi le scindule o scandole.

Luogo nelle vicinanze di Morego.

SERRA. Comune, Arcipretura e Vicariato dell' Alta Polcevera, fra il Riccò e la Secca. Al Vicariato sono soggette le parrocchie di Giovi, Montanesi, Pedemonte, Serra e Voiré.

SERRA appellasi volgarmente Campodesasco. È Rettoria nel Vicariato di Uscio, e frazione del Comune di Cicagna.

Luogo delle vicinanze di Montobbio.

SERRINO. Collinetta della Valle di Bisagno, a breve tratto dal torrente, nel distretto della parrocchia di S. Siro di Struppa.

Luogo della Curia di San Remo.

Località presso il castello di Molassana. SEVASCUM, 49

Sestum, sive Sextum. Decima grani huius loci Archiepiscopo laudata, 67.

Sicilia. Decima Archiepiscopi supra navibus de hac Insula venientibus, 40, 365, 366.

Sigestrum (Plebs). Decima, 9. Divisio eius, 17. Consules laudant Archiepiscopo decimas et pensiones, quas de ipsa Plebe Petro Vegio provenerant, 109. Item decimam filiorum Cononis de Vezano, 114. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 90, 291, 294. Conditiones Archiepiscopi, 382. Consulum Januensium Sigestrinis Consulum Januensium Sigestrinis Consulibus litterae, ne iura Archiepiscopi turbentur, ibi. Eugenius papa III bona Eccl. Jan. in loco Sigestri Syro II confirmat, 454. Decima maris ibidem locata, 463.

CEVASCO. Una delle frazioni del Comune di Bargagli.

Sestri. Comune, Arcipretura e Vicariato nella Riviera occidentale Il Vicariato abbraccia le parrocchie di Borzoli, Multedo, Sestri N. S Assunta (Arcipretura), e Sestri S Giovanni Battista.

Homines de sexto ... debent per unumquemque dare faxium de lignis (Guardia Civit.).

SICILIA. Isola dell'Italia, separata dalla Terraferma per lo Stretto di Messina, e bagnata dai mari Jonio, Tirreno ed Africano.

Sestri. Comune ed Arcipretura della Riviera orientale, sottoposto alla Diocesi di Sarzana, in forza dell' atto di permuta del borgo di Castiglione, che del 1519 Filippo Sauli, vescovo di Brugnato, cedette all' Arcivescovo di Genova (V. Ughelli, Italia Sacra, vol. IV, col 990).

La basilica di S. Giovanni di Pavin possedeva nel paese di Sestri una terra (Vedi art. S. Ciprianus); e del 1033 Adalberto marchese donò al monastero di S. Maria di Castiglione omnem decimam nostre proprietatis ..... in locis et fundis ..... sigestro etc. (Muratori, Antich. Estensi, par. I).

Nel 4153 papa Alessandro III, e nel 4464 il pontefice Pio II confermarono al monastero di S. Marziano di Tortona: in comitatu iunuensi. Fossatum, 274, 285. Insula, 79.

Portus, ibi.

Via ante domum Alinerii de Paxano, ibi.

Sobra. Ibi decimae Eccl. Jan. locatae, 285.

Solariolum. Ibi mansus Eccl. Jan. locatus, 306.

Solexidum. Ibi decimae Eccl. Jan. locatae, 283.

Solium. Ibi res ecclesiae S. Michaelis de Lavania, et cappella locatae, 284.

Fossatum Disserona, ibi.

SomeLegum. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 285.

in loco qui dicitur saltus . in messenia . in castellania paxani sive sigestri . omnes res ...... scilicet rusticos oliveta ficeta vineas servos et ancillas (Bottazzi, Carte ined. dell'Archivio Capit. di Tortona ecc., pag. 158).

An. 1208, 7 ianuarii. Archipresbyter vivaldus plebis sygestri (Lib. Jur. I, 553).

L' Isola di Sestri, o meglio Penisola, giacchè è congiunta al Borgo per mezzo di una lingua di terra, viene formata da un colle che si estende in mare, circondato da ripidissime scogliere. Fu abitata nel 1145; e i primi coloni della medesima prestarono giuramento di fedeltà e di obbedienza al Comune di Genova (Lib Jur. I, 113).

Luogo della Valle di Lavagna.

Località della predetta Valle.

Luogo, come sopra.

Soggio. Rettoria nel Vicariato di Cicagna, e frazione del Comune d'Orero.

Luogo della Valle di Lavagna.

SORBOLA, 42, 403

SORLANA, 292.

STADURA (Flumen), 48.

Stafola, 214, 261, 271, 558. Ibi pars cuiusdam castaneti empta ab Archiepiscopo, 560

STATALI. Ibi res cappellae S. Juliae de Kalaolo locatae, 292. Item terra monasterii S. Stephani, 296.

STOBLELLA. Ecclesia huius loci, 321.

STRUPA, 43. Cappella S. Damiani, 20. Res eius locatae, 475, 479, 482, 484.

Fontana Domnica, 482.

STRUPA. Ibi cappella S. Martini, 20.

Luogo della Curia di Molassana

Sorlana. Villaggio sottoposto in antico alla Podesteria di Sestri a levante.

STORA. Uno degli influenti del fiume Vara.

Località della Curia di Molassana

STATALE. Parrocchia, e frazione del Comune di Maissana, nella Riviera di Levante.

Luogo della pieve d' Uscio.

SS. Cosma e Damiano. Rettoria nel Vicariato di Struppa, e frazione dell'omonimo Comune. È villa sita in collina, otto miglia lungi da Genova, e separata dalla parrocchia di S. Siro per mezzo di un fossato, che si unisce al Bisagno nel luogo detto La Doria.

Fontana Dennega (dial. gen.). Esiste tuttora nel distretto di questa Rettoria.

SAN MARTINO DI STRUPPA, O STRUPPA semplicemente, detto anche in antico di Molassana. Rettoria dipendente dal Vicariato e dal Comune di S. Siro, posta in altura sulla collina dei SS. Cosma e Damiano.

STURLA (Torrens), 444.

SUARUM. Ibi mansus conditionatus Archiepiscopi, 46.

Summaripa, 16, 20, 476, 180, 182, 183, 185, 186. Fabianus dimisit Archiepiscopo bona quae ibi habebat, 585.

Homines de strupa debent dare pro guardia denarios XII super totum (Guardia Civit.).

An. 1277, 4 decembris. Presbyter iohannes minister ecclesie sancti martini de molazana (Fol. Not. vol. III, par. I, car. 85 verso).

STURLA. Torrente della Provincia di Chiavari, che ha le proprie fonti nei balzi, i quali fanno corona al Comune di Borzonasca. Bagna il territorio del villaggio di questo nome, scorre in parte le campagne di Carasco, e mette foce nella Lavagna.

Luogo della Curia di Morego.

Suriggia (dial. gen.). Località dell' Alto Bisagno, nel distretto della parrocchia di S. Siro di Struppa, che s'incontra dopo la *Doria*.

## T

Tabia. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 425. Canonicis S. Laurentii donatae, 424.

TACIOLELLUM, 84. lbi res Eccl. Jan. locatae, 273, 274, 288.

Via publica, 273, 274.

TANA URSARIA, 191, 285.

Costa, 195.
Fossatum, 191.

TANETUM SUPERIOR ET INFERIOR. Ibi locus conditionatus Archiepiscopi, 54, 35. Memoratur, 38, 254. Res Eccl. Jan. locatae, 175, 196, 224, 244.

Fontanellum de Martino, 224. Via domnicata, ibi. Via publica, 473, 224.

TAZARIA, 207.

TEMUSI. Ibi castaneta Eccl. Jan. locata, 306.

TAGGIA. Città, capo-luogo di Mandamento, nella Riviera occidentale, posta alla destra dell' Argentina.

TASSORELLO. Frazione del Comune di Lumarso, dipendente dalla parrocchia di Tasso.

Località dell'Alto Bisagno, nelle pertinenze della Serra di Bavari.

Luogo della Curia di Molassana.

Località presso il castello di Molassana.

Temossi. Rettoria nel Vicariato di Borzone, e frazione del Comune di Borzonasca. TERDONA, 416.

TERRA RUSSA, 272, 282.

TERRA RUSSA. Ibi decimae Eccl. Jan. locatae, 285.

TERRICIUM, 48, 451.

TEUCEDUM. Ibi res ecclesiae S. Mariae plebis Bargalii locatae, 288.

TEULARA. Ut supra, ibi.

TIBERIS, 284.

TRADICOSTA, sive TRAICOSTA. Ibi mansus conditionatus Archiepiscopi, 40, 44. Ratio pro guaita, 44. Res Eccl. Jan. locatae, 198, 254.

Senterium pergens in Castagne-dallo, 254.

TORTONA. Città vescovile del Piemonte, nell'Alessandrino, a' piedi di un colle o roccia calcarea, che sporge dalla catena secondaria degli Appennini, a breve distanza dalla Scrivia.

Terra Rossa. Così nominasi l'insieme di alcune elevazioni di terreno rossastro, dalle quali origina il fossato di *Caneva*, il quale, come già si disse, divide la parrocchia di Molassana da quella di S. Siro di Struppa.

TERRA ROSSA. Frazione del Comune di Moconesi, nella Fontanabuona.

Luogo della Curia di Morego.

Tocedo, o Tolceto. Villa presso il canale di Piaggia, in vicinanza del torrente Graveglia, dipendente dal Comune di Nè.

Luogo della Valle di Bargagli.

TEVERE. Questo fiume deriva dagli Appennini, attraversa l'estremità orientale della Toscana, bagna Città di Castello, Roma, Porto, Ostia, e sbocca nel Mediterraneo.

Trecoste. Casale nel distretto della parrocchia di Molassana.

Via 254.

TRAIMONS, 177

TRAMONTI (Villa), 11

TRASIUM, 49, 85. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 459.

TRASTA, 12. 21.

TREPELIXI. Ibi quaedam bona habebant Lambertus et Ansaldus Porci, 32. Res Eccl. Jan. locatae, 276.

Tripoli Januae applicantium, 365.

TRODUERIOLE. Ibi res ecclesiae S. Michaelis de Lavania locatae, 284.

TROMALIUM. Ut supra, ibi.

TROPALLIUM. Ut supra, ibi.

TRUNCOREDUM, 180.

Tunisis. Decima navium de Tunisi Januae venientium, 9, 365.

Luogo dell' Alto Bisagno

Frazione dell'antica pieve di Serra

Trasto, e nel dial. gen. Traxo Villa sita a ponente del Bisagno, a 42 miglia e <sup>1</sup><sub>2</sub> da Genova. È prevostura dipendente dal Vicariato e dal Comune di Bargagli

TRASTA. Così nominasi tuttora il torrente, che divide la parrocchia di Morta da quella di Feggino.

Luogo nelle vicinanze di Rapallo.

TRIPOLI DI BARBERIA, ed anche d'Africa o d'Occidente. Città sita alle sponde del Mediterraneo, già capo di Reggenza, ed ora soggetta alla Porta Ottomana.

Luogo della Valle di Lavagna.

Località della Valle anzidetta.

Luogo, come sopra.

TUNISI. Città capo di Reggenza nell'Africa settentrionale, sita alle sponde di un lago, il quale comunica col Mediterraneo per mezzo del canale Folm.

TURONUS, 438.

Tours. Antica città della Francia, sita in fertile ed amena pianura, sulla sinistra del Loira, e già capitale della Turena.

TURPI, 163, 164, 174.

Forse TERPI. Una delle frazioni di Montesignano.

Homines de terpi .... debent per unum quemque dimidium denarium pro guardia (Guardia Civit.).

Turris, 17.

Torre. Villa della Valle di Lavagna.

UGNASCA. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 164.

Ursega, 95.

Località della Serra di Bavari.

LORSICA. Comune e Rettoria in Fontanabuona, nel Vicariato di Favale.

## V

VACA MORTUA. Ibi nonnulla bona empta ab Archiepiscopo, 455.

VACARICIOLA, 147, 223, 254, 255. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 458, 467, 171, 264, 272, 275.

Costa de Cruce, 261.

Fontana, 254, 262.

Fossatum Ripae, 261.

Via publica pergens de Casalio, 262.

Vallis, sive Vallis S. Syri, 39, 166, 482, 486, 254. Ibi mansus Archiepiscopi, 41, 42, 43. Ratio pro guaita, 44. Res Eccl. Jan. locatae, 145.

Vallis Alta. Ibi conditiones habebat Archiepiscopus, 46. Memoratur, 66. Res Eccl. Jan. locatae, 281.

Vallis Bona. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 115, 234. Memorata, 191. Res ecclesiae S. Mariae plebis Bavali locatae, 288. Pensiones Archiepiscopi, 368.

Costa Delicata, 235.

VACCA MORTA. Località sulla Secca, presso Morigallo.

Località nelle pertinenze di Molassana.

Luogo della Curia di Molassana.

Luogo, o podere, della Curia di Morego.

Vallebona. Rettoria della Fontanabuona, dipendente dal Vicariato di Bargagli; e frazione del Comuns di Lumarso. Caput Pausatorium, 235.

Fossatum Maior, sive Lacus Scurus, ibi.

Via Mediana, ibi.

Vallis Calida. Ibi mansus conditionatus Archiepiscopi, 46. Terrae eidem laudatae, 76. Libellaria Guidonis de Casella empta a Petro de Saporito, 135. Ab Archiepiscopo, 136. Memoratur, 237, 304.

VALLIS LONGA, 165.

VALLIS MARENCA. Ibi terra laudata Archiepiscopo, 86. Locata, 87.

Vallis Maxima. Ibi terrae Eccl. Jan. cum aliis commutatae, 417. Vites Angelberti, *ibi*. Terra Ecclesiae Terdonensis et praedicti, *ibi*. Monasterio S. Syri assignatae, 428.

VALLIS SIGESTRINA, 307.

VALLIS STURLA, 52, 265. Ibi terra Eccl. Jan. locata, 465.

VALLIS URSARIA. Vide TANA URSARIA.

VARIA (Flumen), 18.

Vallecalda. Prevostura oltre il Giogo, nel Vicariato di Borgo Fornari, e frazione del Comune di Savignone.

Luogo della Valle di Sturla.

Luogo della Valle di Lavagna.

Val Maxin (dial. gen.), ed erroneamente Val Martin nel foglio 61 della *Carta dello Stato Maggiore*. Cascina sita a breve distanza da Carosio.

Valle di Sestri a Levante. Si distende per uno spazio di circa dieci miglia in lunghezza, e quattro in larghezza.

VALLE DI STURLA. Comincia dalla marina di Boccadasse, a breve distanza da S. Martino d'Albaro, e si distende a' monti fino alla Serra di Bavari.

VARA. Questo fiume nasce nel dorso del monte Zatta e del Porcile,

VARA (Plebs). Decima, 9. Eius divisio, 48. Decima et pensiones Petri Vegii Archiepiscopo laudatae, 109. Item filiorum Cononis de Vezano, 114. Memoratur, 292. Terrae Eccl. Jan. ibidem locatae, 350. Conditiones, 404.

VARISIUM, 264.

VEDULICE, 218, 220

Venali sive Vinelli, 48. Ibi massaricium Semperti servi locatum, 291. Item res ecclesiae S. Laurentii, 292. Et res Eccl. Jan. 294. Cappella S. Martini, ibi. Conditiones Archiepiscopi, 383.

Via de Ravinello pergens a Feletore usque in littus maris, 294.

Veneri. Ibi terrae Eccl. Jan. locatae, 344. ed ingrossatosi col tributo di parecchi torrenti, scorre l'estesissima Valle a cui dà il nome, finchè a Vezzano perdesi nella Magra.

San Pietro di Vara. Rettoria dipendente dal Vicariato e dal Comune di Varese, da cui è distante quattro miglia.

Varese. Grossa borgata, ed antico feudo de' Conti Fieschi, a 16 miglia e 3/4 al nord-est di Chiavari. È Comune, Arcipretura, e Vicariato, dal quale dipendono le parrocchie di Cassego, Caranza, Cembrano, Comuneglia, Ossegna, Porziorasco, Scortabò, Vara e Varese.

Verici, e nel dial. gen. Veixe. Villaggio di poche case, sottoposto alla parrocchia ed al Comune di Montobbio.

Luogo dell'antica Pieve di Sestri a levante.

Località della Pieve di Lavagna.

VERZILI, 19, 95. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 286.

VEZANUM, 17, 18. Consules declarant nullitatem remissionis decimae ab Archiepiscopo factae hominibus huius loci, 485.

Via Nova. Ibi res Eccl. Jan locatae, 147, 157, 262. Memoratur, 197, 252, 254.

Fossatum, 252. Via in Fontana Pioglosa, 254.

VICANICUM. Ibi conditiones Archiepiscopi, 50, 51. Castanetum, 53.

Vicus Molacius. Ibi bona habebant Guilielmus Custos et Johannes Langascinus Ferrarius, 32. Conditiones Archiepiscopi 33, 35. Res famulorum huius loci ab eo emptae, 135. Res Eccl. Jan. locatae, 143. Memoratur, 215. Libellaria uxoris Oberti Scudarii, 366. Libellaria Martini Ceresiarii Archiepiscopo laudata, 394. Eugenius papa III Syro II confirmat Curtem huius loci, 454.

VIGALLUM. Ibi terrae Eccl. Jan. cum aliis commutatae, 414. VERZI. Rettoria del Vicariato di Favale, nella Fontanabuona, e frazione del Comune di Lorsica.

Vezzano. Antico feudo, ed ora Comune, nella Diocesi di Sarzana, ad un'ora circa dalla Spezia, dirimpetto al confluente del Vara nella Magra.

Luogo della Curia di Molassana.

Viganego. Località nella Valle di Sturla; e frazione del Comune di Bargagli.

Vigo Morazzo. Paesello sito ne' monti a nord di Genova, dopo S. Olcese.

VIGA'. Cascina posta sulla sinistra sponda del Curone, mezzo miglio al di sopra di Ponte-Curone.

Il Bottazzi ha voluto identificare questo luogo, spesso ricordato nei privilegii imperiali conceduti al Comune di Tortona lungo i secoli XII e XIII, ed in altri anche più anVIGNALE. Decima huius Villae locata, 323, 399. Memoratur, 422.

Vignali. Ibi mansus Eccl. Jan. cum alio Arnaldi Judicis commutatus, 436.

Vignolium, 92.

VILLA MATUTIANA. Vide S. Ro-MULUS.

VINTIMILIUM, 126. Res Eccl. Jan. in Comitatu Vintimilii locatae, 423. Eius comites, 441, 442, 444.

VIVUM. Ibi res Eccl. Jan. monasterio S. Syri assignatae, 428.

Vultabium, 73. Ibi res Eccl. Jan. monasterio S. Syri assignatae, 428.

tichi documenti, col borgo di Viguzzolo sul torrente Grue. Ma non si tarda a comprendere ch'egli cadde in errore, se si osserva che negli atti del medio evo questo borgo si appella costantemente non Vigallo, ma Vicutiolus.

VIGNALE. Villa della Valle di Lavagna, che fa parte del Comune di S. Colombano.

Luogo del Tortonese, presso del rivo Angiassi.

Vignoto. Rettoria del Vicariato di Borgonuovo, e frazione del Comune di Mezzanego.

VENTIMIGLIA. Antichissima città vescovile, sita a ponente di San Remo, da cui è distante otto miglia.

Località, forse, del Tortonese.

Voltaggio. Comune, Prevostura e Vicariato, al di là dell'Appennino, sulla sinistra del Lemmo. Il Vicariato abbraccia le parrocchie di Carosio, Fiaccone, Sottovalle e Voltaggio.

Di Stefano preposito di S. Maria di Voltaggio è parola nel *Fogliazzo* dei Notari sotto l' anno 1252. (Vedi art. CISINUM). VULTURUM. Decima grani huius loci Archiepiscopi laudata, 67. Decima Corboranni ab eodem empta, 136.

Voltri. Comune della Riviera Occidentale, fra i torrenti Cerusa e Leira, a 3 ore e <sup>1</sup>/<sub>2</sub> di distanza da Genova, Arcipretura, e Vicariato, da cui dipendono Arenzano, Crevari, Mele, Voltri S. Ambrogio, e Voltri SS. Nicolò ed Erasmo (Arcipretura).

An. 1258, 18 madii. Nicholaus archipresbyter plebis de vulturo (Fol. Not. 1, 467 verso).

Z

ZERLI, 351.

ZINESTEDUM. Vide JENESTEDUM.

Zucarum, 144, 262. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 147, 157.

Costa, 224.

Zucarellum, 223.

ZULLICI. Ibi res Eccl. Jan. locatae, 291.

Zerli. Prevostura nel Vicariato di Garibaldo, e frazione del Comune di Nè.

Zuccaro. Località della Parrocchia di Molassana, nei monti dipendenti del Creto.

Costa dello Zuccaro.

Luogo nei dintorni di Molassana.

Luogo della Valle di Lavagna.



# GLOSSARIUM PECULIARE



### GLOSSARIUM PECULIARE

Amblatorium. Ballatoio: Pianerottolo fra branca e branca delle seale degli edifizi, altrimenti ripiano.

Amita. Sorella del padre, zia.

Antefactum. Antefatto: Lucro dei beni dotali.

APORTUM. Tributo, censo, ecc. dovuto a' padroni.

ARIMANORI. Arimanni.

AZIMA. Gimma: Parola del dialetto genovese, colla quale si denota un pezzo larghetto di carne, a cui sono per lo più attaccate le coste; e che suole oggidì empiersi con uova, cacio, erbuccie ecc. (V. Olivieri, Diz. Gen. pag. 456).

BANDUM. Questa parola, nel senso in cui è presa a pag. 343 del Re-

gistro Arcivescovile significa Corte. A norma delle Consuetudini di Genova, il Marchese non poteva quivi tenerla oltre quindici giorni.

BARBANUS. Zio, e barba od anche barbano nel dialetto.

BEDUM. Bedo, e beu nel dialetto. Canale artificiale, dove corre l'acqua, specialmente ad uso dei molini.

Breve. Chiamavansi Brevi gli statuti de' Consoli del Comune o de' Placiti, e delle Compagne, stesi con una formola particolare, la quale veniva giurata da chi entrava al potere, od a parte della associazione.

Breve Recordationis. Memoria, Ricordo, ecc.

CADUITA. Cheita (dial. gen.): La caduta dell'acqua, per forza di cui mettonsi in movimento le ruote dei molini.

CAPITULUM. Luogo dove adunavansi i consoli, per trattare delle cose pertinenti al governo del Comune, e rendere giustizia.

CARPONARIA. Carbonaria: Il fosso dei castelli, e delle mura di cinta.

CASA. Il Registro Arcivescovile usa spesso questa voce e l'altra di Domus, nel senso di Famiglia.

CASALE. Casale: Predio rustico, ossia una casa, con una certa estensione di terreno unitovi.

Castegnatio. Questa parola trovasi adoperata nel *Registro* quale sinonimo di *Castagneto*.

CIRCULUM. *Cerchio*: Legame di legno piegato, il quale serve a tenere insieme congiunte le *doghe* dei tini, delle botti, e simili.

CLUVIA. Chiusa: Cateratta artificiale, mercè cui si raduna e rinserra l'acqua, pel servigio specialmente dei molini.

Comeatus. Pranzo, pasto, ecc. Conigium. Cuniculo, e nel dial. gen. Cuniggiu: Fogna, chiavica.

Conquestum, sive Conquistum. Acquisto di beni, di poderi.

Cratis: Grate, e nel dial. gen. Grè: Intrecciatura di vimini, o di canne, sovra cui pongonsi dai contadini a seccare le frutta al sole.

CURTICELLA. Corticella: Piccolo atrio rustico, circondato da stalle ed altri edifizi.

DEBITUM. Tributo in genere DISTILLACIUM. Stillicidio.

Divisio. Questa parola, spesso adoperata nei libelli enfiteutici del Registro, prendesi nel significato di parte, o ramo speciale di famiglia.

Dompnicum. Dominio, proprietà. Domus. Vedasi Casa.

DUULIX. Lo stesso che Duxile, cioè parapetto.

FAUM. Selva di faggi FEUS. Probabilmente è scorrezione di Bedus.

FETTA, FITTA. Fetta, porzione. FIGARIUM. Piantagione di fichi.

Gaium. Selva foltissima. Garilium. Terra incolta. Guaita. Guardia.

GURRETUM. Gora; Goreto: Canale per lo cui mezzo cavasi l'acqua da' fiumi, torrenti, ecc., in servizio dei molini.

Juncata. Giuncata: Latte rappreso, e posto fra giunchi.

LAVAGLUM. Lavaero . Lavatoio.

MACERIA. Maceria, e nel dial. gen. Maxea: Muro costrutto a secco, per sostegno del terreno coltivato, nelle colline e montagne.

MAGLOLETUS, MAGNOLETUS. Terreno piantato di maggiuoli, ossiano tralci di vite.

MASCULUS. Lo stesso che Mascus, sinonimo di Munso.

OLTERUS. Figlio naturale

Palada, Palata, Parata. Palata: Riparo fatto con pali, sui fiumi, torrenti e simili.

PARABOLA. Desistenza.

PAXONADA. Barriera di materiale, ovvero di pali, per trattenere l'acqua raccolta ad uso dei molini.

RASSA. Unione., lega.

REBOCUM. Ribocco: Sfogo dell'acqua, che è destinata ad imprimere il movimento alle ruote dei molini.

RICIA. Riccio, e nel dial. gen. Rissa: L'involucro spinoso della castagna.

Scriptio. Instrumento, contratto, ecc.

SEVIS. Siepe.

SOLIDATA. Il valore di un soldo.

Spitum. Asta, verga.

STIVIA. Forse lo stesso che Aestiva; col quale vocabolo si denota la stalla ombrosa, dove tenevasi il bestiame lungo l'estate.

Tercia. La donazione che faceva lo sposo alla sposa, e che consisteva nella terza parte di quanto egli possedeva.

Tercierium, Terzerium. Campo soggetto al pagamento del terratico.

Topia. Pergolato.

TREXENDA. Vuoto, distacco fra due edifizi.

TRUINA. Tribuna, abside.



## **AGGIUNTE**

#### All' Indice delle persone

FAMULI ARCHIEPISCOPI. Vendiderunt eidem id quod habebant in Vico Molacio, 435.

Lugo (de) Guido, 267. Testatores Publici, 100.

#### All' Indice delle cose

CAMPUS DE LIRINO, 90, 294. CAMPUS SABADINUS. Ibi res Eccl. Jan. a Landulpho episcopus locatae, 197, 291. CASALE FILIORUM ADAM. De eo pensionem habebat Archiepiscopus, 31.



| Registrum Curiae Archiepiscopalis Januae . ,            | Pag.     | 3   |
|---------------------------------------------------------|----------|-----|
| Appendice, o Documenti riguardanti le proprietà e i     |          |     |
| diritti della Curia Arcivescovile di Genova             | <b>»</b> | 411 |
| Indice Cronologico dei Documenti contenuti nel Registro |          |     |
| e nell'Appendice                                        | »        | 476 |
| Index familiarum et personarum                          | »        | 545 |
| Index rerum et verborum                                 | ))       | 635 |
| Index locorum                                           | 39       | 666 |
| Glossarium Peculiare                                    | <b>»</b> | 781 |
| Aggiunte                                                | »        | 785 |

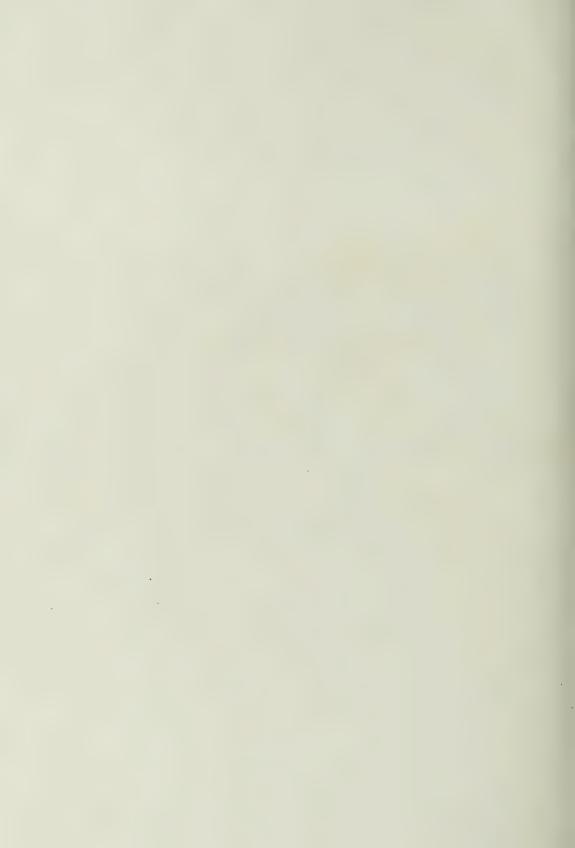

#### ERRORI

#### CORREZIONI

| Pagina | 56  | linea | 22  | eguntur                    | leggasi | leguntur                          |
|--------|-----|-------|-----|----------------------------|---------|-----------------------------------|
| 76     | 69  | 1)    | 25  | Millesimo CLXIV            | -       | Millesimo CXLIV                   |
| n      | п   | 13    | 27  | e non questo luogo         |         | o non a questo luogo              |
| a      | 77  |       | 11  | Dompnus ianuensis archie-  |         | Dompnus Syrus ianuensis archie-   |
|        |     |       |     | piscopus                   |         | piscopus                          |
| я      | 80  | 29    | 1/6 | Ueroni                     |         | Neroni                            |
| ь      | 106 | 0     |     | Comepra                    |         | Compera                           |
| Ф      | 109 | 19    | 11  | ructibus                   |         | fructibus                         |
| 27     | 135 | 13    | 18  | sibililatori               | -       | sibilatori                        |
| o      | 148 | 1)    | 29  | Di Gesù Cristo 1046        |         | Di Gesù Cristo 1049.              |
| n      | 154 | 0     | 21  | Gandulfus daranus          |         | Gandulfus claranus                |
| 1)     | 162 | A     | 29  | Di Gesù Cristo 983, nel    | _       | Di Gesù Cristo 952.               |
|        |     |       |     | quale però correva l'in-   |         |                                   |
|        |     |       |     | dizione 11 a               |         |                                   |
| D      | 176 | 0     | 30  | l'11.a indizione           | Name    | la 4.a indizione                  |
| w      | 206 | n     | 24  | nimine                     |         | munimine                          |
| 10     | 261 | 17    | 29  | indizione 6.a              |         | indizione 4 a                     |
| ,      | 273 | n     | 10  | luglio                     |         | giugno                            |
| n      | 292 |       | 18  | dicit                      |         | dicitur                           |
| n      | 366 | n     |     | Curradus. Guaracus.        |         | Curradus Guaracus.                |
| n      | 440 | n     | 13  | Nel 1036 non correva vera- |         | Nel 1036 non correva veramente    |
|        |     |       |     | mente ecc.                 |         | l'indizione 6.a, ma la 4.a. Può   |
|        |     |       |     |                            |         | quindi facilmente credersi che il |
|        |     |       |     |                            |         | copista, ecc.                     |
|        | 468 | >1    | 16  | locrio                     |         | loerio                            |
|        | 499 | 0     | 7   | Corrado Guaraco            | -       | il figlio di Corrado Guaraco      |
| 0      | 569 | 0     | 4   | res Ecclesiae Januen., 480 | -       | res Ecclesiae Jaquen., 147, 180   |
| ۵      | 651 | n     | 39  | Colzoli.                   | -       | Calzoli.                          |







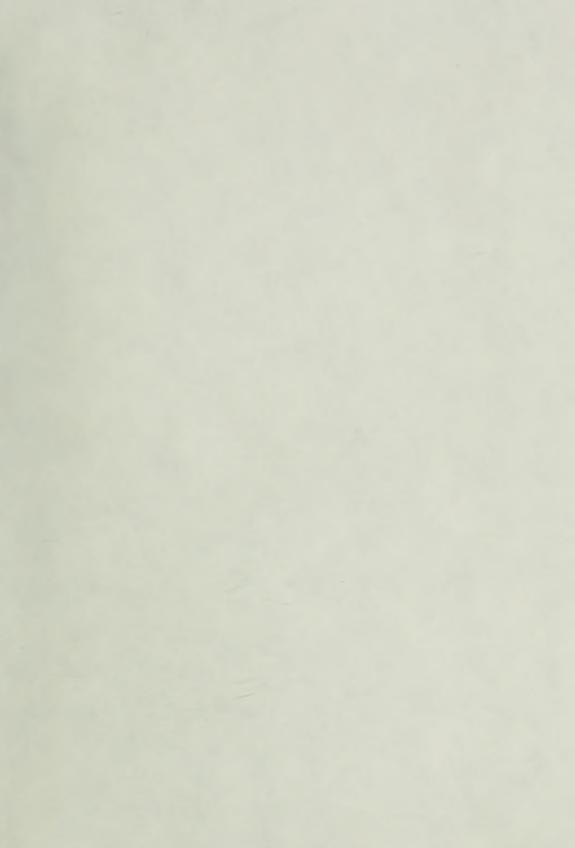



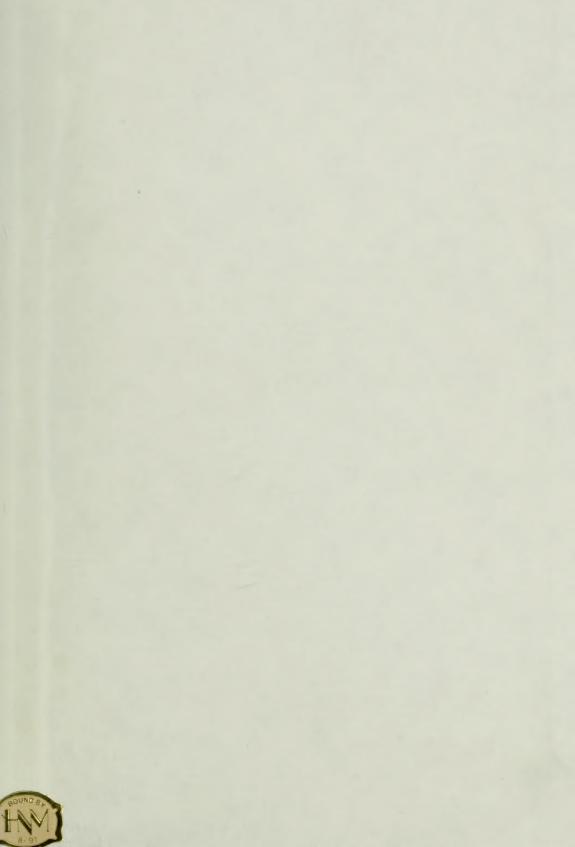

